

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



# NS 17 a 7



Vet. Ital. IV P. 278



# NS. 17 a. 7



### **LEGGENDE**

ISTORICHE ITALIANE.

. • . .

## **LEGGENDE**

### ISTORICHE ITALIANE

IN OTTAVA RIMA

DI

OLIVO GABARDI-BROCCHI.





### DUE PAROLE.

Questo libro inspirato all'autore da un vivo sentimento, invano combattuto dalla coscienza che affacciando venivagli la pochezza della opportuna attitudine, era nella maggiore sua parte composto negli anni che scorrevano tra il 1837 ed il 1843. Nel quale periodo dormiva Italia tal sonno, dal quale pareva non avesse per più generazioni ancora a riscuotersi.

Diffidente di sè stesso, ed ossequioso al precetto di Orazio, il quale impone nonum premantur in annum tutte letterarie composizioni, onde il tempo ne faccia rilevare le imperfezioni alla mente riposata e calma, ne veniva ritardando la pubblicazione a cui lo solleticavano cortesi amici, di forse troppo facile contentatura. Adoperavasi invece senza posa, se non a togliere quelle intieramente perchè troppe, a minorarle almeno, per quanto sapesse e potesse.

Intanto repentini e quasi prodigiosi avvenimenti sembrava fossero per iniziare nuovi onorevoli destini a questa classica terra. Sembrava che rianimati i figli di lei da sentimenti generosi, fossero per mostrarsi anco una volta nipoti degni di nobilissimi avi. Sembrava insomma che nella più solenne maniera avessero a risultare smentiti i rimproveri che questo libro indirizza alla età presente, dovunque con le trascorse viene appellata a confronto. Per poco quindi non lo dava alle fiamme, considerando che ai troppi difetti di forma, veniva ad aggiungersi omai la inopportunità pur anco del fondamentale inspiratore concetto.

Ma scorrevano alcune settimane appena fra lusinghiere illusioni, e tosto palesavano gi'ltaliani durevole sempre in essi

quella difettosa natura che non valsero a correggere secolari esperimenti durissimi. La prevalenza nelle masse della immaginazione sul raziocinio, e del sentimento dell'io su quello del noi, ebbe a trascinarle da errore in errore; ebbe a indirizzarle verso quell'estremo che minacciava alla società una fatale dissoluzione. Da tale pericolo derivò la necessità di respingerle con la forza verso l'estremo contrario, e di smettere perfino ogni riforma di antichi ordinamenti, per quantunque dimostri incompatibili omai con le nuove idee, e con i bisogni da queste creati. Derivò insomma la perdita di ogni speranza di ritorno ad autonomia, sa il cielo per quante generazioni future!

Ora siccome l'autore venne in questo libro a mano a mano notando alcune fra le cause remote e prossime, passate e permanenti, onde tanti tristi effetti derivarono, ha deliberato renderlo, se non in tutto, almeno in parte di pubblica ragione, incoraggito dal compatimento ottenuto dalla leggenda L'ultimo dei Carraresi, edita in Padova nel 1857 per i tipi Antonelli.

Verità, coscienza, franchezza lo guidarono nella specie di eziologia relativa alle odierne italiche infermità sociali. Non volle adulare, non volle ingannare nessuno, ben sapendo che il medico pietoso rende le piaghe incurabili. Avrà mancato nella forma impressa ai subbietti che imprese a trattare, ma la intenzione di lui fu sempre pura, fu sempre diretta a salutevole scopo. Oh bastasse almeno questa ad ottenergli dal pubblico quel novello compatimento che implora!

### INTRODUZIONE.

- Grazie ti rendo, Sommo Iddio!... me festi Figliuolo della sacra Itala terra Che in tutte parti sue più glorie serra Di quant' altre creare un di volesti.
- Trasse, è vero, suoi figli a infandi gesti Civil parteggio che ogni forza atterra, Onde poi lo stranier con facil guerra Pote nudarla di sue regie vesti.
- Sciagura fu! ma non rendeva spento
  Di guerriera e civil virtude il seme:
  Vive, e aspetta il fecondi un pentimento....
- Oh rimembranze del passato! oh speme
  Di futuro immortal risorgimento!
  Informate il pensier ch' entro mi freme.

Bologna, Agosto 1837.

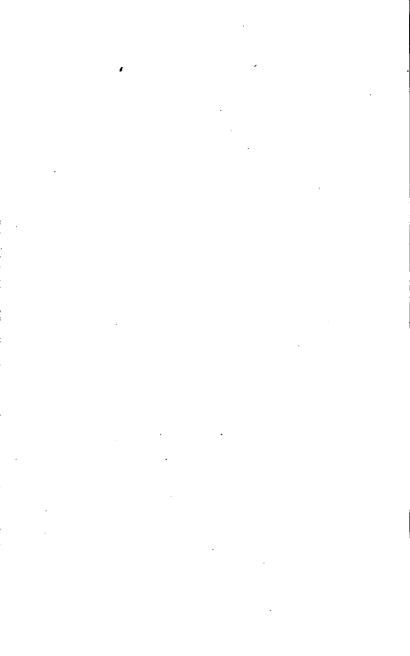

### LEGGENDA I.

### MANFREDO DA DUGNANO

OVVERO L'ASSEDIO DI CREMA DELL'ANNO 1159.

ALLA DILETTA MADRE MIA
MANTICA BROCCHI
QUESTA RIMEMBRANŽA GLORIOSISSIMA
ALLA CITTÀ NELLA QUALE NASCEVA\*
IN SEGNO D'ANIMO GRATO AFFETTUOSO DIVOTO
CONSACRO.

- Italia, Italia mia, di quali impronte Vien te segnando la moderna etade? Son gioie o lutti, sono glorie od onte Che nel suo libro annota veritade? Che fai da quando in genti d'oltremonte Ansia ardente eccitò tua venustade? Da quando rimirasti a poco a poco Delle avite virtù spegnersi il foco?
- Ahi! versi pianto sovra i figli tuoi Che, fatti omai novelli Sibariti, Nomi, gesta obliarono d'eroi Già in guerresca o civil fama saliti! E largo, assiduo il versi, che non-puoi Leve speme nudrir si riecciti Un affetto, un pensier, che d'altri tempi Li tragga ad innovar gl'incliti esempi!

- Mentre ben vedi come regge e informa
  Il mattin di lor vita oscena accidia
  Che intenebra la mente, il fral disforma;
  Il meriggio ira, ambizione, o invidia
  Prescelte a tutto gesto impulso e norma;
  Lo infermo occaso, o ipocrita perfidia,
  O ingordigia, o avarizia;... e quanto ogni opra
  Avvien purtroppo il tristo ver ti scopra!
- Vedi quali oggi in sen chiudono affetti
  O ingenerosi, o puerili, indegni
  Tutti, per cui si spengono gli eletti
  A suscitar redimitori sdegni.
   Vedi come a nunciarli o avversi o inetti
  A futuri magnanimi disegni,
   Sommo fra questi voglian filautia 1
  Che cielo, terra, patria, onore oblia.
- Vedi quai sono lor pensieri e cure
  Da quando estolser l'oro a solo nume....
  Ostelli ingombri a mille affettature,
  Cavalli, cocchi, mense, molli piume;
  Secrete stanze o perigliose, o impure,
  Taberne u' si ministra ogni dolciume,
  Danze lascive, lusinghieri canti,
  Messi d'ogni arte, d'ogni scienza avanti.
- 6 Si! d'ogni arte, oh ignominia! e d'ogni scienza, Onde i cultori più famosi e chiari L'odierna civiltà vôlta a demenza Condanna a giorni miserandi e amari; Mentre a danzante o canora eccellenza, Non dà per poco empia mercè d'altari!... Oh basta!... basta!... troppo, o Italia, hai conte Quelle che nostra età ti appone impronte.
- 7 Misera età, da cui torcer lo sguardo
  Costringonmi vergogna, ira dolore,
  Per fisar quella invece in cui gagliardo
  Entro ogni seno palpitava un core:
  Oh! il faccio appena, e tosto lo mio tardo
  Pensier si scuote, avviva.... ignoto ardore
  Ogni fibra m' invade, e par m' ecciti
  Alcuno a richiamar dei fasti aviti.

- Ma al par di quei che a notte erge le ciglia Sull'azzurra del ciel serena volta, Onde con senso d'alta maraviglia Degli astri contemplar l'immensa accolta, Da un arcano poter che il guardo imbriglia, E ad esso, e all'alma libertà vuol tolta, Fermarlo è astretto sovra i più lucenti Che apparir fanno gli altri semispenti:
- Così mentre i' vorrei su tante e tante
  D'essa energica etade alte memorie,
  Delli grand' avi sul valor prestante,
  Sopra civili e belliche vittorie
  Il mio pensiero libero vagante,
  Fermarlo astretto son nanti alle glorie
  Della miranda generosa lutta
  Che tolse all' Enobarbo Italia tutta.
- No, mai comparve altissima virtude
  Possente più de' suoi figliuoli in petto,
  Quanto in età che barbara, che rude
  Va proclamata dal moderno inetto:
  Era in quella ciascum valida incude
  Che martel grave rimbalzar fa netto,
  In questa è cera che si piega, accoglie
  Le forme tutte, e ardor leve discioglie.
- 11 Tal sentenza a provar, di eletta gente Rammenterò l'altissima costanza, Onde osò di supremo prepotente Affrontar la sdegnosa tracotanza: Rammenterò la rovina dolente Della indarno difesa patria stanza, Preceditrice l'altra ancor più trista, Per cui Milano indi sparir fu vista.
- 12 Formidabile già fervea la guerra
  Che lung' anni durar doveva ancora 
  Pria che da questa desolata terra
  Il barbaro cacciato andasse fuora:
  E in cima all'Alpe che a trion la serra
  Fama imboccasse la tromba sonora,
  Per annunciare al mondo stupefatto
  Di Legnano il trionfo e il gran riscatto.

- Del pertinace distruttor conflitto,
  Trascinate le turbe cittadine
  Veniano a libertà da santo dritto. 
  Così valanga che dall'erte alpine
  Precipita giù giù senza rispitto,
  Sprezza ogn' inciampo, il supera, o travolge,
  Lo compenetra in sè, di sè lo involge.
- Contro il superbo opprimitor straniero
  Apparia la Cremasca, e disdegnosa
  A giurar di mai più soffrir suo impero:
  Ma tremenda vendetta sanguinosa
  Giurata intanto l' Enobarbo, fiero
  E minaccioso, quanti armati avea
  A sè d'intorno, contro le movea.
- Di Maestrato appellava e capitano 6
  Manfredo di Dugnan, sommo in l'alterno
  Ministero del senno e della mano:
  A cui giugneva il dignitoso esterno
  Che induce a ossequio, e il pregio sovrumano
  Di solo concepir, porger concetti
  Inspiratori di sublimi affetti.
- Per cui quando a nunciar l'assalimento
  Dell' Enobarbo giungono gli araldi,
  Ai cittadini accolti in parlamento
  Sensi favella degni tanto e caldi,
  Che tutti con magnanimo ardimento
  Gridano guerra a strani avari e baldi,
  Rigiuran preferir perigli e morte
  Di novello servaggio alle ritorte.
- Quindi, risposta alla minaccia altera, È un subito lanciarsi a porte, a mura, Con impeto ordinato e a schiera a schiera, Di quanti reggon armi ed armatura, Che mostransi parati alla più fiera Resistenza a barbarica oppressura, Con estoller concordi intense grida Nunzianti accetta la mortal disfida.

- Ma non per questo dell' assalto il segno
  Dalle trombe vuol dato il crudo sire,
  Che a più certar vendicator disegno
  Frena le proprie, de' suoi frena l' ire:
  Imponendo che pria l'arte e l' ingegno
  Debban quelle pugnaci opre compire,
  Per cui rimanga alla città serrata
  Ogni aita possibile vietata.
- Mentre le più di sue masnade stanno Quelle innalzando, ne' dintorni i passi Move con poche l' avido tiranno, E a disertar gli aprici campi dassi: Empie gioie a tracciar va nell' affanno Del tapin che seduto sovra i sassi Del tugurio predato, arso, distrutto, Piange dei figli la miseria, il lutto.
- 20 Sallo appena Manfredo, e accoglie tosto In ragunanza li suoi prodi eletti, A cui di tale impresa fa il proposto, Che fra i nemici lo spavento getti: Fintanto resti il sir german discosto, Nè dal comando suo vengano retti, Meno l'evento sortirà dubbioso Di repentino assalto impetuoso.
- Quelli con voglie ardimentose e pronte Fidando in lui, quanto animoso, esperto, A piè veloce pel bassato ponte, Stretti in falange spingonsi all'aperto: Dell'ostil vallo pervenuti a fronte, Mescon di trombe e timpani al concerto Urli orrendi così, ch'alto sgomento Movono in lor che sfidano a cimento.
- 22 Ma incuorati dai duci alla difesa
  Contro la schiera che li assalta e oppugna,
  In tutto il campo in brevi istanti accesa
  Appar tremenda furiosa pugna:
  Fulmine è il brando di Manfredo, e offesa
  Mortale apporta a quanti avviene aggiugna,
  Si smembra o atterra, si trapassa o taglia
  Ogni piastra più salda e ferrea maglia.

- 23 Li prodi che suo forte esemplo incita Ruotano e vibran li coruschi acciari, Con l'impeto che più il contrasto irrita Sterminando gli estrani mercenari: Ah!... pria che appien lor palma sia compita Giugne repente, a rendere dispari Troppo la pugna, squadra numerosa Che li assalta a le spalle impetüosa.
- 24 Ah!... monta questa fervidi cavalli
  Che resi imbizzarriti e furianti
  Dal clangore dei bellici metalli,
  Dagli urli de' feriti e de' spiranti,
  Fier producon scompiglio d' intervalli
  Degli eroi tra le file in ratti istanti!...
  Pur non vale a sbandarli, sì rimesso
  Tosto è da chi viene ai caduti appresso.
- 25 Per cui resister ponno intero il giorno Al ferocir de' bruti, al prepotente Ardor dell'oste che lor move intorno Spesso innovata, a rimaner vincente: E invece scorger dee con rabbia e scorno Ben mille vite delle proprie spente, O cattive di quei cadute omai, Scarsi per conto, per valenza assai.
- Quando la notte alfin col bruno manto
  Copre la strage, l'alemanna gente,
  Lassa di lunga pugna, da ogni canto
  Ritraendosi va confusamente:
  Allor Manfredo ognun de'suoi che affranto
  Giace, o ferito, vuol pietosamente
  Rintracciato, raccolto, e addotto a cura,
  Quindi raddentra in saldo ordin le mura.
- 27 L'Enobarbo il di appresso ritornava Di spoglie onusto, e da turba seguito Che iniquamente avea ridutta schiava, Appo averne ogni ben strutto, o rapito: Mentre omai prevedendo e lunga e prava La inditta guerra, perfido e scaltrito Prigioni fea, che permutando poi Verrebbe a racquistare i persi suoi.

- 28 Se dall'ovile in cui le fu concesso
  Di satollar lunga rabbiosa fame,
  Lupa ritorna di que' nati appresso
  Che gia lasciò nel lurido nidame,
  E il muto speco d' atro sangue impresso
  Tomba rinvien di lor nudato ossame,
  Urla prima dolente, indi feroce
  Fa d'intorno echeggiar tremenda voce;
- 29 L' Enobarbo così mirando il campo Di mal vivi e di spenti ingombro ancora, Pria commisto a terror desio di scampo Prova, e la doglia più crudel l'accòra.... Ma tai moti in lui passano qual lampo, E alla violenta furia che il divora, Nè sa, nè vuol tener chiusa nel seno, Con impeto brutal discioglie il freno.
- 30 L'inferno e tutti i suoi mostri scongiura
  Inspiratori della rea vendetta
  Che orrendamente bestemmiando giura
  Atroce, e pronta al pari di saetta:
  Di quanti ha tolti appena alla cultura
  Delle campagne, la sentenza detta....
  Sospesi ad erte croci per il collo,
  Rimpetto ai muri danno ultimo crollo!
- Orrida vista!... di ribrezzo, d'ira
  Alte grida echeggiar fanno i rinchiusi....
  Già dissennata ogni mente delira,
  A vendetta son già tutti i cor schiusi!...
  Manfredo invan tra lor qua e là s'aggira,
  Comanda, prega niun di forza abusi!...
  Gli Alemanni prigioni trascinati
  Sulle mura, del par vanno immolati.
  - Oh ricatto crudel!... spietata clade
    Onde maestro abbominando e atroce
    In quell' aspra tuttora e inculta etade
    Aveva Italia lo stranier feroce!
    Si rimpiagna fatal necessitade
    Quando l' ira nei campi ogni sen cuoce,
    Ma consacrisi a infamia ognun ch' estinto
    Vuol l'inimico disarmato e vinto.

- Spesso innovati dolorosi scempi,
  Scempi ch' oggi iterarsi udiam fra noi
  Vantatori di culti umani tempi,
  Dacchè un popolo altier porge de' suoi
  Odj fraterni abbominati esempi,
  Diè impulso allora a miserande prove
  Di delitti novelli, e rabbie nove.
- Pria che a vendetta degli assidui oltraggi Rinnegasse appien Crema il sir germano, Turba di eletti preziosi ostaggi Avea dovuto risegnargli in mano: Sperando conseguirne alti vantaggi Nel movere contr'essa, l'inumano Seco tratti li avea stretti in catene, D'ogni manchezza fra diuturne pene.
- Pel funesto ricatto esso fremendo, Contro questi infieriva, a un messaggero Arrecare ai Cremaschi commettendo Di quattro loro teschi il dono fero; E la minaccia insiem che ugual tremendo Fato pendeva su lo stuolo intero, S'oltre durasse audace resistenza Alla vindice sua regal potenza.
- Degl' immolati la funesta sorte
  La città tutta quanta deplorava,
  Pei rimasi del sir fra le ritorte
  Ogni fratello e genitor tremava....
  Pure il partito più animoso e forte
  Dai valenti a una voce si giurava,
  Tutti parati a cader morti pria
  Che d'esso ripiombar nella balia.
- Sono baliste e catapulte erette
  Che all'assalto faran la via spedita
  Con grandine di massi e di saette;
  Composti arièti per cui s'urta e trita
  Ogni cinta più salda, le vedette
  Nuncian l'arrivo di novelle squadre
  Concitate da voglie e truci e ladre.

- Lignea una mole torreggiar, contesta
  A palchi sormontati, che ora incede
  Sulle docili ruote, ora s'arresta:
  Mole che addotta delle mura al piede,
  Tal nell'interno scaglierà tempesta,
  Che lo stuol difensore esterminato,
  Deciderà della cittade il fato.
- Della cittade, u' pur suon di martelli E giorno e notte rimbombar si ascolta Su lancie, mazze, mannaie, quadrelli Per cui la foga all'oste verrà tolta: Dove s' ergon trabucchi e manganelli Per cui da lunge ancor sentasi côlta, Dove appendonsi a valide catene E graffi, e sacca di molle alga piene.
- 40 Quei parati a ghermir macchine lievi Ed annientarle trascinate in alto; Questi a render men duri i colpi grevi D'ariète contro cui non regge smalto: Si acconcia misto incendiator di sevi, Ed olii uniti a zolfo, nitro, asfalto; Sovra le mura in ogni parte ammassi Recansi d'ampli, e di minuti sassi.
- Tutto ammannito, in quella parte e in questa,
  Denunciata la pugna all' indomane,
  Vuon la notte dicata a sozza festa,
  Giusta lor uso le turbe germane:
  Quando l' aurora alfin si manifesta,
  Grida feroci sollevando e strane,
  Si accolgon brancolando a schiere a schiere
  Intorno alle di lor fosche bandiere.
- Ogni franco e spedito movimento
  A chi dell'orgie fra la turpe ebbrezza
  Meglio intende apprestarsi a fier cimento,
  Non l'ardir quindi che lo affronta e sprezza,
  Mostra il guardo, bensi dubbio e sgomento,
  E se leggere in quel si posson brame,
  Son di preda assai più, che di certame.

- La stessa notte invece nell' interno
  Della chiusa città scorresi intera
  Parte nei Templi, ergendo al Nume eterno
  Divota, e per assai strema preghiera:
  Parte in dolce colloquio, e amplesso alterno
  Tra figlio e madre, tra sposo e mogliera,
  Prece, colloquio, amplesso, nel periglio
  Sublimanti il valor come il consiglio.
- 44 Quindi mentre fra l'aura e chiara e scura Si veggon gli Alemanni uscir dai valli Per lanciarsi all'assalto delle mura Da trombe concitati e da timballi, Sovr'esse quasi ferrea massa dura Stannosi immoti li Cremaschi, dalli Cenni dei prodi lor duci pendenti, L'occhio, il cuore, il pensier del paro intenti.
- 45 Cenni che dati appena, scorgon giunti Alla mira prefissa i guerrier mossi, Apparir li Cremaschi in tutti i punti Fanno da elettro all' improvviso scossi: E sono quei da tal nembo raggiunti, Van con si orribil impeto percossi, Che pria deggion sostar, poi scompigliati Qua e là fuggir cruenti, e disbandati.
- 46 Come lione a cui la preda fugge
   Mentre già sta per conficcare il dente
   Nelli visceri suoi, terribil rugge,
   E più la rabbia della fame sente,
   L' Enobarbo così d' ira si strugge,
   Veloce insegue la dispersa gente,
   La rannoda, incoraggia, e guida ei stesso
   Alla muraglia tempestante appresso.
- Di quattro assalti ito ciascun respinto,
  Da valor che de' suoi fa strage immensa,
  Come alfin possa effetto avere il quinto
  Nella torbida sua mente egli pensa:
  Dal feroce guidato altero istinto
  Cui più incitan vergogna e rabbia intensa,
  A lui si affaccia spediente atroce,
  Subito imposto con tonante voce.

- 48 I teneri fanciulli ed innocenti Che Crema diègli ostaggi, esposti vuole Alli colpi di lor per cui si tenti La mobile arrestar guerresca mole. 10 Confida non vorranno li parenti Segno ad offese la diletta prole, Toccherà quella indenne la muraglia, E fia per esso vinta la battaglia.
- Obbedito è il comando !... Ahi ! che di lena
  Sento dispoglio il petto angosciato
  Per dipingere al vivo orrida scena
  D' unico esemplo in tutto lo passato !...
  Chi me la rende in parte se non piena?
  Chi quell'ardore in me fa ravvivato
  Che l' infermo intelletto anima e inspira?
  Chi mi da sensi di dolore e d' ira?
- Di se stesso maggior l'uom render puoi;
  Tu, che sull'ali di virtude, il volo
  Spiccar gli fai talor de' sommi eroi;
  Tu che d'ogni altro affetto su lo stuolo
  Signoreggiare onnipotente vuoi,
  Scintilla di tua fiamma or non negarmi,
  Scalda tu questi miei gelidi carmi!
- L'affannoso terror che ingombra il petto Al solerte cultor di aprici campi Quando atra nube scorgere è costretto Distendersi ognor più fra tuoni e lampi, E pensa quale in breve orrido effetto Struggitor di sue cure avverrà stampi, Dirsi può gioia, il comparando a quello Da ogni padre provato, ogni fratello!
- Da ogni padre e fratel che i loro cari
  Miran fuor della mole che si appresta
  A inceder lentamente, all'atra pari
  Fatal nube serrante la tempesta:
  Già a proromper son tratti in gridi amari....
  Ogni braccio già immobile si arresta....
  Già inetti a prova inaspettata e dura
  Vuole i Cremaschi voce di natura!...

- Ma tutto il pro' Manfredo ascolta, guarda,
  E sebbene egli ancor diletto un figlio
  Scorga fra quelli, con virtù gagliarda
  Sol della patria pon mente al periglio!
  Un istante non esita, non tarda:
  La stilla terge che gli è corsa al ciglio,
  Mentre tai scioglie generosi accenti
  A rinfrancar le costernate genti.
- -- Cittadini, pugniam! pugniam da forti
  Rendendo grazie al ciel, se i figli nostri
  Per noi stessi oggi qui rimangon morti,
  Anzichè per codardi abbietti mostri! -Indi a quei vôlto: -- A eterne liete sorti
  Ite animosi! dalli padri vostri
  Affrettata vi fia quella mercede
  Che in cielo aspetta chi quaggiù ben crede.
- 55 Oh! voi felici a cui dato è morire Senza lasciar quaggiù vedove spose All'infamia dannate ed al martire, Nè figli fra catene abbominose!... Deh! ne impetrate dal Superno Sire Di raggiugnervi pria che in sanguinose Rovine ardenti Crema nostra cada O schiava al crudo stranier rivada! —
- E vivace ne trae pronta favilla,
  È tal voce che tutti infranca, scuote,
  Disdegnosa ritorna ogni pupilla:
  Chi pronto ordigni scatta, muove rote,
  Chi tende l'arco d'onde fuor sfavilla
  Dardo acuto che sibila, e leggiero
  Fugge a squarciare alcun petto straniero.
- Ed oh prodigio di quel sacro amore
  Ch' indi cacciammo sciagurati in bando!
  Stassi forse la doglia od il terrore
  Nei condannati a strazio miserando?
  No: stassi gioia: e a concitar valore
  Nei padri, nei fratelli, van sclamando:
   Ferite, o prodi, è lieta quella morte
  Che voi salva, e noi toglie alle ritorte!

- Allor va contro l'alta mole spinto
  Fra un ulular si spaventoso e intenso
  Che vanne il suon della battaglia estinto:
  E così dura il tempestare immenso,
  Che l'assaltante ancor fugge respinto,
  E quella agli urti unqua cessanti e gravi
  Già sconnesse palesa ed asse e travi.
- Già minaccia schiacciare in sua rovina
  I numerosi armigeri che serra,
  Se oltre più l' Enobarbo omai s' ostina
  A pretender si accosti all' alma terra.
  Che arretri impone, e insiem nella vagina
  Rimesso il brando, onta d'inutil guerra
  Si ritragge a celar pien di sgomento
  Co' suoi stremati nell' accampamento.
- Dei giovinetti fuor la mole esposti
  D'ogni diritto e di natura a oltraggio,
  Salme già fredde son nove deposti,
  Cui brilla in viso del martirio il raggio:
  Due co' membri cruenti e discomposti,
  Ma pur vivi, ed alteri del vantaggio
  Dai lor padri e fratelli conseguito,
  Siccome ogni altro che non fu colpito.
- 64 Appo l'appien fallita prova orrenda
  Soffocar l'Enobarbo invan procaccia
  La voce del rimorso che tremenda
  Gli suona in petto, e notte e di lo agghiaccia:
  Che insiem futura indefinita ammenda
  Misteriosamente gli minaccia
  Se perdura oltre a minacciar la terra
  Che cittadini si valenti serra.
- Ma questa udir l'empio non vuole, e in campo Sei lune ancor rimane ad essa intorno, Che non cede, sebben speme di scampo Meno in lei venga più da giorno a giorno: '' Non cede a lui, che di sdegnoso vampo Arde più ognora al prolungato scorno, E per li mostri dell'inferno giura La prova superar, sia lunga, dura!

- Guindi più spesso a fieri assalti move Schiere anelanti alle promesse prede, Che schermo ognora ad isconfitte nuove Rieder cruenti e scompigliate vede: Pur, ne ciò dal proposto lo rimove, Ne l'iberna stagion che avvolta riede Nel suo diacciato nebuloso ammanto, Lo stento avendo ed il torpore accanto.
- 64 Anzi in questa fidando, accolte vuole
  Genti su genti in ogni alpestre parte
  Del vasto imper, che men benigno ha il sole,
  E tra le file manche le comparte:
  Alla mobile un di respinta mole
  Già restaurata con mirabil'arte,
  Aggiugne una seconda, e in ambe ordigni
  Accoglie struggitori i più maligni.
- A render certa omai l'atroce sorte
  Che a te voleva un barbaro serbata
  Contro cui fosti a lungo la più forte,
  Non bastava l'ampiezza omai parata
  D'immensi mezzi di rovina e morte?
  Non della fame il rabido tormento?
  Ahi! giugnersi doveva il tradimento!
- 68 All' improvviso, ambizioso ardore
  Divampa in seno al perfido Marchese 12
  Insino allor d' ingegni trovatore
  A rintuzzar le assalitrici offese:
  In cupa notte esce furtivo fuore,
  E a lui che raggiogar la patria imprese,
  Ardisce profferir braccio e pensiero,
  Ad affrettarne lo trionfo intero.
- Oh qual porgendo strano misto vai
  Di bruttezza e beltà, natura umana!
  Ora sfavilli de' superni rai
  D' onde tua essenza spiritale emana;
  Ed ora fosca dell' orror ti fai
  Che intenebra la cupa inferna tana,
  Secondo che a virtù ti serbi fida,
  O eleggi vizio a tuo signore e guida!...

- Esulta l' Enobarbo ed inorgoglia,
  E a lui promette, espedito il conquisto,
  Mercede superante ogni sua voglia:
  Ambizione e cupidigia al tristo
  Serbano l'alma di pudor dispoglia,
  Mentre accenna i rinchiusi e scarsi e flacchi,
  I guasti siti, e i più sicuri attacchi.
- 69 Affin sorta l'impresa ancor più leve,
  Gelo sorvien, che non soltanto indura
  O polverizza la caduta neve,
  Ma del fosso cingente l'erte mura
  In sodo marmo cangia l'onda in breve,
  Sovra di cui potra mover sicura
  La torma assalitrice, e in ogni lato
  Il recinto investir sì contrastato.
- 70 Altri, non io, del giorno memorando
  Surto alle glorie dei Cremaschi estremo,
  Pinga le varie gesta, e l'ammirando
  Di sublimi virtu sforzo supremo!...
  Ogni attezza da me pongono in bando
  Ambascia ed ira, onde insiem piango e fremo,
  Onde rotti perfin mi son gli accenti
  Ad imprecare i barbari vincenti.
- 71 Invan Manfredo i battaglianti suoi
  Con l'esempio concita e con la voce;
  Invano emulator de'sommi eroi
  Giugne accortezza ad impeto feroce....
  Quanti nemici affronta, fa che ingoi
  L'abisso inferno, sì tremendo e atroce
  È ogni colpo del suo possente acciaro,
  Che guizza e piomba di saetta al paro.
- 72 Invano i forti perdurati in vita
  Fra i laceranti crucci della fame,
  E dei morbi, onde Crema andò sguernita
  Più che dal lungo fervido certame,
  Secondano il comando che gl' incita
  A ributtar con fiamme, armi, e pietrame
  Le moli roteanti, a cui l'accesso
  Al muro vien dal gel facil concesso.

- 73 Invan, poiche dal grandinar di quelle
  Tra i difensori i più cadono spenti,
  Su questo a corsa van schiere novelle,
  Per tenerne discosti i prepotenti!....
  Ahi! che all'uscir delle notturne stelle,
  Si trovan strette si le rimanenti,
  Che deggion dalla prima, oggimai vinta,
  Ordinate ritrarsi all'altra cinta. 12
- 74 Notte funesta!... Oh almen fossemi dato Dipingerne la immago dolorosa, E su popolo prode e sventurato Evocare una lacrima pietosa! Deh! poi che di vigor mi fa nudato Sua rimembranza troppo angosciosa, Quella parola che sul labbro muore Immagini chi ha mente insieme e cuore!
- 75 Il Cremasco supremo capitano Stanco, e dolente per crudel ferita, Con la testa appoggiata sulla mano Pensa alla patria omai riasservita: Pensa che in ore brevi dell'estrano La vittoria fatal sarà compita: Pensa perduta ogni più lieve spene, E d'alta angoscia sotto il pondo sviene.
- 76 Folgoreggiante di una luce immensa
  Al cui paraggio nebulosa e scura
  Quella è che mostra in ciel sereno accensa
  Il grand' astro onde vita ha la natura,
  Con l'ali remeggiando in rota estensa,
  Cinto da zona più che neve pura,
  Scende veloce un messagger di Dio,
  Nunzio del suo volere al duce pio.
- 77 Cessa, gli dice, omai la pugna.... serba
  Da strage indenni vite preziose
  Che se oggi in età son pur anco acerba,
  Forti un di cresceranno ed animose:
  Son desse che a domar l'ira superba
  Del barbaro straniero Iddio dispose,
  Ed a rendere alfin queste contrade
  Albergo a scienze, ad arti, a civiltade. —

- Gli occhi si terge della mano.... guarda....
  E brillar vede ancor l' eterea luce
  Che intorno a lui par tutto investa ed arda.
  Piena certezza questa in esso induce
  Del superno voler; quindi non tarda
  A trascinarsi obbediente dove
  Si stan deliberando ultime prove.
- 79 Tuttor commosso dalla visione,
  Ripete ai padri il celestial messaggio;
  Salvo afferma l'onor nella tenzone
  Combattuta col più saldo coraggio:
  Nel cuor del cittadin la patria pone
  A cui non tocca mai stremo dannaggio
  Fin che in sen batte: accenna la speranza
  Dell'avvenire, che nei figli avanza.
- Sol d'una voce il loco: arrendimento:
  E ad elegger procedesi chi deggia
  Ire al campo a trattarlo sul momento,
  Anzi che il nuovo Sol spuntar si veggia
  Rischiarator dell'ultimo cimento,
  Non più lasciante la speranza a Crema
  Di sfuggir sorte dolorosa, estrema. 14
- Vanno gli araldi, e al vincitor guidati,
  Tutti procinti annunziano i rinchiusi
  Agl' impeti più feri e disperati,
  Se loro acconsentir patti ricusi:
  Annunzian roghi in Crema omai parati
  A render delle spoglie i suoi delusi;
  Annunzian ch' essa imiterà Sagunto
  Dove libero ognun morì ad un punto.
- Del cor nell' imo, si conobbe omai
  La costanza ammirabile suprema
  D' eroi che indietreggiar non vide mai:
  Paventa lutta furibonda estrema,
  Mentre pur finge acconsentire assai,
  E vita ad essi e libertà donando,
  Pur che da Crema vadan tosto in bando.

- I templi augusti, i genïali ostelli,
  Per cui versato aveano il sangue a flutti,
  E sopportati asprissimi flagelli:
  Lascian dovizie, fornimenti, e frutti
  D'ingegno e cura a li rapaci felli,
  Volendo il sir da lor passato il fosso
  Con quanto sol posson recare indosso.
- Varcare il campo per segnato calle
  Si véggono guerrier prodi e infelici,
  Dei padri annosi lor carchi le spalle,
  Di fratelli feriti, d'egri amici,
  Serrando in mezzo donne e infanti, dalle
  Labbia di cui si emettono lamenti
  A cui risponde il ghigno dei vincenti.
- So Guai se il pensiero dei voler celesti
  Non frenava Manfredo in tale istante!...
  Per castigar quei baldanzosi infestiAl brando già correa la man tremante....
  Eran suoi fidi ad imitarlo presti
  Fisando in lui lo sguardo... ma prestante
  Vincea sè stesso, costringendo in petto
  Il prorompente omai sdegnoso affetto.
- Mentr' ei scorgeva gli esuli a Milano Di asilo in traccia, qual gonfio torrente Che traripato, nel sopposto piano Impetüoso spandesi e fremente, Avaro predator desio marrano Lanciavasi a sbramar la strania gente Nella vuota città, che andava tutta In brev' ora dispoglia, arsa, distrutta. 15
- 87 Al peregrino popol miserando
  Recavan l'aure tuono spaventoso....
  Eran sue moli che venían crollando
  Con fragore echeggiante doloroso.
  Recavan densa nube.... era il nefando
  Incendio roteante vorticoso!
  Chiudea l'orecchio, tenea il guardo basso,
  Innorridito accelerava il passo!

Chi alla narrata luttüosa istoria Correr non sente agli occhi amaro pianto?... Chi dei magnanimi avi alla memoria, Maravigliato non n'estolle il vanto?... Chi nel pensar come la prisca gloria In non cale oggi messa ovunque è tanto, Non freme iroso?... ah duol, stupor, disdegno Alfin rappellin la virtute a regno!

Bologna, Giugno 1839.

#### NOTE.

\* Appartenente a nobile famiglia di Treviso, nasceva in Crema quando il padre di lei conte Giovanni Antonio Brocchi vi sosteneva l'onorevole temporaneo officio di vicario per la Veneta Repubblica

4 Nei tempi in cui vissero gli scrittori dai quali ebbe a ricevere forma la lingua italiana, convien credere fosse ignoto sentimento l'amore esclusivo di se stesso, e percio forse non ci lasciarono vocabolo atto ad esprimerlo A quello di egoismo modernamente adottato, e che non riscontrasi in verun codice di lingua, ha creduto poter sostituire, come più nobile ed espressivo, l'altro filautia il grande ingegno di Vincenzo Gioberti.

2 Potrebbesi forse giudicare tracciato a colori troppo foschi il quadro presente. Ma l'epoca nella quale fu scritta la Leggenda, cioè il giugno 1839, potrà, se non is tutto, in parte almeno scusarlo. Ne d'altronde gli avvenimenti del 1848-49, sebbene onorevoli per alcune parti d'Italia, e per alcuni tra i moderni figliuoli di lei, ebbero a porgere sufficiente ragione di riformare i qui espressi concetti.

<sup>8</sup> La distruzione di Milano avvenne il 21 marzo 1162, cioè circa due anni

dopo quella di Crema.

Federico Barbarossa della casa di Svevia, nipote a Corrado III, fu eletto a succedergli nell'impero l'anno 1152. Nell'anno seguente ebbe principio la di lui lotta contro le città staliane, anelanti di sottrarsi alla dominazione straniera. e di conservare quei privilegi che loro veniano di continuo insidiati. Questa lotta feconda di grandi avvenimenti non ebte termine che mediante il famoso trattato di Costanza del 1183, per il quale furono tutte dichiarate libere ed indipendenti. In questo lungo periodo Federico condusse, o chiamo in Italia, dal fondo della Germania sette formidabili armate. La prima nell'ottobre 1154; la seconda nel luglio 1158. L'imperatrice li condusse la terza per l'assedio di Crema nel luglio 1159. I principi alemanni scesero in Italia con la quarta l'anno 1161, e fu quella che distrusse Milano. Nel 1166, Federico alla testa della quinta si avanzò fino a Roma, dove ebbe a vederla quasi interamente disfatta dalla febbre maremmana. La sesta rimase consumata nell'assedio di Alessandria della paglia, e nell'altro di Ancona. La settima finalmente fu sconfitta dalla Lega Lombarda nella famosa battaglia di Legnano, combattuta l'anno 1176.

<sup>8</sup> Crema posta sul fiume Serio in una bassa pianura fra l'Adda e l'Oglio, si era sottratta alla dominazione di Cremona divota a Federico, per unirsi ai Milanesi nemici di lui. Onde punirla della sua ribellione, e tornarla nella propria dipendenza, ne imprese l'assedio ai

primi del luglio 1159.

6 Manfredo di Dugnano, l'eroe di questa leggenda, era console di Crema all'epoca dell'imperiale assalimento. (Sire Raul, pag. 1182, vol. VIII, Rer. Ital.

Script. del Muratori.)

7 Mentre gli Alemanni lavoravano nelle linee di circonvallazione per chiudere i Cremaschi, e l'imperatore erasi allontanato per mettere le campagne a ruLa, gli assediati fecero una sortita con gran danno degli assedianti. Federico al suo ritorno ordinò per vendetta venissero appiccati i prigioni che aveva seco condotti. I Cremaschi per rapprepresaglia, acusata in parte dal costume del tempo, esposero sopra le mura al medesimo supplicio un pari numero d'imperiali (Roderico di Frisinga, lib. II, cap. 66, pag. 833.)

8 Quando nel 1839 dettavasi la presente leggenda, ferveva nella Spagna quella guerra civile fra i partigiani della regina Isabella, e del pretendente D. Carlos, la quale non andò esente da simili

enormità.

9 Irritato dalla rappresaglia dei Cremaschi, Federico fece loro intimare che non farebbe mai grasia, e per darne barbara prova, oltre sei deputati che i Milanesi inviavano a Piacenza, fece morire quattro degli ostaggi presi a Crema innanzi la guerra Questa nondimeno senzal asciarsi atterrire continuò nella più valida difesa. (Aut. cit.)

40 Veggasi negli storici e cronisti contemporanei la barbara determinazione di Federico, il quale volle appesi all'esterno di una torre di legno destinata a facilitare la presa della città, tutti li giovinetti cremaschi che aveva appresso quali ostaggi, sperando non venisse impedito l'avvicinamento alle mura di quella Ed insieme la disperata generosa risoluzione degli assaliti, dai quali venne con il più animoso vigore respinta. (Otto Mor. pag 1039 1138.— Sire Raul., pag. 1183.— Trist. Calchi, Hist. Pat., Lib. II, 48-49)

41 L'imperatore persistè più di sei mesi nell'assedio di Crema, non lasciandosi indurre dall'asprezza dell'inverno a renderlo men vivo. Riparata la torre mobile già respinta, ne fece costruire un'altra, de entrambe ad onta della più ostinata resistenza, furono tanto avvicinate alla muraglia, che i balestrieri ond'erano ingombre, sovrastavano agli assediati.

43 Marchese principale ingegnere dei Cremaschi, corrotto da Federico, diserto al campo di lui, e presiedè alla costruzione di nuove macchine contro la città che aveva lungamente difesa.

(Otto. Mor., pag. 1046.)

45 Veggasi la descrizione di tale ultimo assalto in Roderico di Frisinga, lib. 11, cap. 59.— in Ottone Morena, pag. 1045-1047.— in Guntero Ligurino, lib. X, pag. 148-150. In conseguenza di questo furono i Cremaschi costretti ad abhandonare le mura esteriori, e ripiegarsi fra i secondi ripari, disposti a sostenere un nuovo assedio.

44 Nella notte seguente al detto assalto, riconosciute dai Cremaschi la troppo scarse forse rimaneuti, e la debelezza del muro interno, risolsero di capitolare. Federico ad evitare i pericolosi effetti della loro disperazione estrema, simulò di lasciarsi piegare, permettendo ai vinti di uscire dalla città con le mogli ed i figliuoli, portando in una sola volta su le spalle quanti effetti potevano.

15 11 giorno 22 gennaio 1160, gli abitanti di Crema, uomini, donne e fanciulli in numero di circa ventimila, uscirono dalla sventurata città incamminandosi verso Milano. L'imperatore l'abbandonò al saccheggio, compiuto il quale i soldati la incendiarono, atterrando poscia fino alle fondamenta quanto aveva resistito alle famme. (Roder. Fris., libro 11, cap. 62.)

### LEGGENDA II.

### STAMURA '

O L'ASSEDIO D'ANCONA DELL'ANNO 1174.

#### A TE

ISABELLA ROSSI
AMATISSIMA CONSORTE MIA
CHE LA POETICA VALENZA
ALLA MEMORIA SACRASTI
DELLA PISANA CINZICA
QUESTA DI ALTRA ANIMOSISSIMA ITALICA EROINA
OFFERTA VOGLIONO
LA GRATITUDINE, LA STIMA, LO AFFETTO

A GRATITUDINE, LA STIMA, LO AFFETTO CHE PIÙ SEMPRE DAL TEMPO NEL MIO CUORE SI AFFORZANO.

- O pedanti accigliati e burbanzosi, Che fra la polve del trecento, ognora Ite frugando verbi leziosi Periodabili in forma ampla e sonora; Che avversi, o indifferenti ad animosi Non velati concetti, uscite fuora Beffardi sempre, o armati di flagello Contro chi non intende al vostro bello:
- 2 All'opra, all'opra, qual da voi si suole!
  Vituperate queste mie fatiche!
  Maledite al pensiero, alle parole!
  Concitate nei Mevi ire nemiche!
  Fia la brama perciò da me s' invole
  Di richiamar talune fra le antiche
  Rammemoranze d' Italiani Eroi?
  Fia che mi lasci intimidir da voi?

- Non lo credete: e mentre alle censure Oltraggi, scherni appellerete ausili, Seguiro franco italiche venture A richiamare in queste carte umili; Senza darmi pensier di vostre pure
- Dal cribro uscite fuor voci servili,
   Sol le semplici usando al par del vero
   Che aprire intendo a' miei fratelli intero.
- 4 Ed oggi dell' età che a me si affaccia, In cui vorrei esser pur io vissuto, In cui da' nostri s' annientò minaccia Di stranier giogo, di stranier tributo, In cui fu astretto ricalcar sua traccia L' Alemanno fugato Enobarbuto, Fia ch' altro gesto ricordare imprenda, Pur che raggio invocato in me discenda.
- Desto, che ad onta dell'odierna gente
  Debile e inetta alle guerresche imprese,
  Mostro farà che quando onnipotente
  Amor di patria gli avi illustri accese,
  Perfin la donna timida e impotente
  Per imbelle natura, fe' palese
  L'intrepido valor che in viril petto
  Da lunga etade non ha più ricetto.
- Del fremente mar d'Adria in sulla riva L'alma Città signora del Piceno Per popolo ed industrie rifioriva Dacchè spezzato avea barbaro freno: Dacchè il libero suo navil spediva Per poi reddirne di dovizie pieno, In que' porti che a lei già schiusi avea Il sir che l'oriente allor reggea.
- 7 Importabile cruccio a Federico
  Venía recando il prospero destino
  D' essa tornante allo splendore antico
  Dal di che s' era tolta a suo domino:
  Tentato pria di renderle nemico
  L' inetto successor di Costantino,
  Tale mandarle contro oste risolve,
  Che la riduca insanguinata polve.

- 8 Al Magonzese disleal Cristiano¹
  Che la greggia redenta a lui fidata
  Dal supremo Pastor del Vaticano
  Avea profanamente abbandonata,
  Il lituo permutando in disumano
  Guerriero acciar, la impresa dispietata
  Commessa vuol, lieto di avara speme,
  Tutte a lui date podestà supreme.
- Scaltro adopra costui che pur Vinegia <sup>2</sup>
  Armata surga contro la rivale
  Cui tanto omai Comneno privilegia,
  Da minacciare a lei crollo fatale:
  Quindi a sfuggirlo, ed a serbar la regia
  Possa sul mar, che non sopporta uguale,
  Sue navi ingombre impon da stuolo eletto,
  Impon le vele sciolgano al traietto.
- Avvien così che minacciar repente
  In doppia guisa Ancona allor si veggia;
  Da terra, dove barbara una gente
  Con tube, stragi, ed arsïoni aspreggia:
  Da mare, dove flotta prepotente
  Per numero di antenne omai volteggia,
  A vele, a remi i venti e l'onde sforza,
  Accennando che il pòrto avrà di forza.
- 11 Sommo è il periglio, mentre appunto scema È dei più forti intrepidi guerrieri, Che dell' Eusino ver' la sponda estrema Stan veleggiando a schermo de' nocchieri: Decreta quindi la balia suprema Niuno uscir osi contro li stranieri; Decreta quanti reggon armi, tutti Restin fra la mural cinta ridutti.
- 12 Dove si appresta valida difesa
  Contro il duplice fero assalitore,
  Dove ognun giura dinegar la resa,
  Fin che nel petto batter senta il core;
  Dove perfin donne, vegliardi accesa
  Mostran fiamma di altissimo valore,
  Dove con voto fervoroso e pio
  Imploran tutti aiutatore Iddio.

- Suon frattanto di trombe e di timballi,
  Commisto a quello d'aspre voci e grida,
  Annunzian gli assai fanti assai cavalli
  Che ad essa intorno il Magonzese guida;
  Li disponendo in si muniti valli,
  Che rendan nulla tutta audace sfida
  Intesa ad annientar sue crude voglie
  Di sangue, di rovina, e opime spoglie.
- 14 Indentra pure il Veneto naviglio Il vuoto porto, e l'áncore vi affonda In discosta ordinanza, affin scompiglio Non venga ad essa dall'armata sponda: Sola, quasi disfidi ogni periglio, Avvicinasi a questa in mezzo all'onda La nave di Marano, che rassembra Turrita rocca, tanto vaste ha membra.
- Subitamente apprestar fa Cristiano
  E catapulte e mangani e arièti,
  Ed insiem piano sovrapposto a piano
  Eccelsa mole di commessi abeti;
  Che tratta accosto al muro anconitano
  Farà che invano a lui palma si vieti.
  Compiuta ogni opra, inditto vuol l'assalto
  Che aspettan fermi i difensor dall'alto.
- A renderlo più duro e più cruento, Su tutte navi in mezzo all' onde immote Si veggon torreggiar ben cento e cento Ordigni saettanti a molle, a ruote; Eppur non fan l'angoscia o lo sgomento Ai minacciati impallidir le gote, Di sè sicuri, e accesi dell'ardore Che ai liberi soltanto avvampa in core.
- Pinger non tenterò le chiare imprese
  Di tal di memorabile, solenne,
  Che giustizia al valor italo rese,
  Tarpò agli strani le superbe penne:
  Ne fia, qual pur vorrei, renda palese
  Il nome d'ogni eroe che in quel sostenne
  La libertade italica e la gloria,
  Non lo avendo mandato a noi la storia.

- 18 Solo ricorderò quel di Stamura
  Del sesso femminil sublime vanto,
  Che mostrò personata la figura
  Del patrio amore più verace e santo:
  Che forse al gran Torquato la pittura
  Inspirò fusa in ammirabil canto,
  Di colei «che nei campi, e fra le selve
  » Fera agli uomini parve, uome alle belve.»
- 19 Fida consorte e amante riamata
  Di pro' guerriero, cittadina e madre,
  Quando echeggiare ascolta la chiamata
  Alla muraglia delle patrie squadre,
  Entusiasmo la investe, e al suol prostrata
  Volge al marito le luci leggiadre:
  Chiede, prega, riprega a giunte mani
  Di seco ire a pugnar contro gli estrani.
- Ma incrollabile stassi ei nel rifiuto,
   La tenera accennando unica prole,
   Richieditrice il maternale aiuto
   Ad ogni istante, e presso cui la vuole.
   Segue al comando un rapido saluto
   C'ha per risposta pianti, non parole:
   E mentr'ei corre dove onor lo appella,
   Precipitosa ad un veron corre ella.
- 21 D'onde in gran parte scorge la battaglia Accesa omai dalle straniere genti, Che ad assalir la valida muraglia Lanciaronsi incomposte e violenti: Scorge il nembo che contro a queste scaglia La guardatrice torma dei valenti, Sterminante così, ch' uopo è il furore Primiero d'esse, alfin muti in terrore.
- Scorge del suo fedel la insegna altera Ondeggiar dove orrendo è più il periglio, Ne conta i colpi, e va superba e fiera Del marital suo nobile vinciglio....

  Ma insiem col labbro mormora preghiera Perchè il cielo conservi il padre al figlio Che strigne fra le braccia, ed un sostegno Alla patria, onde sfugga a giogo indegno.

- 23 E per lung' ora la confida accolta, Perchè nessuna di tant' armi il fiede, Sebbene ov' è la turba ostil più folta Ei pugni col valor che mai non cede: Valor che astrigne questa a dar di volta, Ed a seguir chi move a fuga il piede.... Ma la gran torre minacciosa intanto Alla muraglia giganteggia accanto.
- 24 Il di cui parapetto, omai difesa Non porge al nembo che vien giù da quella Di dardi, sassi, e mescolanza incesa Che i pro' d'Ancona estermina, flagella: Volar pronto a ribatterne l'offesa, A contrapporle simile procella Scorge dessa l'intrepido consorte, E fa terror sue belle guancie smorte.
- 25 Che riassalita è dal presentimento
  Di averne estremo avuto il dolce amplesso
  Quando sul primo albor corse al cimento,
  Fermo negando averla scudo appresso:
  Insoffribile omai prova il tormento
  Che di speranza e tema dà il complesso,
  Quando una cara preziosa vita
  È minacciata di mortal ferita.
- 23 E tanto il cor le palpita inquieto,
  Di correr tosto a lui prova tal voglia,
  Che appien fatta obliosa del divieto,
  Copresi d'elmo e di guerriera spoglia.
  Nel cingere la spada a riso e fleto
  Compone il volto insiem; trema qual foglia
  Nel baciar l'adorato pargoletto,
  Nel lasciare precipite il suo tetto.
- 27 Al fatal loco ratta giugne.... ansante
  Chiama lo sposo.... ei le risponde.... il passo
  Ver' lei move.... l'aggiugne.... orrendo istante!...
  Lo coglie e arresta proiettato masso....
  Rotto l'elmo, ed il capo sanguinante,
  Cade a suoi piè fra l'orrido conquasso....
  Le porge guardo estremo.... estremo addio!...
  Gli fugge l'alma.... e riede in seno a Dio!

- 28 Che fa Stamura in questo?... si dispera?
  Strappasi il crin? percuote il casto seno?
  Inetta a sopportar l'ambascia fera
  Vien sulla spoglia difformata meno?...
  Oh no! lo stesso duol ch'ogni mogliera
  Men d'essa amante, astringerebbe almeno
  A proromper nei più queruli omei,
  Ammirando vigor suscita in lei!
- 29 Senza curar la strage, la rovina
  Della pugna che freme invelenita,
  Prostrasi a lato del consorte, e china
  Cerca se in lui favilla è ancor di vita:
  Persa ogni speme, alla pietà divina
  Lo raccomanda; sulla impallidita
  Cruenta guancia imprime un bacio mesto,
  Ne compone la salma in atto onesto.
- 30 Compiuta l'opra, in atto di minaccia Fisa la mole onde parti la morte Che di tanti valenti i membri agghiaccia, E giura vendicar patria e consorte! Questo una volta ancor guarda ed abbraccia, Quindi sospinta dal voler più forte, All'ostello rivola, u'appresta quanto Volgerà in breve la ostil gioia in pianto.
- Diffuso dalla omai prossima notte,
  E lo scompiglio anco durante fuore
  Schermo a lei son tra le nimiche frotte;
  Al sostegno del cui truce furore,
  Onde vennero stragi e stragi addotte,
  Pervenire alfin puote inosservata,
  E compiere la impresa meditata.
- Tra le mobili ruote e il primo assito Curva si pone, e in ogni lato apprende Bitume a nitro, adipe, e zolfo unito, Che favilletta appena desta incende: Subitamente ascoltasi il muggito Fremere intorno delle fiamme orrende Che il vento incita, e fa salire al cielo Ricinte di fumoso oscuro velo.

- S' odono useir dal rogo vorticoso,
  Entro cui stassi come belva in gabbia
  Dei barbari lo stuol più baldanzoso;
  Che disperatamente sulla sabbia
  Da ogni palco si lancia impetüoso,
  Dubbia a rendere almen con il gran salto
  Morte sicura che lo attende in alto.
- Guarda Stamura delle fiamme l'opra,
  Poi merce resa a Dio che l'ha protetta,
  Riguadagnar secreta porta adopra:
  Ma drappello già posto alla vedetta
  Nell'estremo del campo, avvien la scopra,
  Le gridi la parola, e muova tosto
  Minaccioso, perchè non ha risposto.
- Al suon dell' armi e delle voci, il passo Ferma la donna, e svaginato il brando, Fa il primo che l'assal di vita casso, Intrepida pur gli altri minacciando: Serrato non avea l'elmetto e basso, Quindi il propinquo incendio illuminando La sua bella venia sembianza fiera, Che mortal cosa allor certo non era!
- Angiol per quei creduta, giù dal cielo Repente sceso salvator d'Ancona, Sentonsi correr per le vene un gelo Che a prosternarsi atterriti li sprona: Della notte frattanto il denso velo Ed il confuso fremito che suona L'ascondon si, che raddentrar secura Puote d'Ancona le turrite mura.
- 77 Ita la mole in cenere distrutta,
  Più non trova Cristiano in cor la spene
  Di scorger la città forte ridutta
  In giorni brevi fra le sue catene:
  E come il cimentare a nuova lutta
  Tutti quanti li suoi zaroso tiene,
  Il trionfo negato dal certame
  Omai risolve attendere da fame. 5

- Da fame che sua faccia e scarna e trista
  Non tarda a far palese agli asseggiati,
  A cui d'ésca nudricia alla provvista
  È mezzi e tempo insieme eran mancati:
  Scarseggiar quindi a poco a poco è vista,
  Fin che perviene a stremi paventati,
  Recando al sommo li più atroci mali
  A cui possano gir segno i mortali.
- Tutto che abborre e schifa il gusto umano Penuria vuol tracciato avidamente, Per cui sembiante vigoroso e sano Più non è in breve fra la chiusa gente: Pure, oh prodigio d'amor patrio! invano Giammai questa la tromba echeggiar sente, E a rintuzzare accorre ogni minaccia Sovra i ripari con sicura faccia.
- Ma sebben, più che l'ésca e poca e impura,
  Tal vivo affetto reggane la vita,
  Va compiendo sue leggi la natura,
  Ed assai tragge all'ultima partita:
  Alfin chi del governo ha l'alta cura
  Il parlamento a ragunanza invita,
  Perchè risolva se da eccidio estremo
  Vuol salvo il popol, tutto di più scemo.
- 41 E degli accolti già la maggior parte Vuol s' implori oggimai dal Magonzese Quella pieta che il vincitor comparte A chi consente smetter le difese. Quando alto un nego all' improvviso parte Dal seno delle turbe a udire intese, Da cui staccasi un vecchio e curvo e cieco, Velata donna avente a guida seco. 6
- Avolo è desso alla valente e bella
  Operatrice della gran vendetta;
  Che giunto in mezzo, al baston si puntella,
  Sclamando tosto come il cor gli detta:
   Oh in qual non degna ignobile favella
  Proromper odo ragunanza eletta!
  Libertà posporreste alle ritorte,
  A vita infame gloriosa morte?

- 43 Quando in mie vene rapido e bollente Per giovin foco il sangue discorrea, Di re Lotario la feroce gente Le nostre glebe i' calpestar vedea: Franco stato e dovizie, il prepotente Ambizioso toglierci volea, E invece astretto fu recar lo scorno Di piena sfatta al suo regal soggiorno. 7
- Ed oggi fia si pensi a non opporre Più omai contrasto al frodolento estrano? Si deliberi speme unica porre Nella pietà di apostata inumano?... Ma nel frattanto in mente non vi corre Di Como il reo destin, Crema, Milano? Cessero, e andâro in cenere converse, Tutte lor genti esterminate o sperse!
- 46 Il vegliardo chiudente alma si fiera Non cessa appena l'alte sue parole, Non appena ciascun grida, — si péra, Ma si resista, chè l'onor lo vuole.... — Nei lor manti ravvolte a schiera a schiera Turbe indentran di madri e di figliuole, In atto reverente e umil sostando Presso a lei che sta guida al venerando.
- 47 Stamura è dessa: bruno vel solleva Celante aspetto anco nel duol sereno, In cui natura tal beltà poneva, Cha a pingerla verrebbe ogni dir meno: Gli occhi cilestri su gli accolti eleva, Manda un sospir dal verecondo seno, Mentre chiede ed ottien le sia concesso In nome favellar del proprio sesso. 8

- 48 Udiste accenti generosi, a cui
  Porger vi piacque almo responso, degno
  Dell' italico ardir, degno di vui!...
  Ma deh pensate! non soltanto segno
  Fatti oggi siete all'armi di colui
  Che fuor le mura avvampa di reo sdegno!
  Altro nemico dentro queste avete,
  Che non domabil vostre vite miete!...
- -- Ahi la fame! la fame!... a poco a poco
  Di tanto peso si faran le spade,
  Che dal pugno cadute, in questo loco
  Prorompera spietata crudeltade!
  E pria struggano tutto il ferro, il foco,
  Insozzera la nostra puritade
  Furibonda lascivia!... ah! un brividio
  Ci discorre le vene al pensier rio!
- Deh! per pietà toglieteci, il potete,
   A si orribil destin!... di noi.... di noi
   Senza ribrezzo tutti vi pascete,
   Saldo vigore a conservare in voi!...
   Così la patria amata salverete,
   E al mondo apparirà non degli eroi
   Spento anco il seme nella nobil terra
   Che Apennin parte, l'alpe e il mar rinserra!
- Estolti furo in altri tempi i vanti Delle donne giudee, che li mariti Ad isfamar, di trucidati infanti Apprestavan orribili conviti!...<sup>9</sup> Ah! vadano obliate!... divi canti Tramandin la memoria in tutti i liti Delle donne picene, generose Senza ferocia, tenere e animose!
- 52 Udita la profferta, alto stupore
  A prosternarsi gli adunati induce
  Nanti a virtu d'ogni virtu maggiore,
  Virtute ond' uom mai fla regga alla luce!
  Ed avvampanti del sublime ardore
  Che gli eroi più mirabili produce,
  Rigiuran resistenza, inviando intanto
  Messaggi per ausili in ogni canto.

- Su leve navicella avventurosi
  Riescon tutti a trapassar la flotta,
  Alla cui guardia li conserva ascosi
  Iddio che li protegge.... Ma ridotta
  A quali non andò stremi dogliosi
  La troppo disugual tremenda lotta
  Fra prepotente possa oltramontana
  E stupenda costanza italiana!
- Nei giorni memorabili e funesti
  In cui le madri vollero alimenti
  Del proprio sangue a figliuoli appresti, 10
  Per confortarli dagli assidui stenti,
  Per mantenerli a nuove pugne presti!
  Ah! chi non piagne di stupor, di affetto,
  Non sente un cuore palpitar nel petto!
- Serba nei chiusi oltrammirevol lena,
  Dal gelido trion Borea venuto
  Immensa furia un di sull'onde sfrena:
  Di alcun navil dall'ancora tenuto
  Nel porto immoto, frange la catena,
  E si 'l trasporta, l'agita, lo scuote
  Che orrendamente i prossimi percuote.
- Assisa col fratel presso la mole
  Che a Traian già sacrò di quelle mura
  L'antico abitator: Quanto mi duole,
  Sclama repente, che me fea natura
  Donna a cui tolto è il gitto di sue stole!....
  Ben or vorrei con animosa prova
  Tentar contro color vendetta nuova!...—11
- Tutto ha compreso ei suo pensier.... la vesta Dispoglia, senza un sol verbo risponda, Ferro tagliente impugna, ed alla presta In seno al mar si lancia dalla sponda:
  Disprezzando il furor della tempesta, Or natante apparisce, or si sprofonda Per celarsi ai nemici, onde perviene A toccar prestamente le carene.

- Li canape robusto attorcigliato
  Che l'áncora sostien del vasto legno
  A cui di Mondo il nome venne dato,
  Ricerca, afferra, tronca.... è fatto segno
  Indarno ai colpi dello stuolo irato
  Che il vede, e apprende qual compiè disegno,
  Mentre ritorna a ratti guizzi a riva
  Fra il lieto suon di fragorose evviva.
- Oh come allor tremendo è lo scompiglio In quell' onde frementi!... la disciolta Mobile rocca ogni vicin naviglio Urta, conquassa, stritola, travolta; O trascina con seco a gran periglio Verso la riva su cui turba è accolta Di battaglieri, che con armi e fochi Fa che da sette invan pietà s' invochi. 12
- Da sette sì, che inceneriti o franti
  Ingolano que' flutti insanguinati,
  Fra cui lottar si veggono spiranti
  Marinari e guerrieri naufragati;
  Gli altri che pur son trascinati avanti
  Contro il nembo che vien dai prodi armati,
  A grave stento indietro alfin raddotti
  Scemi di gente, ed in più parte rotti.
- Ma intanto corre il tempo, e da nessuno Dei messi giugne sospirato avviso; Intanto più ogni di vuole il digiuno Cada un popol magnanimo conquiso; Eppure accento non si ascolta alcuno Di arrendimento, e s'anco d'improvviso L'oste minaccia, delle mura in alto Stan prodi turbe ad aspettar l'assalto.
- 62 Non più però la donna recatrice
  Già di danni cotanti al Magonzese....
  No, Stamura non più, che l'arma ultrice
  Regger non puote onde i nemici offese!
  Affralita, morente, l'infelice,
  Deposto l'elmo e tutto grave arnese,
  Udito il segno, trascinarsi appena
  Puote a un sentier che sovra quelle mena.

- Con voce roca e languida chi accorre
  Va incitando a resistere costante,
  A cui predice omai vicino a sciorre
  Il lungo assedio chi già move aitante:
  Ha in collo il pargoletto a cui discorre
  Le vene guasto sangue, e nel sembiante
  Accenna che pur esso con la madre
  In breve aggiugnerà lo estinto padre.
- Appiè le cade un milite.... Che fai?....
  La magnanima chiede; allo certame
  Con i fratelli tuoi perche non vai?
   Io muoio, quei risponde; cruda fame
  Qui mi uccide.... Essa allor: Ah perche mai
  Tutto consunsi il fetido corame
  Che inutilmente prolungò una vita,
  Già per il nato mio, per me finita!...
- 65 Su ti leva, ti leva: a questo seno Ti avvicina.... lo suggi.... quel conforto Procaccia trarne che ti adduca almeno A cader colassù da prode morto.... 13 Il misero disteso sul terreno Gli occhi disserra.... guata il viso smorto Della donna che, stôlto il suo bambino, Tien sovra d'esso il proprio petto chino.
- Alla tenera offerta, al sublime atto
  Ch'ogni pensiero e affetto uman trascende,
  Che accenna come amor di patria, fatto
  Vuol servo quello infin che madre accende,
  Sorge il morente vigoroso a un tratto,
  L'armi che a lui cadevano riprende,
  Vola alla pugna, e quattro fere, agghiada
  Pria che tratitto ei pure estinto cada.
- Ah! il dissi, il dico, e il ridirò fintanto A me consenta la favella Iddio!
  Alti prodigi in terra oprar soltanto
  Può amor di patria fervoroso e pio!...
  Estinto è in oggi! Siam perciò cotanto
  Piombati in basso vergognoso oblio!
  Si raccenda, si spanda, i petti avvampi:
  Ritornerem di gloria in mezzo ai lampi.

- 68 Nullo rendevan quell' assalto ancora
  Indomabil valor, salda costanza
  Che trasfondean vita novella ognora
  In moribonda misera assembranza....
  Stupenda prova!... oh quanto mi addolora
  Che di questa la nobil rimembranza
  Solo apparisca rappellata in parte
  E rozzamente in queste umili carte!
- Di Bertinoro alla contessa Aldruda
  Un messagger frattanto perveniva;
  Altro aggiugnea la squallida paluda
  Che il Po non rado allor tutta copriva,
  U' cittade sorgea, che d' erma e ignuda
  A dovizia e potenza indi saliva;
  Domin su d' essa aveano gli Adelardi 14
  Cortesi in pace, e in guerra insiem gagliardi.
- Palese appena la fatal novella,
  I Piceni perigli appena uditi,
  Subitamente mandan questi e quella
  Cenni ai vassalli, ed agli amici inviti:
  Ed accolte falangi a piedi e in sella,
  Movono ratti verso i mesti liti,
  Sospinti dalla brama di salvarli,
  O se mai troppo tardi, vendicarli.
- 71 Si Guglielmo Adelardi affretta i passi,
  Che in tre giorni è a Cesena, ove ha ridutti
  Aldruda molti prodi, e dove stassi
  Aspettando abbia ei pure i suoi condutti:
  Ver' la cittade u' ognor più debil fassi
  L'aspettamento movono allor tutti,
  E salir ponno alfin la quarta sera
  Del Falcognaro monte la costiera.
- 72 Sostan su quello ad aspettar l'albóre
  Che prorompere a lor tutti conceda
  Sulle barbare genti col furore
  Onde l'aquila piomba sulla preda:
  Ai militi concionan con ardore, 16
  Perchè ciascuno audacemente inceda,
  Opime spoglie, ed imperibil gloria
  Promettendo mercè della vittoria.

- Ad apprestarla, vonno indur sgomento Nel Magonzese, e di speranza in uno Ravvivar nei rinchiusi il raggio spento, Dando tre faci dei guerrieri a ognuno; <sup>16</sup> Faci che vanno tutte ad un momento Incese e scosse in mezzo all' aer bruno, Che d' alto sfidator fremito suona, A cui rispondon lieti quei d'Ancona.
- 74 Pur tutto il Magonzese ascolta, vede, Ed irto sente sulla testa il crine; Piagne, bestemmia il vil perchè omai crede Mosso lo inferno ad affrettar suo fine: Volge perduto a rotta fuga il piede Anzi surgan le stelle mattutine, Dalle atterrite sue schiere seguito Che pur la luce han vista, e il suono udito. 17
- 75 Ciò noto appena alle malconce prore Vergognose del lungo impeto vano, Protette dal notturno tenebrore Spiegan le vele per l'ondoso piano; Chetamente dal porto escono fuore Per rieder tosto al lido veneziano, Dove le attende suon di scherno iroso Pel successo a lor troppo inglorioso.
- 78 Se alcun, durante sonno irrequieto,
  Precipitar dentro un abisso crede,
  Tutto cosperso di sudor, di fleto
  Si desta al suon con cui pietà richiede....
  Come respira.... come torna lieto
  Mentre sicuro in suo letto si vede!...
  Quei d'Ancona così, da fier tormento
  Nel di novello passano a contento.
- 77 Ché miran sgombri non soltanto i valli, Ma in alto mare i legni dei nemici; Odon fra il suon di trombe e di timballi Le grida e il plauso dei giugnenti amici; Miran dietro dei fanti e dei cavalli Salmerie di quel tutto arrecatrici Per cui fian tolti a inevitabil morte, E corron lieti a spalancar le porte.

- 78 Oh! quanto vuole il buon Guglielmo e Aldruda Mossi a mestizia ed a stupore insieme L'aspetto della gente in cui la cruda Lunga fame operò sue prove estreme! La veggon tutta omai di polpe ignuda, Pallida, vacillante; e della speme Ammirano il poter, se moribonda La sostenne contr' oste furibonda.
- 79 In tal solenne avventuroso istante, Sul limitar del suo vedovo ostello Giace Stamura, il cui valor prestante Vedemmo già dei barbari flagello: Steso ha sul grembo l'adorato infante Che pur estinto è come un angiol bello, Da cui solleva gli occhi semispenti Al sussurrio delle festose genti.
- Salva la patria al loro aspetto intende,
  La patria a cui sacrò suoi voti e gesta....
  Lieta giugne le mani.... le protende...
  Ah!... ricadon sui fianchi.... immota resta....
  L'anelito che più non si riprende
  Dal sen depresso, appieno manifesta
  La grand' alma dal frale omai partita,
  A suoi cari in eterno rïunita!...
- 84 Quando Guglielmo, Aldruda, ed i magnati Giungono presso all'alma donna estinta, Sostano alquanto, e veneran prostrati Ella che andò di tanta gloria cinta.... A cui, vergogna rea! posteri ingrati 'Non curaron sacrar pietra distinta!... Ah! fino a quando i più famosi eroi Sola otterran d'oblio merce da noi?

Bologna, Aprile 1839.

#### NOTE.

\* Nell'accennare in questa leggenda i fatti principali dell'assedio d'Ancona impreso nel maggio 1 174, da Cristiano arcivescovo di Magonsa per ordine di Federico Barbarossa, fu segunta la relasione che ne stess alquanti anni più pag. 921.

tardi Buoncompagno dotto forentino, il quale fu il primo professore di bello tettere nello studio di Bologna. Trovasi questa registrata nella grand'opera del Muratori Rer. Ital. Script., vol. VI, paz. 921.

4 « Cancellarius solo nomine Chri-» stianus, ed Maguntinæ sedis Archie-» piscopus, Italiam cum imperatoris " exercitu intravit ... vivebat enim si-= cut milvus ex raptu, et velut corvus » morticinum, si quorumlibet bona re-» quirebat. » (cap. lil.)

a Composuit cum Venetis qui » semper quodam speciali odio Ancomam oderunt .... et portum intraverunt

Anconitanum. » ( ibid. )

3 - Posuerunt in medio portus na-» vem olim Romani Marani que præ sua magnitudine a pluribus totus munn dus hiperbolice dicebatur ... erat » enim castellum sub cujus membris et » patrociniis universæ naves et galeæ " consistere videbantur. Super ipsam - posuerunt machinas, balistas, etc. -

4 « Venit quædam mulier vidua, » nomine Stamura, et apprehendens - ambabus manibus propere ipsum ve-" geticulum currensque post, faculam " accendit, et eam tam diu . videntibus " universis, tenuit inter edificiorum li-" gna, donec focus vires propries potuit " exercere. Sicque combustæ sunt ma-" chinæ et predariæ per audaciam vira-" ginis, quam prælii crudelitas, et pu-» gnantium furor terrere minime po-" tuerunt. " (ibid.)

5 . Finito quidem prælio, stetit " Cancellarius com exercitu aliquantu-» lum remotior solito, credens civita-» tem per famem et inopiam expu-» gnare. » (ibid.)

6 Veggasi l'allocuzione del vecchio

cieco al cap. X della citata Cronaca. 7 Lotario III, come re d'Italia e Germania, e Il come imperatore de' Romani, già duca di Sassonia, eletto sucressore di Enrico V, l'anno 1125, cinse Ancona d'assedio l'anno 1137. Ottone Frisingense lasciò scritte nella sua cronaca queste parole : « Anconam, Spole-· tum cum aliis urbibus, seu castellis in » deditionem accepit. » Che ciò non avvenne senza aver combattuto con gli Anconitani, e con la morte di 2000 di essi: che questi dopo di aver ceduto, dovettero porre al servigio di lui cento legni. Ma il citato Buoncompagno storico di questo medesimo secolo, ed italiano, nega che Ancona si arrendesse a Lotario, il quale l'assediò bensì, ma senza risultato. E la di lui opinione è preferibile a quella di Ottone, giacchè gli scrittori tedeschi non sapevano le cose d'Italia che per fama, la quale facilmente le ingrandisce, e furono inoltre parziali sempre agli imperatori. (Murat. Ann. d' It. anno 1137.)

8 - Ea siquidem hora, dominæ Ci-" vitatis in concionem venerunt, offe-» rendo se ipsas, et dicendo: « Numquam asinorum carnes sunt superio-» res nostris ad edendum? Comedite " igitur nos, vel proijcite in mare, quia · minus malum esse credimus mori, " quam in illorum pervenire potesta-» tem, qui furorem pro lege habent, et » quibus præsunt, nolunt, vel vetantur » indulgere. Oh admiranda constantia » mulierum, et inaudita promissio ab » antiquis! » (cap. IX.)

9 . Filiæ Hierusalem cum obsidere-» tur civitas a Tito et Vespasiano co-» xerunt filios suos, et partem ex eis comederunt, partemque reservave- runt. Illæ in contrario sponte se obtu-» lerunt ad edendum, cupientes viros » et civitatem morte propria liberare. »

(ibid)

10 " Quedam mulier vidua, quum . duos filios haberet, et videret eos » acriter bellare, suspiravit' eo quo ea die nihil comederunt. Tunc domum » reversa, fecit sibi venam brachii ape-» riri, abstractumque sanguinem, co-» xit cum speciebus, sicque contulit filiis ad edendum. = (ibid.)

41 Sussiste tuttora nel molo d'Ancona un magnifico arco romano eretto ad

onore dell'imperatore Trajano.

48 « Cum esset ventus validus in por-" tu, Presbiter Johannes Auconitanus » canonicus intravit repente mare, ve-" niensque natando cum quadam bi-» penne in manu, cæpit abscindere ma-» ximum canapum qui ex una parte » ligatus erat in prora pavis Romani " Marani, et ex altera in anchora quam » nautæ miserunt in portu.... Sicque - successivis ictibus ipsum abscindit, » unde singulæ sarcinæ defecerunt, et » posuit nautas omnes in periculo mor-" tis, quia ventus erat fortis quod plu-" rimos in terra lædebat... Presbiter " reversus est ad civitatem natando.... " Videntes Anconitani animositatem " Presbiteri, et tempestuosum unda-" rum concursum, prælium cum Venetis " incæperunt, septem galeas de securiore parte portus viriliter depellentes, quas ventorum acerbitas protulit ad ripam, ubi continuo fractæ fuerunt. Sicque in personis et rebus non modicam Veneti substinuere jacturam.» (cap. IV)

45 « Quædam nobilis mulier lactantem deferens in brachsis puerum,
quemdam juxta portam reperit Balistarium, qui præ fame nimia consternatus jacebat. Ipse autem respondit se fame penitus esse consumptum.
Illa quippe dixit: lam quindecim
dierum spatium est elapsum, quod

 non comedi nisi coria cocta, unde lac pro puero vix possum balere. Verumtamen, si vis, ore summitatem apprehendas mamillæ, et si adbuc abstrahere potes, animum refocilla. Cum autem elevasset oculos, et vidisset

" quod erat nobilis matrona, non cum
parvo pudore surrexit, et apprehendens baleam, quatuor de obsessoribus
in mora modici temporis interfecit."

44 Ferrara, la quale in tal'epoca era dominata dagli Adelardi. Il matrimonio di Marchesella figlia del qui nominato Guglielmo, con Azzo V marchese d'Este, fece ad esso pervenire la pingue eredità di tale potente famiglia. Da ciò ebbe origine la dominazione degli Estensi in Ferrara, alla quale furono

chiamati nel 1208 come resulta da documento pubblicato dal Muratori nell'opera Antichità Estenai, parte 1, capo XXXIX. Dominazione che tennero fino al 1599, nel qual auno il duca Cesare ne ando spognato dal sommi pontefice Clemente VIII, sotto pretesto di bastardume.

45 Le due orasioni dell'Adelardi Guglielmo, e di Aldruda dei Frangipani contessa di Bertinoro, mossi in ajuto degli Anconitani, leggonsi ai capi XIX e XXII della cronaca citata.

"6 a Castrametati sunt autem non 
longe in quodam monte, ab exercitu 
Cancellarii, quia inclinata erat jam 
dies, unde prælium incipere nequibant. Sed nocte superveniente iussit 
Guillelmus quod universi milites et 
scutiferi candelas propere accenderent, et quique duas vel plures super

» lanceam poneret, ut exercitus Cancel-» larii terreretur. Quod quilibet facere

» statuit sine mora.

17 a Cancellarius videns quod ipsis resistere nequibat, arma sub occasione facendi prælium a Venetis mutuo recepit, noctuque cum suis omnibus eis irrequisitis aufugit; et Veneti, ab ipso delusi, recessere. Sicque fuit ab obsidione civitas potissime liberata. » (cap. XXIV.)

# LEGGENDA III.

## **ALESSANDRO TERZO**

O LA BATTAGLIA DI LEGNANO [1176].

ALLA MEMORIA

DI CESARE BALBO

CHE VOTI PENSIERI ED OPERE

DEDICO PER TUTTA SUA VITA

AL RISORGIMENTO DI QUELLE ITALICHE GLORIE

ONDE LA QUI RAPPELLATA

MASSIMA FU.

- Roma, la grande, la superba Roma Dell'orbe antiquo domina possente, Da tarda etate e immense colpe doma, Rovinava dal soglio abbiettamente. Il lauro augusto a sua canuta chioma Svellea settentrional barbara gente, Sospinta fuor dell'ermo tenitoro Da rea sete di sangue, e fame d'oro.
- E Italia al par di lei, smesso il gagliardo Prisco valor, soffriva il giogo ontoso Or vandalico, or goto, or longobardo, Senza rischiare un sol crollo sdegnoso: Prosternavasi quindi allo stendardo Del gallo Carlomagno ambizioso, E alfine a quel de' teutoni signori D' una larva d'impero sognatori.

- 3 Guidi, Lamberti, Berengari, invano Tentavan rinflammar gl' itali petti Onde giurasser dal confin montano Voler per sempre gli stranier reietti: Onde giurasser reggitor soprano Acclamar quindi poi de' loro affetti Generoso desio d'una bandiera, D'uno scettro, una legge, una frontiera.
- Ahi! sofferian piuttosto in cento e cento Minuti brani compartito il suolo, Al libito sommessi e al reo talento Di perfido feudal rapace stuolo:
  Nè osavano discior pure un lamento, Emettere di sdegno un grido solo, Omai ridutti pazienti e ignavi Al par di bruti mansuefatti a schiavi.
- 5 Sofferian Saraceni dispietati, Ed Ungari piombanti a'loro danni; Augusti altari e templi rovesciati, Cenobii asili di lussurie e inganni: Seggi di antisti spesso profanati, Il romano primiero, e per lung'anni Tutte virtuti generose spente Da barbarie ogni di più prepotente.
- Ahi! tal era lo stato miserando
  A cui dannata Italia aveva il cielo,
  Però tal germe in sen di lei lasciando,
  Che resister poteva a lungo gelo:
  Sviluppatosi alfin gigante, quando
  Un raggio lo scaldò del patrio zelo,
  Che rendere l'uom puote eroe sublime,
  Intollerante ogni poter che opprime.
- 7 Genova, Pisa e Lucca il giogo indegno
  Prime scotean di strania tirannia,
  Ed appo lor di libertade il segno
  Ergean Milan, Cremona, Asti, Pavia;
  Sbramando alfine il lungo ascoso sdegno
  D'avidi sgherri contro la genia,
  Assalita repente, trucidata,
  O al suo nido natale ricacciata.<sup>2</sup>

- Non più capaci al soverchiante umore,
  In cento rivi e cento lo diffonde,
  Da cui trabocca poi fremente fuore,
  Non già per render vane, ma feconde
  Le cure del solerte agricoltore;
  Per l'alta Ausonia iva così diffuso
  Desio per lunga etade o ignoto, o chiuso.
- 9 Ed oh quante di sè tornaron donne Fra le città di questa nobil terra!... Ma discordia fatal tosto ahi! caccionne Fraterno affetto, ed incitolle a guerra! Fuggi gloria allibita, e fuor restonne Finchè il reo mostro ricacciar sotterra Magno antiste potea con scior la voce In nome dell' Uom Dio confitto in croce!
- Scossa da poco, omai rifatta opima,
  Di valore inflammata e di costanza
  Sorgea presto Milan d'ogni altra in cima:
  E poi che insiem serbava la membranza
  De' prischi danni, alto giurava, prima
  Che riaprire ai barbari sue porte,
  Cimentarsi a qualunque estrema sorte.
- 11 Ma pur anco il superbo Federico
  Giura vendetta, giura a sua corona
  Restituire lo splendore antico,
  Ed in armi il natio suolo abbandona:
  Piomba dall'Alpi sovra il piano aprico
  Dove serpeggian Mincio, Oglio, ed Olona,
  Lo precedon l'angoscia e lo spavento,
  Lo seguon strage, incendio e predamento.
- Oppon più lune intrepida Milano
  Alli feroci impeti suoi la fronte,
  Che aver non vuol sacramentato invano
  Sempitern' odio del servaggio all' onte:
  Se cader debbe, vuol col brando in mano
  Cader di sue rovine sotto il monte....
  Ma a poco a poco la disarma fame,
  Fatal nemica alle più ardenti brame.

- Ahi che a queste omai più non rispondendo Il vigore da quella appien disfatto, Al nemico ogni giorno più tremendo, È astretta alfin di ceder senza patto!... Ahi! che atterrire ogni città volendo Surta rubella, ed ottener ricatto Di vergogne e di offense, a spogliamento La condanna, e a total disfacimento!
  - Palese appena la crudel sentenza, <sup>3</sup>
    Suon di feroce giubbilo si estolle
    Fra le barbare schiere, in cui l'ardenza
    Di rovina e di preda immensa bolle:
    Suon di strema atrocissima doglienza
    Fra il popol tristo a cui la patria tolle
    Il sir feroce, e indarno implora morte
    In cambio della statuita sorte.
  - Il pensamento che fuggevol fora
    Morte, a sbramar la sete di vendetta
    Onde furente trovasi più ognora:
    A vita il danna misera e subbietta
    In cittadi assegnategli a dimora,
    Perchè le sa nimiche a lui, sebbene
    Abbian comuni lingua, cielo, e arene. 4
  - L' alba funesta annuncia eco di pianto Alto infrenabil, mentre si raduna La multitudin del carroccio accanto, Palladio fino allor di sua fortuna: Stavvi coperto di ferale ammanto Il gonfalon, cui dietro ad una ad una Vengon basse e serrate le bandiere Che ondeggiavan poc'anzi all' aura altere.
  - All' insubre virtù sprone possente,
    Per cui doveva già tanti diffalchi
    Tra sue file patir la strania gente:
    Inermi i prodi ahi van!... ma sebben calchi
    Su i capi lor sciagura sì dolente,
    Anco serbanli eretti e disdegnosi,
    Nunci di nuovi giorni glorïosi!

- Donne che stringon pargoletti al seno,
  Fanciulli inconsci del fatal conquasso
  A cui dannato è il patrio lor terreno,
  Venerandi leviti a ciglio basso
  Compion le tristi file, e l'aere pieno
  Fanno di meste voci e di singulti,
  Iddio pregando non li voglia inulti.
- 19 Poi che il ponte varcato han della fossa
  Onde ogn' intorno la muraglia è cinta,
  Sulle cui rive pur biancheggian l' ossa
  Dell' oste tante volte e tante vinta,
  D' angoscioso stupor tal è la possa,
  Che sostan quasi massa o inerte, o estinta,
  Poi rompon tutti in doloroso grido,
  Saluto estre mo all' adorato nido.
- 20 Nella cittade abbandonata e muta
  Con il barbaro sir lo sdegno viene,
  E toccando gli va quella feruta
  Che dolorosa ancor nel fianco tiene: 5
  Non il proposto reo quindi egli muta,
  Ma saldo in questo tanto si mantiene,
  Ch' alto gridando va: « Milano cada l... »
  Nè al gran delitto, nè a sua fama ei bada.
- Al suo cenno, entro moli rimembranti
  Che reggia furo a imperator latini,
  Entro cheti cenobi e templi santi
  Ch' ergeva la pietà dei cittadini,
  Dentro terme, teatri, circhi, e tanti
  Palagi alteri ed alberghi meschini
  Lanciasi tosto lo stranier gentame
  Di predamento a disbramar la fame.
- Pien di tutto, ma non sazio il vorace,
  Qua fiamma incende, colà invece adopra
  Ariète, o piccone che disface
  Mura, tetti, e li manda sottosopra:
  È infernale il frastuon.... rovina, brace
  Avvien solo ogni intorno omai si scopra.
  Al pellegrino omai dirà il villano
  Con profondo sospir.... « Là fu Milano! »

- 23 Di suo trionfo e sua vendetta pago Riede Enobarbo alle piagge natie, In Italia lasciando a propria immago Stuolo di sozze voratrici arpie, Non pel demone suo fatto presago Come la sorte muterà quel die In che a un sol giuramento, a un solo grido Risponderan l' Adriaco e il Tirren lido.
- 24 Allor del Cristo la redenta greggia Sommo Pastor quell' Alessandro avea Che in duro esilio dall'augusta reggia Lo scismatico sir spinto volea: Ma che forte alma sempre più grandeggia, Quando fortuna più inacerba, ei fea Palese non che a Italia, a tutto il mondo, Anco aspettante chi a lui fia secondo.
- Figlio esso pur di questo suolo eletto, <sup>6</sup>
  Ferver nel core altissimo sentiva
  Santo di patria generoso affetto
  Sempre congiunto a pietà vera e viva:
  Quindi commosso al miserando aspetto
  Delli mali che Italia allor pativa,
  L'anatema scagliava all'Alemanno
  Congiurante ostinato a di lei danno.
- Qual difensor di veneranda Fede,
  Che l' Uom-Dio suggellò dalla sua croce;
  Quale sostegno al dritto che concede
  Frangere i ceppi di stranier feroce
  E ricacciarlo a sua nativa sede,
  Le sbigottite disperate genti
  Franche tornava, impavide, frementi.
- 27 « Ma fra voi pace, alto sclamava, pace, Sia di offese, e vendette inter l'oblio....
  Fraterna colleganza, amor verace
  A voi comanda per mia bocca Iddio!...
  Stringavi tutti nodo il più tenace!...
  Inflammi i vostri cuori un sol disio!
  Solo un fermo voler tutti vi mova,
  E gloriosa sortira la prova. »

- 28 Nè invan consiglia il Magno, impera, prega !...
  Giurata di Pontida in fra le mura
  Di Lombardia la formidabil lega, <sup>7</sup>
  Milan risorge dalla sua iattura....
  Nuova eretta è Alessandria, e tosto spiega
  Almo valor.... l' eridanea pianura
  Ingombra appar di fanti e di cavalli
  Pria ricalchi il German gli alpestri calli. <sup>8</sup>
- Due volte ancor sull'agognato piano
  Di Lombardia sterminator si scaglia:
  La prima, rassalir tenta Milano
  Priva tuttor di valida muraglia;
  Ma a renderne il feroce impeto vano,
  Tal forman una d'incrollabil vaglia
  I petti cittadini, che respinto
  Indietrarne è costretto ontoso e vinto.
- Del gran Gerarca ad onoranza eretta:

  Ma invan la strigne quattro lune: schiusa
  Va ad esso invano da perfidia abbietta!
  Chè rottamente dalla cinta fuore
  Può ributtarlo cittadin furore.
- La Lombarda leganza intanto accolte
  Le forti schiere, accampa sul Ticino,
  Preci imponendo le più calde estolte
  D'ogni valenza al donator Divino,
  Affin consenta appien da lor ritolte
  Dei barbari al sacrilego domino
  L'itale terre, abbia vendetta piena
  D'oltraggi, eccidi e spogli, lunga pena.
- Tardo ai voti, alfin giugne il di che a fronte
  Le avverse parti adduce, e tosto echeggia
  Pel vasto pian disteso fino al monte
  Il suon concitator di chi guerreggia:
  Le schiere Insubri sono le più pronte
  A lanciarsi all' assalto.... in breve ondeggia
  Il lor vessillo ov'era l'Alemanno,
  Astretto a indietreggiar con aspro danno.

- 33 Ma smesso tosto l'impeto primiero,
  Fan temenza suppor con mosse accorte,
  E simulan fuggir con piè leggiero
  Verso il carroccio, ov'è il drappel più forte:
  Non errò il preconcetto alto pensiero:
  L' Enobarbo, che sua già tien la sorte,
  Le insegue, e pugna intorno a quel tremenda
  Oltre ogn'immaginare avvien s'accenda.
- 34 Combattono per esso numerosi
  Battaglieri maestri nella guerra,
  Non mai satolli, ma ognor più bramosi
  Di predare l'opima itala terra:
  Contro lui forti petti generosi
  In cui di patria amor tale disserra
  Alma virtù, che tutti perir vonno
  Anzi più deggian sopportarlo donno.
- Ah! di membranza sempiterna degno
  Qual mai certame più fra noi si rese
  D'esto per cui di stranio sangue pregno,
  Più che d'onda, il Ticino al Po discese ?...
  Ogn'italo campion ferve di sdegno,
  Riandando tutte le passate offese,
  E fatto eroe terribile, possente,
  È folgore mortal, gonfio torrente!
- Cade il German dovunque, o va travolto
  In fuga ontosa di spavento pieno,
  Ma dalle schiere che il circondan, tolto
  Gli è abbandonare il lubrico terreno:
  L'armi gitta omai vane, e umile in volto
  Si prostra ad implorar sospeso almeno
  Quel che pende su lui colpo di morte,
  Offerendo le mani alle ritorte.
- D' Italia apparve in quel gran di la gloria,
  D' Italia, onde ogni monte, e valle, e riva
  Eccheggiarono agl' inni di vittoria!...
  Perchè un lampo sol fu? perchè svaniva
  Tosto nei figli la di lei memoria?
  Perchè alla schiatta degli eroi gagliardi
  La molle succedea degl' infingardi?

- Appo la pugna a lui tanto funesta,
  Più giorni errante l' Enobarbo andava,
  A tal che in bruna disadorna vesta
  La moglie afflitta spento il lacrimava:
  Ma quel Dio che su i regi alta ha podèsta
  Alla vergogna e al duol vivo il serbava,
  Il serbava a segnar della sua mano
  Il trionfo del libero Italiano.
- Ghinarsi dovea innanzi ontoso e tristo Fra le venete pompe al Gran Pastore, In odio a cui Vittor, Pasqual, Calisto Cinti avea di scismatico fulgore. Iti omai questi al tribunal del Cristo A render conto del superbo errore, In Lui già segno all' odio suo mortale Riconoscea l' Antiste universale. 9
- Quindi giurava di Costanza il patto
  Che di tutto straniero alle catene
  Volea per sempre l'Italo sottratto,
  Rendendo a lui di libertade il bene: 10
  Ben, che di sangue domanda riscatto
  Se in onta al Dio che il diè rapito viene;
  Ben, che sol l'uom quaggiù far può felice,
  Pur che in tutte virtù ponga radice. —
- 41 La magna impresa questa fu degli avi, Quando potè condurli ad unitate L'Augusto che tenea le sante chiavi, Di fe propugnator, di libertate: Quando, sdegnosi alfin d'essere schiavi Allo straniero, vollero assembrate Loro forze divise, e inditta guerra, Fuor lo cacciaro dalla patria terra.
- 42 S'oggi il clangor della celeste tromba
  Che un giorno evocherà gli umani a vita,
  Li rappellasse dalla buia tomba
  A mirar lor sementa imbastardita;
  La confusa ad udir garrula romba
  Che sola omai la presenza ne addita
  Nei campi e fori ove di tutte glorie
  Invan lasciaro impresse alte memorie:

- Tal misto di vergogna, ira, dolore
  Commoverebbe gli onorandi petti,
  Che in sembiante sever rampognatore
  Ne farebbero uscir tai feri detti:
  « Voi nasceste di nui? voi, disonore
  Di una patria famosa, e schiavi abbietti?
  Voi, d'ogni gloria incuri, e fin di Dio,
  Solo pensosi del piacer, dell'io?
- \* E osate aspetto simular di forti Mostrando irsuto il labbro, irsuto il mento?... Ma quai fur vostre pugne? altrui consorti Sedurre a franger sacro giuramento; Ordire inganni a cuori malaccorti Di donzelle, e beffarne indi il lamento; Lanciarvi folli in un giuoco fatale Che doveri, virtu mette in non cale!
- Sgombre lasciate di Sofia le scuole Effonditrici del benigno raggio Onde la mente stenebrar si suole, E render l'uomo, se non forte, saggio; I lochi preferendo ove si cole Ogni vizio con l'opre ed il linguaggio, Per lascivie frattanto e intemperanze Vestendo annose in gioventu sembianze.
- Non il corpo indurate alla fatica,
   Quale da noi si costumava allora
   Che indossavam per vesta una lorica,
   Erano i campi la nostra dimora:
   Ma come flacchi di Sibari antica
   Fra le mollezze lo serbate ognora,
   Le cui fogge più stolide e più vane
   Mandano a voi le genti oltramontane.
- Accusar di barbarie i tempi nostri?
  Vantar caduta d'ogni error la benda
  Negli altamente inciviliti vostri?...
  Oh ignominia! chi fia che vi difenda
  Dai provocati vendicanti inchiostri
  Onde eternata andrà!' ultima impresa,
  Per cui più trista ancor fu Italia resa?

As a Quando commossi da animosa idea A turbe a turbe in un voler sorgeste, Perchè indi a poco in altra stolta e rea, Quella mutata, ad anarchia volgeste? Franca, felice ritornar potea L'itala terra!... voi non lo voleste!... Tutto nodo fra noi sia dunque infranto, Fin che virtù non rappellate accanto. »

Bologna, Settembre 1837.

#### NOTE.

Veggasi lo storico Denina, Rivoluzioni d'Italia, lib. IX, cap I.

<sup>9</sup> Veggasi il medesimo, lib. XI, ip. I.

<sup>5</sup> Federico Barbarossa decretata la distruzione di Milano, la volle sgombra d'abitanti il 16 marzo 1162.

A maggior pena li confino in quelle città appunto che palesato avevano contr'essi più lungo ed accanito odio. (Botta, St. dei popoli italiani, lib. VII.

5 L' imperatore in uno degli ultimi giorni dell' assedio era stato pericolosamente ferito, e scavalcato. (Botta, l. c.)

6 Al Pontefice Adriano IV fu chiamato a succedere il cardinale Rolando da Siena, degnissimo per sapienza, e virtù civili e cristiane, di assidersi nella Cattedra di Pietro. Assunse il nome di Alessandro III. Fu principale promotore della famosa Lega Lombarda, presentandosi al tempo istesso come difensore della religione, e come sostegno al dritto universale d' Italia. (Botta, loc. cit. — Mur., Ann. d'Italia, anno 1159.)

<sup>7</sup> È Pontida una terra posta fra Bergamo e Lecco. Sorgeva in essa un monastero, nel quale il settimo giorno degli idi di aprile 1165 intervennero deputati di Cremona, Bergamo, Milano, Brescia, Verona, Mantova e Ferrara. In tale ragunanza fu stabilita la famosa Lega Lombarda, e profferito il giuramento che doveva consolidarla. Fu questo: di aiutarsi le città a vicenda contro chiunque osasse attaccarne i privilegi, e di concorrere a compensare i danni a cui potessero andare soggetti i membri di essa nel difendere la libertà. (Muratori, Antig. Ital. Dissert. XLVIII.) Alle nominate città vennero pure collegandosi indi a poco Venezia, Vicenza, Padova, Treviso, Lodi, Piacenza, Parma, Modena e Bologna: quindi Ravenna, Rimini, Imola e Forli; da ultimo Novara e Tortona.

<sup>8</sup> Federico da quattro mesi stringeva inutilmente d'assectio Alessandria. Per averla in proprio potere, non rifuggi dallo scendere fino al tradimento Offeri agli assediati una tregua per celebrare il venerdi santo, e mentre questi riposavano sicuri sopra la santità del giuramento, fece di notte entrare nella città i suoi soldati per una specie di mina, o di galleria sotterranea che aveva fatta scavare. Le scolte repubblicane se ne accorsero, l'allarme fu dato, lo sdegno proruppe. I Germani entrati in città furono uccisi, o forzati a gittarsi dai bastioni. Quelli che trovavansi ancora nella galleria sotterranea, rimasero sepolti sotto il franato terreno. Aperta quindi la porta gittaronsi furibondi sopra gl'imperiali, ponendoli in piena fuga. Vita Aless. III, pag. 464; Sire Raul. pag. 1292. - Oto de S. Blasio, cap. XXIII, pag 881.)

<sup>9</sup> Barbarossa favoreggio tre antipapi, in odio del legittimo Alessandro. Fu il primo il cardinale Ottaviano che assunse il nome di Vittore III. Il secondo Guido da Crema che fu nominato Pasquale III. Finalmente Giovanni abate di Struma, uomo apostata e pieno di vizi, che fu Calsto III. (Muratori, Anmali d' Italia, anno 4158.)

10 La memorabile vittoria di Legnano segunta da una tregua di sette anni, che preparò la samosa pace di Costanza. Fu questa segnata e giurata da
Federico, dal re Arrigo di lui figlio, e
dai deputati delle città italiane il giorno
25 giugno 1183. (Murat, Annati cit.,
anno 1183.)

# LEGGENDA IV.

## FRATE GIOVANNI DA VICENZA.

[1233.]

ALL'ASTRO MASSIMO
DEL CATTOLICISMO
NEL SECOLO XIX
PADRE GIOACCHINO VENTURA.

- Il gran pianeta sir della natura
  In suo cammin procede all' ariete:
  Ormai la nebbia gelida ed oscura
  Tra cui si avvolge nell' iberna quiete,
  Cede alla fiamma s'avillante e pura
  Che la desta, ravviva, e in lei ripete
  Il prodigio del verbo onnipotente
  Per cui dal caos venía tratta ridente.
- A Te sian grazie, o Dio, che mi serbasti All' evento ammirando anco una volta: Ch' anco una volta in me scender lasciasti Un d' essi raggi in cui la vita è accolta. Oh il veggio! mentre è forza invan contrasti Alla sua luce mia tenebra folta: Il sento! mentre il cor mi scalda, accende, Insolita al pensiero attezza rende!

- All' opra, dunque, all' opra! ed oggi un canto Sia sacro a quella patria, a quella fede Che amare ed onorar vorrei per quanto Insulta o sprezza ambe l'odierno erede, A cui, ravvolte in luttüoso ammanto, Invan da lunga età chieggon mercede, Invan richiaman delle antiche glorie, Le venerande altissime memorie!
- Alle querule voci? e fino a quando
  Sol di mollizie e di piaceri ingordi
  Animose virtù terranno in bando?
  E fino a quando fiano sol concordi
  Nel venirsi più ognor nani mostrando
  In faccia a quei giganti eroi famosi,
  Del proprio guasto seme ahi! vergognosi?
- 5 Oh secoli mediani!... erano feri Li costumi, gli affetti violenti, Ma in petto almen d'intrepidi guerrieri Batteano cuori generosi e ardenti! Per essi andava alfin di stranieri Questo suol disgombrato, e reggimenti Prefissi, che durar poteano eterni, Se a guerra non uscian li mostri inferni.
- Non come in oggi calpestato o irriso Venía l' augusto libro del Vangelo, Che insegna come in sempiterno riso Il terren pianto mutar possa in cielo: Non come in oggi, uom santo già diviso Dal mondo, invan spiegava ardente zelo; Ma udito appena il suon della sua voce, Correa ciascuno a stringersi alla Croce!
- E quante volte nell' etade antica
  Ebb' ella pien trionfo! quante volte
  Rubesta gente a li fratei nemica,
  Volle a suo piede ultrici ire sepolte!
  L'Angiol che rende lieve ogni fatica
  A chi 'l ver crede, mia preghiera ascolte,
  Mi regga, e fia che richiamare i' tenti
  Un fra i magni di lei mille portenti.—

- Era domato il tracotante orgoglio Del feroce Enobarbo, e Italia alfine Più sgabello non era al di lui soglio, Più non fremeva d'armi peregrine: Dall'insulto sicura e dallo spoglio, Ricinta dalle glorie cittadine, De'figli suoi nel vivo amor fidente Bella reddiva, florida, possente.
- 9 Stanza agli eletti successori a Piero Vigilanti custodi e in un sagaci Di quell' arcano indistruttibil vero Ch' eterno ben promette a suoi seguaci, Veniali ergendo ad ideale impero, Nella speranza che giammai mendaci Sarebbero di Cristo allo precetto Che mondan regno a lor vuole interdetto.
- A tutte sacre e civiche virtudi,
  Già travedendo al suo orizzonte intorno
  Il primo albor dell'arti e degli studi,
  Nuncio del bello e desiato giorno
  In cui per sempre i sanguinosi ludi
  Proscritti da fraterna caritade,
  Lo sarebbero pur da sue contrade.
- Ma dall' inferno Satana misura
  ll danno che sovrasta a sua possanza,
  Quindi urlo tal di rabbia e di paura
  Caccia che quel di mille tuoni avanza:
  Urlo cagion di nuova trafittura
  Ai condannati alla crucciosa stanza,
  Dubitanti non sia cenno ai demoni
  Che ad inasprar le pene lor li sproni.
- L'eco freme pur anco orribilmente,
  E veloci agitando le negre ale
  Si tragge ogni appellato obbediente
  All'antro ove ha sua reggia il Dio del male:
  Loro presenza annuncia la repente
  Luce che in quello spandesi ferale,
  Vibrata da vulcaniche pupille,
  Non lacrime serranti, ma faville.

- Pari a scoglio che sovra gli agitati
  Flutti spumosi altissimo isoleggia,
  L'infernal Sire in mezzo agli adunati
  Spiriti rei superbo giganteggia:
  Lento gira suoi torvi occhi affossati,
  Ammiccando color per cui si deggia
  Tosto lasciar la bolgia che li serra,
  E gire a disformar l'Itala terra.
- 14 Con tai sensi gl' incita: « Oggi minaccia Più dell' antico, a noi dannoso scorno Colui che in Roma osa calcar la traccia Dal Nazareno impressa in terra un giorno: Colui che strigne omai fra le sue braccia Tanta parte d' Italia, ed il ritorno Ne va apprestando a fato risplendente Per fede, per virtu, per cuor, per mente.
- » Tôrre a nuov' onta e danno il nostro impero È in voi soltanto, in voi soltanto, o fidi! Ite, invadete il cuore ed il pensiero Di quanti stan fra l'alpi, e i duo bei lidi! Ite, e compiete il mutamento intero Di lor natura, a tal che resi infidi A tutte le virtù civili e sante, Formin quindi oltre un popol folleggiante.
- » Sia la sacrata gerarchia primiera Da voi tosto corrotta: essa finora Apparve umil, mutatela in altera: Povera fu, rendetela signora! Basterà forse, onde la eterna e fiera Brama di autonomia che l' uom divora, O il petto non avvampi all' Italiano, O conquistarla tenti quindi invano! »
- Avarizia, e sfrenata ambizione,
  La di cui fiamma rea giammai non langue,
  Ipocrisia dal falso atto e sermone,
  Discordia diguazzante ognor nel sangue,
  Lascian fremendo l'orrida prigione,
  Retro se trascinandosi a codame
  Ira, lussuria, fraude, guerra e fame.

- Allo sbucar dei mostri maledetti
  Oh quai succedon presti mutamenti!
  Fervon rabbie improvvise entro li petti,
  Pensieri atroci ingombrano le menti:
  Estinti vanno li più dolci affetti,
  Grida confuse echeggiano furenti:
  Si apprestan armi, s' ergono bandiere,
  Benchè nessun minacci le frontiere.
- Invidia ascosa, o aperta gelosia, Mutan tranquilli in bellicosi campi, Mentre la figlia lor discordia ria Avvien che infin nelle città divampi; Ove più ognora inacerbita e ria, In ogni ostello indentra li suoi lampi, Rendendo padri, figli, amici, frati Odiatori scambievoli spietati.
- 20 Messi rapite, tratti in ceppi o uccisi
  Quei che già le irroraron di sudori;
  Popoli dai propinqui ora conquisi,
  Or ribellanti a ricacciarli fuori;
  Cittadini da inique ire divisi,
  Famiglie rinnovanti appien gli orrori
  E degli Atridi, e dell' Edipea prole....<sup>1</sup>
  A tai membranze mancan le parole!
- Guai se allor non saliva al trono eterno
  Dell' Italia la voce dolorosa,
  Precante un guardo, un guardo sol paterno
  Sovra di sè, sconvolta e sanguinosa l
  Pieno trionfo conseguia lo inferno,
  E ingombra di rovine, erma, selvosa,
  Avrebbe assunto il miserando aspetto
  Di Babilonia, a belve oggi ricetto!
- Del foco inspirator che discendea
  Nell'aula dei simposi sugli accolti
  Dodici figli umili di Giudea,
  Dal gran maestro al sommo ufficio estolti
  Di sperdere la nebbia che tenea
  Gli umani tutti in cieco errore avvolti,
  Fugge dal Santo Spiro una fiammella
  Brillante più che mattutina stella.

- Rapida al par di elettro condensato
  Varca lo spazio, e si nasconde in seno
  D' uom, che avendo già un mondo abbandonato
  D' ire fraterne, e colpe atroci pieno,
  E giorno e notte ai piedi prosternato
  Del Crocifisso Divo Nazareno,
  La pietà ne implorava agl' infelici,
  Troppo a sè stessi omai resi nemici.
- 24 Sentesi tocco egli da quella appena, E tosto il cuoce altissimo disio Di giugner nuova in lui destasi lena Operatrice, al caldo prego pio: Surger vuol novo Giona, della pena Annunziatore che minaccia Iddio Ai folli, ai ciechi, ai pertinaci Itali, Fatti ligi alli rei mostri infernali.
- Va pur, Felsina mia, va pur fastosa
  In rammentar che il Taumaturgo eletto
  Ad opera stupenda e gloriosa,
  Entro tue mura aveva allor ricetto!
  Che prima tu la voce prodigiosa
  Udisti, per cui giva in ogni petto
  Sopita l'ira, e accesa pura face
  Di amor fraterno, di giustizia e pace.
- Di Frà Giovanni da Vicenza il nome
  Spandesi in breve, e d'ogn'intorno echeggia:
  Corron le genti ad ascoltarlo, come
  Al prato corre l'affamata greggia:
  Le passioni più rubelle, dome
  Vanno a quel dir che l'alme signoreggia,
  A cui rispondon con singulti e pianti
  Ricreduti e pentiti i circostanti.
- 27 Esso implora, esso appella ogni cittate
  In cui furenti più le parti sono,
  Ove in udir di santa veritate
  Il trascinante irresistibil suono,
  Le nimistadi voglionsi obliate,
  Le braccia si protendono a perdono,
  E a far salda la pace, ognun che regge
  Degli statuti emendator lo elegge.

- A tal forma inusata di prodigi,
  Alto così la fama ne salia,
  Che quando a Brescia, a Padova, a Trevigi
  Mosse per sciorre la parola pia,
  Intermessi li civici litigi,
  Ad incontrarlo nella esterna via
  Con il carroccio uscian li magistrati,
  Il popolo, i leviti, e i prodi armati. 3
- 29 Più solenni trionfi e più ammirandi Non vide no giammai l'itala terra, Fino allor sacri alli superbi, ai grandi O per scettri, o per opere di guerra: Fino allor sol promossi da comandi, E non da quel che rado si disserra Universale entusiasmo santo, Da e, speranza, e carità soltanto!
- Tenera scena quell'incontro offriva!
  Appena nuvoletta polverosa
  Annunziava che omai desso appariva,
  Dall'aspettante turba numerosa
  Tale un grido di gioia al ciel saliva,
  Che intronando per monti e valli e selve,
  Rendea smarriti e volatori e belve.
- Quando echeggiar si udiva ecco l'uom santo,
  Umili prosternavansi i divoti,
  E chinavan vessilli ed armi intanto
  I battaglieri in doppia fila immoti.
  Venuto alfine del carroccio accanto,
  Da tutti i magistrati e sacerdoti
  Iva cinto, e di quel sull'eminenza
  Collocato con dolce violenza.
- Sovr' esso d'auro e porpora lucente,
  U' stava infitto il gonfalone, e insieme
  Il segno augusto alla Cristiana gente,
  Pur salian tutte dignità supreme;
  Fra cui stranio alla pompa, o indifferente
  Era soltanto ei, che ogni voto e speme
  Posto nel ciel, teneva in esso gli occhi,
  Giunte le mani, curvi li ginocchi.

- Incedeva la marcia trïonfale
  Fra gli evviva, le trombe ed i timballi,
  E penetrata la cinta murale,
  I precipui scorrea già ornati calli.
  Ma nel caosse orribile sociale,
  Nei tuttodi più turpi umani falli
  L'estatico pensier fiso soltanto,
  Nulla scorgeva, nulla udiva il Santo.
- Che in sè stesso ed in Dio tutto raccolto,
  Iva ordinando altissimi concetti,
  A effonder luce in mezzo ad orror folto,
  A intenerire gl' indurati petti:
  Ben palesando l' inspirato volto
  Che mai verrebbon men gli usati effetti,
  Ch' eran vittorie nuove ognor parate
  Alla possa di augusta veritate.
- E prontamente le asseguiva, e piene
  Con l'accento or soave, or minaccioso,
  Con la pintura dell'eterno bene,
  E dell'eterno cruccio tormentoso:
  Con atterrir l'iniquo, e dolce spene
  Suscitare nell'alma del pietoso,
  Con alternare a imper prece, consiglio,
  Per rannodare fraternal vinciglio.
- Ma ricomposta assai gente lombarda In ordinanza e cheta pace interna, Anco viva rimane, anco gagliarda L'idra fatal della discordia esterna: A concepir la mente sua non tarda Pensiero degno di memoria eterna, E vuol compito il più mirabil atto Ch'abbia reso mai il mondo stupefatto.
- Gli abitator delle città valenti
  Legate un giorno a ricacciar sbanditi
  Da Italia intera estrani prepotenti,
  Già tornati a vicenda a sdegni e liti,
  Al cenno di Giovanni obbedienti
  Nel di che loro intima, riuniti \*
  Scorgonsi nella Pacuarana valle
  Che ha l' Alpe in faccia, l'Adige a le spalle.

- D'una sol nube ingombra non si mira
  L'ampia vôlta del ciel, ma pura splende,
  Mentre il pianeta massimo, che gira
  Solo a guardo vulgar, spunta e l'ascende:
  Aura soave che ogn' intorno spira
  De' suoi raggi l'ardor mite si rende,
  Che par voglia l'Autor della natura
  In Eden convertita essa pianura.
- 59 U' quattro volte centomila accolti Son di Giovanni ad ascoltar la voce, Con antisti nei sacri ammanti avvolti, Su cui si mira sfavillar la croce; Con duci, magistrati, e lor che i volti Mostran composti a quel piglio feroce Che assume ognun fermante lo pensiero Sul come solidar carpito impero. <sup>8</sup>
- Opi cavalieri forte stuolo armato
  Ogni cui terso acciar vivo lampeggia
  Al fulgor che dal sol largo è vibrato,
  Intorno a questo e a quel popol volteggia:
  Lo guarda attento, guarda il dispiegato
  Altero gonfalon che all' aura ondeggia
  Sovra l' ornato alto carroccio infitto,
  Ricordo insieme di dover, di dritto.
- Memorie anco recenti, dall' aspetto
  Di questi suscitate.... biechi sguardi....
  Scambio di amari dispettosi detti
  Fra gli assüeti a battagliar gagliardi,
  Per produrre omai son l' orrendo effetto
  Di ridestar le rabbie dei Lombardi....
  Già un fremito, un confuso movimento
  Stan per volgere in impeto violento.
- 42 E forse divenia l'itala terra
  Tomba in quel di, sa il cielo, a quanti figli!....
  Forse per fraternal repente guerra
  D'Adige i flutti si rendean vermigli!....
  Mostri fatali usciti di sotterra
  Apprestatori di funesti impigli,
  Asseguiano in quel di piena vittoria,
  A noi furando la più bella gloria!

- 43 Ma nel solenne decisivo istante,
  Al sommo d'alto perbio già disposto
  L'Uomo di Dio compare grandeggiante,
  La croce che in man strigne ergendo tosto:
  In vederlo, in udire il rimbombante
  Suon di sua voce, obliasi reo proposto,
  Solo intenti a suo cenno, a suo consiglio
  Ogni orecchio, ogni mente, ed ogni ciglio.
- 44 « La mia pace vi reco, la mia pace
  Io vi lascio, fratelli!.... » sono queste 
  Le parole prescelte dal sagace
  Nel libro che dettò pensier celeste :....
  Suonano appena, e la grazia efficace
  Cotanto il cor degli adunati investe,
  Che ognuno, e fin chi l'alma ha più rubella,
  Null'altro ascolta che la sua favella.
- 45 Ah! del foco divin che lo riempía
  Una sola favilla in me scendesse,
  Nè indarno forse oggi la voce mia
  Ripeterebbe tutto ch' egli espresse!....
  Inutil voto! chi non sacra via
  Di penitenza, ma mondana elesse,
  Ha balbo il labbro, ha torbido il pensiero,
  E ad espor mal riesce eccelso vero!
- 46 Solo dirò, che non taceva appena,
  E per lo sterminato ingombro piano
  Concorde suon di plauso alto si sfrena,
  A cui risponde ogni eco più lontano:
  Versa tenero pianto a larga vena
  Ogni occhio dove pria furore insano
  Si minacciante apparve all' improvviso,
  Espresso è amor fraterno in ogni viso.
- 47 Abbandonate l'armi sospettose,
  Amiche braccia stendono i guerrieri
  A lor che spesso in pugne sanguinose
  Vidersi in faccia arrovellati e feri:
  E le genti alla pace più ritrose,
  Le più serranti affetti truci o alteri,
  Si frammischiano insiem nei caldi amplessi
  Ch' usan fra i nati dalli padri istessi.

- La stupend' opra a rendere perfetta,
  Dal perbio eccelso, di fulgido trono
  Più glorioso, allor Giovanni detta
  Nuovo patto di amore, oblio, perdono.
  Lo giuran le cittadi, e ancor ristretta
  La leganza tra lor voglion, che prono
  Fè l'orgoglio del primo Federico,
  Sol atta a ravvivar l'onore antico. 7
- Tanto un sol uom poteva nell' etade
  Che barbara appelliamo!.... e perchè mai?
  Perchè di vera, santa caritade
  Chiudea nel petto i più cocenti rai!
  Perchè con quel voler che mai non cade
  Surse debellator dei tanti guai
  Che minacciavan ultima rovina
  Alla terra dell' orbe un di regina!
- Mal retta civiltà corrotte appieno;
  Perchè non eran fatte indifferenti
  Allo sprone a virtù, del vizio al freno:
  Perchè di patria e fede onnipotenti
  Fervevano gli affetti in ogni seno,
  A poco a poco quindi estinti!... Ahi vero
  D' un avvenir più tristo ognor, foriero!....

Bologna, Marzo 1839.

#### NOTE.

La virtù, la religione, la semplicità del costume, resero per alcun tempo felici gl'Italiani, dopo che la famosa pace di Costanza li ebbe francati dalla dominazione straniera. Ma in breve lo spirito di municipalismo fu germe fatale delle gelosie per cui ando sciolta quella Lega Lombarda, la quale sola avrebbe potuto conservare Italia libera, forte, indipendente. Tutte le città, dice un moderno celebratissimo istorico, si armavano contro le città più vicine: tutte le famiglie erano divise dalle gia surte fazioni: tutti gli ordini dei cittadini combattevano fra di loro, per rapirsi a vicenda il potere e le magistrature. Quindi l'anarchia, l'incendio e

la strage nelle città, la desolazione nei campi, e gli odii pubblici e privati resi ogni giorno più feroci ed inestinguibili da continue sanguinosissime vendette. (Sism., Ist. delle Repub. Ital..)

3 Nell' orrenda situasione che minacciava rovina intera all' Italia, oggetto hen degno della cristiana fede, e di una missione divina, era il ristabilimento della pace. Giammai se ne era sentito maggiore il biso; no. Un uomo grande, spinto dal più vivo entusiasmo patrio e religioso. lanciossi nella nobile carriera. Fu questi Frate Giovanni da Vicensa dell'ordine dei Predicatori, il quale imprese l'alta missione in Bologna, l'anno 1232, con l'esito il più fortunato. Cittadini, villici, uomini d'armi trascinati dalla di lui eloquenza, gli si affoliavano intorno. In mezzo alla moltitudine scossa e intenerita, vedeva coloro che si erano abbandonati alle più pertinaci rivalità, deporle a'suoi piedi, giurando pace ai nemici. Gli stessi magistrati rimisero a lui gli statuti della città perchè li riformasse, togliendone tutto che potesse favorire lo sviluppo di novelle discordie. (Cron di Bol., di F. Bart. della Pugl., vol. XVIII, rub. 3, pag. 257.)

<sup>5</sup> Diffusa la fama di Frate Giovanni, fu desiderato e chiamato da quelle città specialmente più lacerate dalle intestine discordie. Indirizzatosi a Padova, i magistrati uscirono ad incontrarlo fino a Monselice con il Carroccio. Obbligato a salire su questo, in trionfo lo introdussero nella città, la più potente a que' giorni della Marca Trevigiana. Pieno esito vi ebbe la di lui missione. Ando in seguito a Treviso, a Feltre, a Belluno, ove ottenne i medesimi successi. Visitò i signori di Camino, di Conegliano, di Romano, di San Bonifacio, e questi, ad imitazione delle città, lo resero arbitro delle vicendevoli differenze. Lo stesso potere gli accordarono le repubbliche di Vicenza, di Verona, di Mantova, di Brescia, le quali a mano a mano visito, accolto da esse pure in aspetto di trionfatore. (Rolandinus, de factis in Marchia Tervisina, vol. VIII; Rer. It. Scr , lib. IV, pag 203 .- Gher. Maur., Vicent. Hist, tom VIII, pag. 30.)

4 Animato Fra Giovanni dai felici successi, concepì il pensiero più nobile che in mente umana cadesse giammai: quello di riconciliare venti popoli nemici con le sole inspirazioni dei sentimenti religiosi, con le sole ragioni del Cristianesimo, con il solo impero della parola. Intimò pertanto una solenne assemblea di Lombardi per il giorno 28 agosto i 233 nella pianura di Pacuara sulla riva dell' Adige; poco lungi da Verona. Tutti obbedirono, nè giammai più grande spettacolo ebbe ad affacciarsi ad occhi umani. Le popolazioni intere di Verona, Mantova, Brescia, Padova e Vicenza, colà si ragunarono intorno ai loro magistrati e carrocci, come pure gli abitanti di Treviso, Venezia, Ferrara, Modena, Reggio, Parma, e Bologna. (Ant. Ledi, Chr. Vicent., tom. VIII, pag. 36.) .

<sup>5</sup> Parisio da Cereta cronista contemporaneo, lasciò scritto che a tale assemblea fossero assistenti oltre a quattrocentomila persone (Chr. Veron., tom VIII, pag. 627.) Vi si trovarono pure presenti i vescovi di Verona, Brescia, Mantova, Bologna, Modena, Reggio, Treviso, e il Patriarca d'Aquileia: non che il marchese d'Este, i signori da Romano, e tutti gli altri signori della Venezia alla testa dei loro vassalli (Ricar. Com. S. Bonifacii Vita, tom. VIII; R I S. pag 128; Mon , Patav Chr., T id , pag 674.)

6 Frà Giovanni salì sopra un palco altissimo, d'onde, se dobbiamo credere agli storici contemporanei, la risuonante sua voce che parea discendesse dal cielo, fu miracolosamente udita da tutti i circostanti. Prese per testo le parole del Vangelo, Pacem meam do vobis, pacem relinquo vobis. E dopo avere con una eloquenza fino allora priva d'esempio, fatto uno spaventoso quadro dei mali della guerra; dopo avere dimostrato come lo spirito del Cristianesimo era uno spirito di carità, di amore, di pace, fece valere l'autorità della quale era investito dal sommo Pontefice Gregorio IX, e nel nome di Dio e della ( hiesa, ordino ai Lombardi la rinuncia ad ogni rivalità e inimicizia.

7 L'atto della pace dettata in quel giorno da Frate Giovanni, venne pubblicato dal Muratori nelle sue Antiquit. Ital., Dissert. XLI, tom. IV, pag 611.

# LEGGENDA V.

## GIOVANNI DA PROCIDA.

[1282.]

ALL'AMICO
PAOLO EMILIANI GIUDICI
DI PALERMO
ONORE
DELLA MATERNA ISOLA E DELLA ITALIA.

- O Francia!..., in rïandar tristo passato A Italia apportator dei lunghi mali Che ferono suo capo scoronato, Stretti suoi polsi di lacci brutali, Sensi usciti dal cuore esulcerato A te pur vols.... a te che nei fatali Destini suoi cotanta parte avesti, Da quando pur tu in lei brama ponesti.
- Ma poi che per la voce di quel Grande Che tuo clamasti sommo reggitore, Per tutta Europa oggi alto suon si spande, Dei calpestati Itali dritti ultore....
  E poi che a questo omai da tutte bande Risponde un fremer d'armi, annunziatore Della più giusta sacrosanta guerra Che insanguinata abbia pria d'or la terra;

- Dal libro mio la pagina divello
  Che feati segno di rimbrotti amari,
  E pongo in loco suo voto novello
  A brama ardente che mi addugge, pari...
  Deh! imprima Iddio dell'almo suo suggello
  La magnanima impresa che prepari,
  E cancellata ogni tua colpa antica,
  Te più forte farà l'Italia amica!
- 4 Infrattanto a mostrar come t'incomba
  Le speranze accompir che suscitasti,
  Con far pronta eccheggiar guerresca tromba
  Che sola omai può addurci a nuovi fasti,
  Vuò sovvenirti la improvvisa tomba
  Che col tradirci un di ti spalancasti,
  Sovvenirti che devi al mondo esempi
  Contrari a quelli de' trascorsi tempi. 1
- Già il fratricida parteggiar fervea
  Negli avi nostri che di sangue e pianto
  Ampi torrenti scorrere facea
  D'esta misera Italia in ogni canto.
  Già Carlo, Sir della Provenza, avea
  Gitto allo Svevo re Manfredi guanto
  Di superba disfida, già calato
  Era dall'Alpi con gran stuolo armato.
- Sé dicea Guelfo quei, Ghibellin questi
  Per trascinar nelle pugnanti file,
  A trucidarsi in rea vicenda presti,
  Quanti il dolce parlare avean simile....
  Delirio ch' ebbe effetti poi funesti
  D' onta e fralezza, fin che serva umile
  Cadde la terra a ogni altra un di signora
  Che dall' òrto all' occaso il sole indora.
- 7 Nei campi di Grandella era perito Il genoroso intrepido Manfredi, Si da fortuna instabile tradito, Che perfin la sua tomba indarno chiedi. <sup>2</sup> E aveva appena il vincitor ghermito Lo scettro di Ruggero e di Tancredi, Che ai popoli dannati ad oppressura Tutta scopria sua barbara natura.

- D'auro a sbramar non mai satolla fame,
  Di sangue a spegner furiosa sete,
  Da Scilla al Garigliano ahi quanto grame
  Fea genti innanzi in lor servaggio liete!
  Mentre a sodare suo novel reame,
  Or palesi imponeva, ed or secrete
  Le torture e le morti più spietate,
  Senza grado guardar, sesso, od etate.
- Lancia ed Uberto segno eran primiero 'Alla strage crudel d' assai baroni;
  Poi quella Benevento che rendero
  Si un di florente i Lombardi padroni,
  Gia mutata in orrendo cimitero
  Coperto di rovine e di carboni,
  Fra cui gementi andavan brancolando
  Pochi sfuggiti a eccidio abbominando. 4
- Di Manfredi frattanto la consorte,
  La suora, la figliuola e il pargoletto,
  Pur traditi venivano da sorte
  Mentre moveano a ellenico ricetto:
  Raggiunti, presi, avvinti di ritorte,
  Precipitati in carcer tetro, infetto,
  Patire vi dovean le angosce estreme
  Serbate a chi più in terra non ha speme.
- Ma d'esse almen l'orribile tormento
  Carlo imponeva che fuggevol fosse,
  Non per pietà, ma sol per lo spavento
  Che ognor vuol l'alme dei tiranni scosse:
  Affin di facil moto turbolento
  Apparisser le cause in lor rimosse,
  Iniqua proffería letal sentenza
  D'infanti e donne contro l'innocenza.
- Ah! non poss' io la miseranda scena
  Del macello più ingiusto e più feroce
  Pingere in queste carte e viva e piena,
  Chè gel m' invade, mancami la voce!
  E superassi ancor l' intima pena,
  Chi reggerebbe a figurar l' atroce
  Serbata a lei, che tutto perso omai.
  Nei figli aver credeva ancora assai?

- Lume di faci che improvviso splende
  Mostra i lor truci aspetti, i nudi ferri,
  Si che sull'atto orribil vero apprende!
  Indarno avviene disperata afferri
  I dolci nati!.... innalzi grida orreade
  Atte a commover la pietà nel core
  Più a crudezza temprato ed a furore!....
- Dai barbari assalita ed atterrata
  Con urto violento, il sangue mira
  Sovra pioverle pria della cognata,
  Poi quel de' figli!.... a vista così dira
  Dal fral le fugge l' alma angosciata,
  Pria che ferro il trafigga.... in ciel s' aggira....
  Chiama.... raggiunge gl' immolati, e intanto
  Un cadavere quei fiedon soltanto. 5
- Il tiranno accompía, fra le seguaci
  Turbe volea genti ferrigne elette,
  Per fame e immanitate arpie voraci;
  Che spandendosi in mezzo alle soggette
  Misere genti, all' opre più rapaci
  Congiungevan lo scherno, amaro ahi tanto
  A chi repente muta gioia in pianto!
- Violentemente protendean la mano,
  Fra gl' incendi, fra il sangue e le rovine
  Gavazzando con giubbilo inumano:
  Eran tutte angherie senza confine,
  Era il più turpe oltraggio quotidiano
  Alli padri indifesi, alli mariti
  Nei conquistati miserandi liti! 6
- 17 Quindi in Trinacría pur, dove Giovanni Il Procidese trasfería sua stanza, Per misurar dei Gallici tiranni Le gesta infami, la crudel baldanza: Che sospinti scorgendo a stremo i danni Della terra infelice, in sua possanza Tremendo sorge alfin.... vendetta giura, Giura tornarla libera e sicura.

- Durar pur'anco ei sa germe virile
  Della Svevica pianta disfrondata,
  Che sebben dell'età nel verde aprile,
  Fiera e magnanim' indole ha spiegata: 7
  Alta speme in lui posta, indossa umile
  D'errante pellegrin vesta sacrata,
  Passa in Lamagna, il vede, lo concita
  A cimentarsi nella impresa ardita.
- E ferver sente in petto il cor degli avi,
  Freme di sdegno, lacrima di pena
  Pensando agl' infelici a un mostro schiavi:
  Di spezzarne egli giura la catena,
  E ridonare a lor tanti soavi
  Non fuggevoli beni, e tanta gloria,
  Che del passato estinguan la memoria.
- 20 Resiste della madre alla preghiera, Della madre, che udire interna voce Crede, prenunzia della sorte fera A cui lo dannerà Carlo il feroce: Si divelle a sue braccia.... a eletta schiera Fattosi condottier, parte veloce, Seguito da Giovanni e Federico, Parente insieme e sviscerato amico.
- 21 A Tagliacozzo alfin perviene! ahi! quivi Potess' io non membrar tremenda clade! Non il sangue scorrente a larghi rivi Tra il più duro cozzar di lance e spade! Non le madri, le spose, i piè furtivi Moventi al tristo campo, ove pietade Le traeva al mestissimo tributo Di pianto amaro e d'ultimo saluto!
- Cruda memoria!... vinta l'aspra lutta se Corradino avea già, ma il ribollente Suo ardir non pago, omai voleva tutta Cattiva o uccisa la nimica gente: Infrattanto la schiera che ridutta Carlo aveva in agguato, uscia repente, Gli omai fiacchi e sbandati rassaliva: La palma in brevi istanti a lor carpiva!

- Fu pur tremenda, orribile sciagura!
  Fu di quelle una, che giammai pensiero
  Spiegar potrà, per quanta volga cura
  Di cause e insiem di effetti al gran mistero!
  Di quelle una, che al par della natura
  D'esto in cui pur viviam basso emisfero,
  Inesplicabil resta umanamente
  In sua ragion riposta ad ogni mente!
- Quindi a nui venerar basti il decreto
  Che innocenza soppose a terren danno,
  Che permise superbo andasse e lieto
  Di vittoria indovuta empio tiranno!
  Pensar ci basti, ch' appo breve fleto
  Salía quella gioiosa a eterno scanno....
  Rimanea questo in soglio al morso interno
  Preparatore del tormento eterno.
  - Tradito appena scorgesi da sorte,
    Vuol Giovanni lanciarsi u' più rabbiosa
    Ferve la pugna onde cader da forte,
    Ma voce il vieta a lui misteriosa:
    Voce che impongli di schivar la morte
    E riserbare a vita faticosa
    Sua costanza, oggimai dal cielo eletta
    A futura terribile vendetta.
  - L'errante Corradin, da un Frangipane Va innanzi preso, indi venduto a Carlo Che solennizza con letizia immane Il tener lui che volle detronarlo: Poi di giustizia imposte forme vane, Che non gli possan torre d'immolarlo, A Guelfo ragunato amplo consesso Accusatore si presenta ei stesso. 10
  - Invan di questo un forte, disprezzando Ogni periglio, franchi accenti estolle, <sup>11</sup> Il prigionier protetto dimostrando Dal dritto delle genti: che ben volle Degli avi il trono vendicar col brando; Che tutta legge alla mannaia tolle Giovinetto che mostra ancora il mento Dispoglio del virile adornamento.

- 28 Invan gli accôlti a profferir di morte Scellerata sacrilega sentenza, Con gli occhi fitti al suol, le guance smorte Mostran tacendo l'intima coscienza: Uno stranier della straniera corte <sup>12</sup> Ministro degno, con magniloquenza La rea condanna proferire ardisce Che il prence insieme e i fidi suoi colpisce.
- Ei che di Carlo avea sposa la figlia 18 Mosso è in udirla a impetüosa rabbia; Contro quel vil si lancia, lo accapiglia, Esclamando: « Avverrà quivi a udir s'abbia Àugusto nome di regal famiglia Profanato per tanto impure labbia?... » Gli figge, gli rifigge in sen la spada, Quei trabocca, dà un crollo, morte il ghiada.
- Manda un ruggito il re, di furor trema,
  Pure non osa vendicar l'estinto,
  Mostrando come ognor codardo tema
  L'uomo se perso ha di virtù lo istinto:
  Sol procaccia affrettar l'ora suprema
  In cui vedrà del sangue illustre tinto
  Palco che spera immota base al trono
  Da orribili misfatti avuto in dono.
- Quando il fatale annuncio a Corradino
  Bruno-ammantato messagger recava,
  Il pensiero distòr da rio destino
  Con innocente giuoco procacciava: 14
  L'amato Federico a lui vicino
  Era seduto, e non immaginava
  Nè l'un nè l'altro la cagione atroce
  Che al venuto fea scior la roca voce.
- Rimangono ambedue per un momento,
  Fiso lo sguardo al par di trasognati,
  Senza parola, senza movimento:
  Surgon quindi con impeto, e abbracciati
  Prorompono in mestissimo lamento.
  Per Corradino piange Federico,
  Spande lacrime questi per l'amico.

- A natura han soddisfo i giovinetti
  Di uno spasimo giusto quanto acuto,
  Richiamano costanza entro i lor petti:
  Implorato il cristiano estremo aiuto,
  Volgono i cuori e insieme gl' intelletti
  Alla santa dolcissima parola
  Ch' ogni più trambasciato ente consola.
- The nulle accenna tutte cose umane, Fuggevoli, caduche, incerte ognora, Che fa securo il giusto di soprane Immense gioie in eternal dimora. Impazienti già son del domane, Anelanti che giugna l'ultim' ora D'un sacrificio onde la viva fede Lor promette ineffabile mercede.
- Nell' immenso diserto divampante
  Senza più lena omai, senza guida erra
  Per sete e per sudore trafelante,
  Se apparir vede oasi che rinserra
  Ombra soave, ed acqua ristorante,
  Agli omeri ed ai piè vorrebbe l' ali
  Per sottrarsi più ratto a crudi mali.
- Ahil scocea alfin l'ora fatal.... Nel foro Partenopeo che in riva al mar si stende <sup>15</sup> Il palco sorge, a cui rimpetto, d'oro E d'ostro ornata ampla tribuna splende: Carlo su questa con abbietto coro D'assentatori testimone ascende Dell'oltraggio ch'ei reca ad ogni dritto, Ed umano, e divino, e orale e scritto.
- 57 Fôro, veroni, tetti, invade, ingombra
  Moltitudine immensa, ahi sempre ingorda
  Di scene sanguinose!.... Ahi! quando sgombra
  Senso civil vorra cotanto lorda
  Brutal tendenza?.... Uom, che fuggevol' ombra
  Sulla terra apparisci, ognor ricorda
  Tuoi fratelli esser pur quegl' infelici
  Che accompagni festante alli supplici!—

- 58 Fra stuol di sgherri, a flanco d'un Levita, Con fermo passo incede Corradino In sembianza non pallida, smarrita, Ma sfavillante di raggio divino: Incuora il fido, per cui fu seguita La infausta traccia di suo reo destino, Finche giunto alli gradi, ultimo vale D'un abbraccio gli porge, e il palco sale.
- Su quel prostrato, estolle a Dio preghiera
  Per il paese a lui tanto diletto
  Che tentò di sottrarre a sorte fiera,
  E ad essa invece abbandonarlo è astretto:
  In questo avvien sì crudamente il fera
  Doloroso pensier, che fuor del petto
  Gli prorompon tai sensi: « Oh madre mia!
  Perdona al figlio la tua ambascia ria! »
- Suonano appena, e un fremito di pianto Si eleva e si diffonde intorno intorno.... Svelle esso allora dalla destra il guanto E il gitta fra le turbe, a cui fla un giorno Di vendetta segnal.... la scure intanto Alto ruota.... giù piomba.... è lo soggiorno Degli eletti dischiuso a sua bell' alma, Scorta dalla sciagura a eterna palma! 16
- 41 Lo aggiungon tosto in quello il fido amico, I due Lancia, Galvano, e alfin Gherardo 17 Ad esto padre, e per età già antico, Dannato a duol più che ogni duol gagliardo: Mentre impone il crudel loro nimico Che pria del vecchio l'atterrito guardo Sparso rimiri del figliuolo il sangue, Poi cada ei pure di mannaia esangue.
- Volle a vendetta quel superbo sire,
  Onde più fleramente concitate
  Dal sangue che versava, apparian l'ire!
  Quante in Trinacria pur, ve' rinnalzate
  Avea le insegne il cittadino ardire,
  Appena Corradin mosso a conflitto,
  Sapea, sostenitor di avito dritto!

- 43 Caduto questi, vi correva pronto
  Il barbaro Guglielmo che dovea,
  Messo ai Dionigi ai Falari in confronto,
  Rimembranza lasciarvi anco più rea:
  Mentre, non che sospignere al tramonto
  La vita d'essi che punir volea,
  Dimembrati lasciavali, mal vivi,
  Fra lunghi crucci, d'ogni aiuto privi.
- 44 Sol quando Augusta gli venia tradita,
  A nissuno.... a nissun volea la morte
  Perdonata il crudel.... non una vita
  Di vergine, di madre, di consorte,
  Di pargolo, di vecchio, aita! aita!
  Implorante a man giunte e guance smorte,
  Assentía indenne.... sterminati tutti
  Ei comandava, e gitti in seno ai flutti. 18
- At Sebben miei detti valgano soltanto
  Atroci mali ad accennare appena,
  Chi non sente spuntar sugli occhi il pianto,
  Scorrere un brividio per ogni vena?
  Ma già di Corradino il fatal guanto
  Da Giovanni raccolto, immensa lena
  Gli porge a disbramar l'odio mortale
  Sacramentato allo stranier sleale. 19
- 46 In romitico saio ancor si asconde,
  Per isfuggire a vigile sospetto,
  E in Trinacria si reca, ove trasfonde
  Il suo sdegno animoso in ogni petto: 20
  Ma possente è il Francese in quelle sponde,
  Mancan l'armi e l'aita, onde l'effetto
  Non n'esca invece degli oppressi in danno,
  Ed a novel trionfo del tiranno.
- 47 Si duro inciampo a superar, ei vola
  In Aragona ove Costanza impera,
  Avanzata oggimai rettrice sola
  Della temuta un di sveva bandiera:
  A lei, che di Manfredi era figliuola,
  Pinge al vivo così la sorte fiera
  Della misera patria, che promette
  Aggiugnere alle altrui le sue vendette.

- 48 Ma d'auro, aiutator di tutte imprese,
  Ell'ha strettezza; debile navile
  E genti scarse per gagliarde imprese
  Conseguir puote dal reame esile:
  Con incitar la gente aragonese
  A sconsigliata dimostranza ostile
  Se sporrebbe e il consorte a gran periglio....
  Dee quindi scerre aspettator consiglio.
- Non la foga perciò fiera e animosa
  Del Procidese è a sbigottire indotta;
  Provveder fida a tutto, e senza posa
  Va di Bisanzio alla città corrotta;
  Il cui sir da pigrizia neghittosa
  Scuote, svelando a lui che immensa flotta
  Apprestando va Carlo ascosamente,
  Il conquisto a tentar dell' oriente.<sup>21</sup>
- D'armi fa inchiesta e d'oro, onde a costui D'intorno suscitar cotanta guerra Che gli vieti non sol nuocere altrui, Ma lo ricacci alla nativa terra: Tutto Michel, tutto promette a lui, Tanto un gelido orror lo doma e atterra, Pur ch'egli ottenga approvatore il Santo Che augusto indossa geminato ammanto.
- A Roma pronto move, e prosternato
  A Nicolò, così gli pinge al vivo 22
  Del Francese le colpe, il crudo stato
  Del paese per lui d'ogni ben privo;
  Di Costanza il diritto indubitato,
  E dei popoli il voto, che quel divo
  Segna a favor di lei giusto decreto,
  Ma il vuol fino al successo appien secreto.
- Tanto asseguito, rendesi Giovanni 33
  A Barcellona, onde Re Piero alfine
  Solerte appresti dei Francesi i danni,
  Degli armamenti simulando il fine:
  E come ovunque della fama i vanni
  Recan che questi sol le saracine
  Genti avverse minacciano, a sospetto
  Il più leve non da Carlo ricetto.

- Ma Iddio frattanto appella il gran Gerarca
  Di sue virtudi all' eternal mercede,
  Ed a regger di Pier la santa barca,
  Troppo diverso a lui, Martin succede;
  Martin, che tale all' Angioin Monarca
  Patrocinio arrendevole concede,
  Che omai securo può dar opra a tutto
  Dei sudditi novelli a danno, a lutto.
- 54 Dell' evento improvviso alla contezza, Se dei consorti Aragonesi in seno Cede la fino allor mostra caldezza, Nel Procidese no che non vien meno: Ei che sente di suo giuro l'altezza, Due pelaghi risolca, e a lui che il freno Tien d'oriente, anche una volta riede, Per rammentargli la già data fede.
- Oggetti de' suoi lunghi ardenti voti:
  Reca veloce ai coniugi il tesoro,
  Perche navigli adunino, piloti,
  Guerrieri, duci, presti a lo ristoro
  Dei Siciliani, e a favorarne i moti:
  A questi reca ascosamente ei l'altre,
  Con le maniere più sagaci e scaltre.<sup>24</sup>
- Oh! quali opre espedir concesso è all' uomo
  Che incrollabil costanza a donna elegge!
  Da fatiche o perigli unqua va domo,
  Si, natura anco fral, quella corregge!
  La condanna perfin che il fatal pomo
  Provocava dal Dio che tutto regge,
  Per lui sospesa appar, tale potenza
  Trae da quella insiemata alla volenza!
- Nè già da trame ascose, od arti vili
  Soccorso ei chiede, onde la patria terra
  Si appresti a franger catene servili,
  Con disleale sempre ignobil guerra!
  No.... solo adopra tutte le civili
  E belliche virtu che in petto serra,
  Di trasfondere a poco a poco in quelli
  Degli atterriti miseri fratelli.

- Avviluppato là dell' ampia veste
  Che il fa supporre guaritore esperto;
  Ove in mostre sfoggiate, ove in modeste,
  Oggi d' oriental spoglia coverte,
  Doman di quella che soltanto veste
  Anacoreta umile, in ogni canto
  Reca, nè invan, di Corradino il guanto.
- 59 Se occorre vento impetüoso assaglia Fiamma che già la folgore celeste Accesa ha in mezzo a secolar boscaglia, Rapidamente e chiome e tronchi investe; Tra fumoso vapor faville scaglia Infino alla region delle tempeste, Fattasi incendio che terribil mugge Indomabile, immenso, e la distrugge...
- Alla voce così dell'uomo grande
  Li di cui fieri ed animosi accenti
  Pingon dei Franchi l'opere nefande
  Sanguinose, rapaci, prepotenti,
  L'incesa fiamma irosa a tal si spande,
  Ch'armi imploran da lui turbe frementi,
  E condottiero che di quelle il lampo
  Le scorga tosto a far brillare in campo.
- 64 Le prime porge ei si, ma in un risponde:

   Non da me, non da me, da Dio soltanto
  Sperate il duce che su queste sponde
  L'insegna estollerà bramata tanto!....
  Fisi tenete i guardi vostri all'onde,
  E appena i legni appariranno accanto
  Da Costanza inviati, allor le grida
  Innalzerete di onoranda sfida!

   25
- Ma innanzi ancor di tal prefisso evento, Il foco omai troppo da lungo chiuso Nell'imo d'ogni petto, violento Fuori scoppia e dovunque appar diffuso: Ah! qui giunto, vorrei fosse il talento Per poco in me di Lodovico infuso, Onde pingere al vivo immenso scempio Di cui mai più si rinnovo l'esempio! 36

- Che mirava compiuto il gran mistero
  Per cui l'Uom-Dio dal Cielo in terra venne
  Abbattitor dell' infernale impero;
  Del di in cui vinse ella che niun fa indenne
  Da suo colpo fatale, e il rege altero
  In tomba muta vuol sospinto, insieme
  All' umile tapin che servo geme.
- Per antica pietosa costumanza,
  Al non discosto Monreal ridente
  Affollarsi in festevol ragunanza,
  E nel vespero poi divotamente
  I Leviti seguir che in ordinanza
  Uscian dal tempio fuor con ceri accensi,
  Ergendo canti, ed agitando incensi.
- Mentre attende ciascun che la campana
  Porga il segnal del benedetto rito,
  Su i colli dove la stagion sovrana
  Va rivestendo il suo manto fiorito,
  E per la verdeggiante ombrosa piana
  Move, ascoltando il canto ed il garrito
  Degli augelli, in cui vuon ridesto amore
  Bel sereno di ciel, d'aura tepore.
- Estrani della patria alli dolori,
  Qua e la saltellan per foggiar mazzetti
  E ghirlandelle d' olezzanti fiori;
  O sciolgono in commisti drappelletti
  Danze membranti quelle degli amori:
  Le contemplan gli adulti, e doglie ed ire
  Senton per poco in fondo al cor dormire.
- Franchi oppressori pur cola venuti,
  Anzi fremonvi più gli affetti feri,
  Quanto più chiusi debbon starvi e muti:
  Che ad uno ad uno tutti li pensieri
  Di angheria spogliatrice nei tributi,
  D' insulto, d' ingiustizia e prepotenza
  Vuol richiamati la di lor presenza.

- Omai del rito prossimo l'istante,
  Una leggiadra nobil giovinetta
  Che al rezzo di fiorite ombrose piante
  Sedeva a lungo sulla molle erbetta,
  Con il padre, i fratelli e quell'amante
  Da cui future liete sorti aspetta,
  Si leva, e da li suoi cari seguita
  Del gran delubro muove alla salita.
- Modestamente chiusa in velo bianco,
  Che dalla testa le discende al piede.
  Ha il padre venerando al destro fianco;
  Il garzone che a lei sacrò sua fede,
  Palpitante d'amor, la segue al manco;
  Vengon quindi i fratelli, e stuol d'amici,
  Ultimi quelli dei servili offici.
- 70 All' apparir dell' alta comitiva
  Dividonsi le turbe in sul passaggio,
  Rispettose onorando quasi diva
  Ella, onde sembra uscir celeste raggio.
  Ahi !... nel Franco Druet brama lasciva
  Repente incita... vuol recarle oltraggio...
  Urta, respinge chi ne inciampa i passi,
  A lei davanti audacemente fassi.
- 71 Armi nascondi !... grida, e mano impura
  Osa indentrar fra i lini che celato
  Serbano un seno, onde il più bel natura
  Non ebbe in terra forse mai formato!
  Alla casta d'angoscia e di paura
  Per l'inatteso insulto scellerato
  Imbiancano le gote, e cade in braccio
  Al vecchio genitor fredda qual diaccio.
- 72 Nel fidanzato suo tal divampa ira,
  Che ratto svelle al temerario il brando;
  A lui nel sen tre volte il figge, e mira
  Dal frale indegno uscir l'anima in bando.
  Siccome allor che all'improvviso spira
  Infesto vento formator di grando,
  In brevi istanti il bel seren del cielo
  Ricopre minaccioso oscuro velo;

- Guizzanti in ogni parte spaventosi,
  Da sembrar che tornato al caos, avvampi
  Fra lo scoppio di tuoni fragorosi;
  E scaglia intanto a disertare i campi,
  Dall' industre cultor fatti ubertosi,
  Disolator terribile flagello.
  Che in orror muta di natura il bello:
- 74 Così mutato all' inatteso evento
  Subito appar di Monreal l'aspetto.

   Ecco il segno di Dio! con alto accento
  Grida Giovanni: il Franco maladetto
  A morte! a morte! Ne a risponder lento
  È a morte! un popol che da lungo in petto
  L'odio più intenso, più feroce serra,
  Precipitando a disperata guerra.
- 75 Al suon dei sacri bronzi in tale istante
  Inni estollendo al Cielo di preghiera,
  Il sacro coro uscia processionante,
  D'invisibile cinto eterea schiera.
  Quello a fuga precipite le piante
  Muove sbandato... questa una visiera
  Si fa dell'ali, a non mirar le spade
  Brutte nel sangue dell'impresa clade.
- 78 Simile a quel torrente impetuoso
  Che rotte o superate omai le sponde
  Il risuonante umor torbo e spumoso
  Rapidamente intorno intorno effonde;
  Il siculo furor non più nascoso
  Prorompe in ogni parte e si diffonde,
  Mietendo inesorabile i tiranni
  Cause di tanti lutti e tanti danni.
- 77 Caggion presso che tutti, e solo a pochi Acconsentono scampo, fughe pronte Nei più discosti e più romiti lochi D' ogni valle selvosa o alpestre monte; Tracciati in quei, con pianti or alti or flochi Pregano invan pietà... li danni e l' onte Si membran solo, e fra vindici gridi Sacrato è il franco sangue ai patrii lidi.

- 78 Sacrato è il franco sangue al pien ricatto Del tanto sparso in Benevento e Augusta; Di Re Manfredi al tumulo disfatto.
- Di sua famiglia alla rovina ingiusta ,
   Di Corradino a feral palco tratto:
   Sacrato insomma a quell' odianza giusta
   Che ognor deggiono i popoli agli estrani
   Conquistatori avari ed inumani.
- 79 Sol Colui che reggea Calatafimo 27
  Con dolce freno e paternale amore,
  Che mai non volle di miseria all' imo
  Inabissar chi '1°riveria signore,
  Nel grand' evento che qui appena esprimo
  Partiasi indenne da fatal furore:
  Cotanto giova la virtude in terra,
  Quando pur son feroci affetti in guerra.
- Fama l' evento, come addoglia Carlo!
  Un gelido spavento in sen gli piomba;
  Surgon tardi rimorsi a lacerarlo:
  Dal penar riserbato oltre la tomba
  Omai dispera voglia Iddio salvarlo;
  E mentre sotto i pie gli crolla un soglio,
  Avvisa il nulla di grandezza e orgoglio!
- Finche reo stuol di spiriti d'inferno
  L'alma divelle a sua spoglia terrena,
  E ululando la tragge al cruccio eterno:
  Nella più cupa bolgia lo incatena
  Accanto a lor che féron mal governo
  Di popoli conquisi, e non mai sazi
  Furon di spogli, di rovine e strazi.
- Perche fruisse ei pur del lieto stato
  Frutto di sua costanza e di sua dede;
  Quando l'anima alfine insiem col fiato
  Estremo usciva, alla celeste sede,
  Al sempiterno giubbilo perfetto
  La scorgea d'alme essenze un coro eletto. —

- Deh! rivolga da quella un guardo a noi Esso che un giorno fu si degno figlio D' una terra già madre a tanti eroi, Forti nell'armi, saggi nel consiglio! Deh! miri come da li giorni suoi Più mutando venimmo, ed il periglio Non corrompano appïen l'antico seme, Fatal mollizie ed empietade insieme!
- 34 Il patrio amore onde tanto arse in vita,
  Deh! lo commova, benche assorto in Dio!
  Deh! una favilla dal suo core uscita
  Raccenda nelli nostri alto desio!
  Ne scorga a rintracciar virtù smarrita
  Da lunga età, che sola a brutto oblio,
  Scherno vil può sottrarci, e ancor di gloria
  Far che mandiamo ai posteri memoria!

Bologna, Maggio 1839.

### NOTE.

Introduzione sostituita nel marso 1859.

<sup>3</sup> Nella pianura di Grandella sulle sponde del fiume Calore presso Benevento, nel venerdì 26 febbraio, fu combattuta decisiva battaglia fra Carlo d'Angiò, e Manfredi re delle due Sigilie. Questi tradito abbandonato da'suoi, ed omai vinto, cercò e rinvenne gloriosa morte con la spada in pugno. Audò sepolto in una fossa « in cò del ponte presso Benevento » sopra la quale da ogni soldato venne gittata una pietra. Ma l'Arcivescovo di Cosenza non permise che le ossa. di lui riposassero sotto quell'amile, ma onorevole monumento, e tolte di la, le fece gittare nel fiume Verde al confine del regno. (Dante, Purg., C. III).

<sup>5</sup> Giordano Lancia e Piero degli Uberti erano i principali fra i baroni di Manfredi. Rimasti prigioni di Carlo, mandolli nelle sue carceri di Provensa, ore li fece crudelmente morire. (Giov.

Vill., lib. VII).

Quantunque Benevento non si fosse opposta ai vincitori, quantunque suddita alla Santa Sede alleata di Carlo, pure venne abbandonata al saccheggio, e per otto giorni i suoi abitanti si trovarono esposti a tutti i mali che possono attendersi dalla libidine, dall'avarisia, e dalla brutale ferocia dei soldati. Non solamente le donne, gli uomini, i fanciulli, ma fino i vecchi furono sensa pietà scannati gli uni fra le braccia degli altri, e Benevento dopo tale orribile carnificina, altro più non presento che un mucchio di abitazioni deserte lordate di umano sangue (Sabba Malasp., Hist., cap. XII, pag. 82b).

5 La regina Sibilla vedova di Manfredi, sorella ad un despota della Morea, figlia di un Comneno di Epiro, con la cognata, il figlio Manfredino, ed una figlia, furono presi a Manfredonia mentre s' imbancavano per salvarsi in Grecia. Pochi giorni appresso furono trucidati nelle prigioni di Carlo. (Mon.

Patav., lib. III).

Sopra il mal governo del conquistato paese, per fatto dei Francesi, veggasi do storico citato Sabba Malaspina.
7 Corradino era nato da Corrado
(10 del 10 del 10

7 Corradino era nato da Corrado fratello di Manfredi, e da Elisabetta di Baviera, nella qual corte veniva educato, dopo la morte del padre. Eccitato dai Ghibellini a rivendicare gli aviti diritti, caldo, impetuoso, raduno un'armata e discese in Ralia avviandosi a Napoli, seguito da Federico d'Austria suo coetaneo ed amico fedelissimo. Molti popoli di qua e di là dal Faro inpalsarono la di lui insegua, impazienti di scuotere il giogo insopportabile di Carlo. Giov. Vill., lib. VII; Mon. Patav., lib. III; Giannone, lib. XIX.

<sup>8</sup> L'armata di Corradino superava quella di Carlo. Alardo di San Valery consiglio quest'ultimo ad uno strattagemma. Formate tre schiere, a due sole restò commesso di sostenere la battaglia. La terza composta dal fiore de' Guelfi, si nascose in un'angusta valle. Riportata da Corradino piena vittoria nella pianura di Tagliacozzo il 23 agosto 1268, le sue genti ruppero le ordinanze, e si shandarono per saccheggiare il campo, ed inseguire i fuggitivi. Usciti allora li 800 scelti e freschi cavalieri guelfi, poterono fare strage orribile dei vincitori, e ritogliere ad essi la palma già conseguita.

9 L'infelice Corradino sottrattosi con alcuni amicialla sconfitta, era giunto alla torre di Astura in riva al mare, a 45 miglia del campo di battaglia, e già, salito in una barca, stava per salvarsi in Sicilia. Ma Giovanni Frangipane, signora di quella Torre, lo insegui e lo fece prigioniero. Assediato nella medesima dall'Ammiraglio di Carlo, accettò il danaro profferitogli, e diede il giovinetto Principe in mano al suo feroce nemico.

Moremeva Carlo nuovi rivolgimenti, finchè il rivale vivease. Deliberò quindi far morire sul patibolo l'unico
rampollo virile della casa di Svevia,
speransa unica della parte ghibellina.
Adunò in Napoli due sindaci o deputati
di ciascuna città della terra di Lavoro, e
del Principato, provincie a lui più divote. Bretta questa ragunanza in Tribunale, la richiese di dare sentenza condannatoria contro Corradino e tutti i
di lui partigiani, abbassandosi vilmente
alle parti di accusatore.

il Guido da Sucaria famoso legista che sedeva fra i giudici, prese a parlare in difesa dell'accusato. Tali ragioni addusse in di lui favore, che a fronte della parsialità del Tribunale, a fronte del timore che poteva inspirare il conosciuto carattere del tiranno, la maggior parte di loro non si volle macchiare di una iniqua condanna.

<sup>43</sup> Un solo giudice provenzale, suddito di Carlo, di cui gli storici non conservaciono il nome, osò apertamente pronunziare la morte contro Corradino. Gli altri si ridussero ad un timido e colpevole silenzio. Carlo appoggiato a questa sola autorità, fece da Roberto da Bari protonotario del regno, distendere la fatale sentenza contro il principe sventurato, ed i suoi compagni.

45 Quando Roberto di Fiandra, genero di Carlo, udi le parole del giudice provensale, gli si avvento contro, a con lo stocco trafiggendogli il cuore, gridò: Non si aspetta a te, o sciagurato, il condannare a morte così nobile e generile signore. Cadde il giudice sotto gli occhi del re, che non osò vendicarlo.

. 46 Stava Corradino giuocando agli scacchi, allorche gli venne intimata la sentensa, e gli si lasciò breve tempo per apparecchiarsi alla morte.

15 Il giorno 26 ottobre 1 268, fu Corradino con Federico d'Austria, e tutti i suoi compagni prigionieri condotto sulla piassa del mercato di Napoli presso al mare. Eravi re Carlo con tutta la sua corte, ed una folla immensa di popolo circondava il re vincitore, ed il re condannato.

46 Il racconto di questa morte è tolto da Ricobaldo Ferrarese, il quale ne riferisce tutte le circostanse dietro l'autorità di uno dei giudici amico e compagno di Guido da Sucaria.

i? Dopo Corradino, furono decapitati sopra il medesimo patibolo il duca d'Austria, i conti Gualferano e Bartolommeo Lancia, i conti Galvano eGherardo di Donoratico, pisani. Per maggiore crudeltà volle Carlo che questi, figliuolo a quegli, lo precedesse e morisse fra le di lui braccia.

48 Veggansi le orribili crudeltà esercitate da Guglielmo detto lo Stendardo in Sicilia, contro i Ghibellini che avevano aderito al nipote di Manfredi, e l'eccidio compassionevole di Augusta in Bart. de Deoc., Hist. Sic., lib. II, tom. XIII; ed in Sab. Mal., lib. IV, cap. XIII e XVII.

49 Giovanni da Procida nobile palermitano nato verso il 1225 era signore di quell' Isoletta, di Tramonte, Ca-

jano, e Pistiglione. Avendo impuguato le armi per Corradino, dopo la vittoria di Carlo perde tutti i suoi beni. Ritirossi in Aragona, dove il re Pietro, marito a Costanza figlia di Manfredi, lo nomino barone del regno di Valenza, signore di Lusso, Benizzano, e Palma.

20 Nel 1279 recossi la prima volta a riconoscere l'infelice stato della patria, e prepararne la liberazione. Parlò di vendetta ai Siciliani profondamente csulcerati, promettendo loro i soccorsi aragonesi. Di là tornò in Aragona per rendervi note le suscitate disposizioni favorevoli all'unica erede della casa di Svevia, e promoverne quindi l'azione

in pro di quell'isola.

31 Sperando ottenere sussidi troppo necessari all' impresa, dalla Spagna passò a Costantinopoli per informare il greco imperatore degli apparecchi formidabili che Carlo faceva contro di lui. Michele Paleologo acconsenti di somministrarne, purchè non si promovesse la ribellione della Sicilia, la quale doveva contribuire a salvare lui medesimo da una guerra pericolosa, senza il consenso del Pontefice romano.

33 Procida recossi a Roma, ed ottenue da Niccolò III la ricognizione per iscritto secreto dei dritti di Costanza

sopra la Sicilia.

23 Tornò allora in Aragona a sollecitare i necessari preparativi, ed a consigliare si facesse credere essere quelli minaccianti i Saracini, onde non mettere Carlo in allarme

24 Morto in questo papa Niccolò, Martino IV di lui successore, mostrossi amico al re francese, lochè ebbe a disanimare Costanza e Pietro. L'imperterrito Giovanni tornò allora a Costantinopoli (1281) riportandone 25mila oncie d'oro, e molte armi. Quelle recò agli Aragonesi, queste, superando pericoli infiniti, distribui ai Siciliani, fra i quali tornò ad aggirarsi sotto diversi travestimenti.

25 Giovanni nou ordi mai congiura alcuna. Inspirando ai Siciliani l'odio proprio contro i Francesi, ne suscitava le passioni perchè fossero determinati e presti ad agire, quando alfine giun-

gesse la flotta soccorritrice.

96 Il famoso Vespro Siciliano avveputo li 30 marso 1252, si dove al caso, non già a premeditazione. Sensa l'insulto fatto dal francese Drouet alla nobile giovinetta fidanzata, si può asserire che non sarebbe avvenuto. Fu quello la scintilla destatrice del grande incendio, non mai da Giovanni prestabilito in maniera determinata, ma preparato in genere con tanti viaggi, tante fatiche, tanta costauza.

27 Più migliaja di Francesi caddero in poche ore vittime della siciliana vendetta, restandone l'Isola interamente disgombra. Guglielmo di Porcelets, governatore di Calatanmo, uomo rispettabile e virtuoso, fu solo rimandata di là dal Faro onoratamente, con tutta la sua famiglia.

28 Carlo, che più non ricuperò il dominio della Sicilia, morì a Foggia il 7 gennaio 1285 in età di 65 anni.

29 Giovanni da Procida visse abbastanza lungo tempo per vedere i suoi concittadini raccogliere il frutto delle per lui durate fatiche, e ristabilita nel 1302 la pace fra i due Regni di qua e di là dal Faro, l'uno e l'altro rimasti indipendenti. Morì nella più tarda vecchiezza onorato e felice.

# LEGGENDA VI.

## BEROALDO DE' CONTI.

[1290.]

A PIETRO BERNABÒ SILORATA ILLUSTRE CULTORE DELLE ITALICHE LETTERE.

- Giugneami il suon della tua voce, o Piero, '
  Voce ch' i' senza turbamento udia,
  Pur coscienza confermando il vero
  Accennator della pochezza mia:
  I' non presumo: so che il magistero
  In me non è, non è la gagliardia
  Ond' uopo ha chi vuol delle patrie glorie
  Evocar degnamente le memorie.
- 2 Ma se d'inculto stil, scarsi talenti Alla velata accusa mi sommetto, Non sia però che contraddir paventi Altro che apporre intendi a me difetto: Delle superbe oltramontane genti <sup>2</sup> Eco me dici, allora quando emetto Voci commiste d'iramento e scherno, Contro l'imbastardato Italo odierno?

- Guarda ogn' intorno: dove miri accese
  Vivide flamme d' amor patrio? dove
  Ultrici alfin di secolari offese,
  Miri apprestarsi valorose prove?
  Ahi! cambiò tutto in questo almo paese
  Dacche il vizio in sembianze ognora nuove
  Lo signoreggia, e nidi rende i petti
  Non più a forti virtudi.... a molli affetti!
- A Bastino prova al duro ver, tai gesta ch' ebber merce sol di vergogna e pianto, Sortiron solo a render manifesta
  Nostra odierna fiacchezza in ogni canto!
  Ove scontrossi un braccio, ove una testa
  Che del vigore, che del senno, tanto
  Maravigliosi nei grand' avi un giorno,
  Promettessero alfin quivi il ritorno?
- Fiù che dall' armi, dal terror domate, Fuggian disperse nostre genti insorte, O nella polve inermi, prosternate, Distendeano le mani alle ritorte. Oh! almen nella sventura palesate Si fosser degne di men trista sorte! Avessero saputo almen soffrire! Animose, imperterrite morire!
- e Per quante invece non ando tradita
  L'ospitale pietà che le accogliea!
  Per quante, a sicurare indegna vita,
  In danno altrui calunnia si dicea!
  Per quante si mentiva alma contrita,
  O con bassezza ancor più vile e rea,
  Fin carenza giuravasi del lume
  Che infiamma il cuor, porge alla mente acume!
- Finnalzar non dovrò voce fremente Scorgendo più ogni di molle e corrotto Un popol già si grande, e si potente?... Meriterammi il duro ver rimbrotto Di calunniante, o almeno d'insolente? Ah! sei già meco ad accordarti indotto! Ah! m'ecciti pur tu, li odierni tempi A franco rampognar con alti esempi.

- All' opra adunque: e poi ch' oggi al-pensiero
  Di tanti e tanti la memoria corse
  Per cui fu mostro oblio dell' onor vero,
  Onde vilmente a tutta pena torse;
  Un forte membrero che del più fiero
  Magnanimo coraggio esemplo porse,
  Quando era ancor degl' Italiani il petto
  A incrollabil virtù saldo ricetto.—
- 9 Donna di sè l'Antenorea cittade
  Tornata il di che il barbaro Ezzelino, se Vinto e trafitto gia da guelfe spade,
  Ad una ad una a suo mite domino
  Sommettea le finitime contrade
  Viva speranza che di cittadino
  Parteggiamento ai facili perigli
  Le torrebbe con l'armi ed i consigli.
- to L' Eretennia pur anco, a lei rivale
  Stagion ben lunga, accelto un freno avea,
  Che sebben temperato e liberale,
  Impaziente indocile rodea:
  Quindi assiduo sospetto, in quella uguale
  Era al desio che in questa alto fervea
  Non a lungo durasse un vassallaggio,
  Ad agognata libertade oltraggio.
- 11 Scaltro frattanto nell'ascoso foco
  Lo Scaligero ognor venía soffiando,
  Appo aver soggettata a poco a poco
  La superba Verona al suo comando: 
  E con volpigno artificioso gioco
  Che preferir soleva a quel del brando,
  Suscitar procacciava interne guerre
  Nelle vicine e franche e serve terre.
- 12 In essa età dei forti ed animosi
  Ch'erger potean l'italo nome eterno,
  Senza l'errore che li fe'ritrosi
  A nudrire nel petto amor fraterno,
  E a pensar che non mai sarà si sposi
  Gloria di Stato a comunal governo,
  Beroaldo de' Conti entro Vicenza
  Era salito a orrevol preminenza.

- 13 . Ne sol per il vetusto alto lignaggio,
  Per i clienti, l'oro, e le castella
  Onde niun sovra d'esso era in vantaggio,
  Quanto per tutta alma virtù più bella
  Ond'effondeva guidatore il raggio
  Che al navigante porger suol la stella,
  E fatto esemplo avealo prezioso
  D'amor patrio leale ed animoso.
- 14 Segno al cocente e insiem divoto affetto Che sempre i magni cittadini onora, Stette in lui solo esser più volte eletto Signor supremo, ma sdegnollo ognora: E schiuso invere a immensa gioia il petto, Allor mostro che Padova qual suora A sè unita Vicenza, assicurato Ei per sempre ne tenne il lieto Stato.
- Che il dorso incurva, il crin fa rado e bianco, Vieppiù vigore tutto giorno scema Al frale intorpidito, e come stanco: Pur dei verd'anni la energía suprema Palesava in vegliare affin che manco Venisse tutta insidiosa trama Cospirante a tornar la patria grama.
- Assai de li Patrizi avea sedotti
  Entro Vicenza, ove al seggio primiero
  Non li volea severa legge addotti:
  Se quindi ambizione impulso fero
  Loro dava a bramar mutati o rotti
  Gli ordinamenti, il patteggiato aiuto
  Concitarli oltre modo avea potuto.
- 17 Ma come il fido veltro a guardia posto Della magion, così latrar s'ascolta Al suon più leve, che costringe tosto Il venuto ladrone a dar di volta; Beroaldo così serba discosto Danno futuro, mentre da lui sciolta Va senza posa voce salvatrice Contro ogni ascosa mena insidiatrice.

- 13 Quei che brame rubelle hanno concette
  Dal contrasto mutate in rio martoro,
  A maturar lor perfide vendette
  Si ragunano alfine in concistoro:
  Perchè repente nembo di saette
  Dal ciel non iscagliava su coloro
  Il giustissimo Iddio? perchè il superno
  Suo voler pazientava opra d'inferno?
- Ah! intendo: intendo: a gloriosa vita
  Pari voleva gloriosa fine,
  Entrambe a compensar dell'infinita
  Merce promessa di gioie divine.
  Dato insieme voleva alla infralita
  Gente futura magno esemplo, affine
  Apprendesse che il forte e soffre e muore,
  Ma non calpesta mai virtute, onore!
- 20 Un Verlato, un Bissaro, un Paninsacco, 7
  Onta non hanno di affrontar lo sprezzo
  Dovuto ai tristi che lor dir vigliacco
  E menzognero soglion porre a prezzo:
  Omai decisi a scellerato attacco,
  Soffocando ogni morso, ogni ribrezzo,
  Recano foglio accusator mentito
  Ai governanti l'eretennio lito.
- 21 Un traditore della patria, un fello
  Che di Verona al Sir vende sua fede,
  L'onorando vegliardo appar da quello,
  E giustizia terribile si chiede:
  Tutto appien tosto ei sa: sa che drappello
  Di armati sgherri ver'lui move il piede,
  Per trascinarlo d'aspri lacci avvinto
  A chi lo vuole con infamia estinto.
- Schermirsi, chiuso fra sue mura forti;
  Con subito segnal dato dall'alto
  Chiamarsi intorno schiere di consorti.
  Ma quel ferrigno adamantino smalto
  Che parato ognor serba a tutte sorti
  Chi d'esso armato ha l'animoso petto;
  Vieta che a sdegno o tema ei dia ricetto.

- 23 Sereno guardo volge a chi pel duro
  Evento inaspettato afflitto geme,
  E fa ritorni al par di lui securo;
  Calma chi in atto minaccioso freme,
  Da cui vuol profferito il sacro giuro
  Che spinto anco lo evento a mete estreme,
  Vindici non saranno armi brandite,
  E lasciata a lui sol fia la gran lite.
- 24 Schiude egli stesso tutte porte a' sgherri A cui maestoso e intrepido s' affaccia; Protende ambe le mani ai presti ferri E di seguire l'orme indegne avaccia: Ma intanto che per quelli avvien s' afferri, Alto echeggiare ascolta una minaccia; Sull'istante agli amici ed ai parenti Volge tai degni generosi accenti.
- Freme interno a voi tutti il mormorio!
  Perche non venga in me costanza manco
  Divotamente deprecate Iddio;
  E fulgido qual Sol, qual neve bianco
  Apparirà l'onor dei Conti: addio!
  Qui rimanete: lo comando: meco
  Con la innocenza ogni difesa reco.
- Chiuso in angusto carcer tenebroso,
  Cibo di negro ed ammuffato pane,
  Beveraggio di umore limaccioso
  A lui ministra feritade immane:
  Dinegato gli è infino atto a riposo
  Il più rude giaciglio; e al par di un cane
  Sull'umido terreno il corpo lasso
  Distender debbe, ove origliere ha un sasso.
- 27 Atro silenzio lo circonda, solo
  Rotto talor dal fremito confuso
  Del bestemmiante berroviero stuolo
  Che sventura insultar sempr' ebbe in uso,
  Dagli urli di chi cede all' aspro duolo
  Delle torture onde allor feasi abuso,
  Dal cigolio del cardin rugginoso
  Quando il custode viene a lui sdegnoso.

- 28 Chi del vegliardo omai giurò la morte Fida tal pena anticipata indegna Insieme al fral ne' fiacchi l'alma forte Pria che tradotto ai giudicanti vegna. Cruda memoria!... eppur volea la sorte Anco l'età che ogni mitezza insegna, Innovati scorgesse i tristi esempi Di quelli che appelliam barbari tempi!
- E qui mi trovo a proclamar costretto
  L'uom d'ogni belva tristo più, se schiude
  In danno de' fratelli il proprio petto
  A passioni scellerate e crude!
  Moderna civiltà! rendi ogni affetto
  Sommesso interamente alla virtude
  Che il mondo appella carità, se vuoi
  Non dismentiti li trionfi tuoi.
- Alfine un di li giudicanti accoglie
  Non di ragion nel tempio.... nella tana
  Di barbarie feroce.... in sulle soglie
  Disperazion si sta.... dentro, inumana
  Rabbia ministra di torture e doglie:
  Assisa al tribunale ipocrisia
  Nell'aspetto severa insieme e pia.
- 34 Sorge questo nel mezzo della torre
  Tutto a negro coperto, qual ferètro;
  Sovr' esso è il libro destinato a sporre
  Della pena le norme; in fragil vetro
  La polvere che addita come corre
  Il tempo senza mai tornare indietro,
  E quattro faci che di un lume fioco
  Irraggian tristamente il buio loco.
- 32 Traveggonsi ogn' intorno le vetuste Rozze pareti dei più atroci ordigni Tormentatori i giudicandi onuste, Per l' assiduo uso loro atri e sanguigni: Si miran scintillar legna combuste Entro conche di ruvidi macigni, E di aculei, di ceppi fra l'accolta Funi e ruote pendenti dalla vôlta.

- E Beroaldo, in cui l'età, la pena
  Del carcere patito, hanno si estinto
  Il vigore, che omai reggesi appena:
  Eppur, mostra nel volto ancor dipinto
  Quell' impavido ardir che la serena
  Pace dell' alma sempre dona al forte,
  Per cui principio al ben verace è morte.
- 34 Voce grave e sonora espon l'accusa Retta dall' infernal foglio mendace, Che iniqua lega apparir fa conclusa Fra il Conti e lo Scaligero rapace: Apparir fa che quegli a questi schiusa Dar promette Vicenza in sen di pace, Questi a quei promettendo ampla mercede Di castella, ed in patria eccelsa sede.
- Sorge maestoso, e tali accenti estolle:

  « O giudici, non sia che ragionando
  Procacci dissipare accusa folle;
  E meno ancora implori lacrimando
  Pietate da chi spera alfin satolle
  Brame che mai curò tenére ascose,
  E mia morte da lungo in cor dispose.
- Risponda a quella una incorrotta vita Di molti lustri: il rifiutato impero Quando senz' uopo d' ulla esterna aita Stava in me sol di conseguirlo intero: La spada ognor per libertà brandita In altri di non ultimo guerriero: Il sangue, l'oro, ed i sudori sparsi Quando nemici contro noi levârsi.
- 37 » Questa onorata mia canizie alfine Sperda l'accusa, e i delator confonda! Chi tocca il porto ove i perigli han fine, Ritorna indietro per la torbid'onda? Chi avventuroso omai varco il confine Di voragine amplissima e profonda, È mai di lume razional si casso Che rimuova di quella intorno il passo?

- 38 » Ma non più: mentre, o voi giudici siete, E il cor vi detterà la mia difesa; O carnefici, e il vecchio ucciderete Senza arrecare alla sua fama offesa: Prego soltanto il Dio che non temete Onde mai nè su voi, nè sul paese, Che appo lui sempre amai di affetto santo, Riversi il sangue mio, mutato in pianto! »
- Ciò detto, sovra il suo sgabel ricade,
  China gli occhi divoto, e in sè raccolto
  Mormora prece a quella dia bontade
  Che porge sempre agl' infelici ascolto:
  Saldo implora contr' ogni feritade
  Il coraggio che sente in petto accolto;
  Dischiuse implora le celesti porte
  All' alma, appena libera per morte.
- 40 Or l'uno, or l'altro invan dei giudicanti, Con mentita dolcezza o con minaccia, Ch'egli affermi le trame risultanti, E ne riveli i complici procaccia: Tace ognor l'animoso, e ai circostanti Mostra si grave imperturbata faccia, Che gl'irrita, e li tragge a dare il cenno Ai manigoldi che crucciarlo denno.
- Sulla preda che innanzi a lor si para, Sul venerando, ad ogni pieta sordi, Lanciasi tutti quei feroci a gara: Voci sciogliendo barbare discordi, Chi gli ordigni terribili prepara, Chi a lui cigne le man dietro le rene, E chi a pendente fune le sostiene.
- 42 Oh! come scorge la mia mente al vero I brutali ministri del tormento, In quel che per l'appresto magistero Perder fanno a' suoi piedi il pavimento! In quel che un urlo disperato e fiero Gli divelle tal strappo violento, Per cui sue braccia dislocate e rotte, Sono à levarsi retro il capo indotte.

- 43 Ma mentre in lui si prostra il debil frale,
  Più s'erge l'alma, e nel patir più indura,
  All'onda pari, che più in alto sale,
  Quanto più di comprimerla si cura.
  Indarno i crudi aggiungon male a male,
  A tortura seguir fanno tortura:
  Ei soffre, ei geme si, ma tace ognora,
  E la innocenza sua candida onora!
- 44 A incrollabil fermezza eroica tanto,
  I giudici fra lor guardansi in viso
  Scossi, atterriti, e accennano frattanto
  Sospeso il cruccio per concorde avviso.
  Surgon tutti, e raccolto il bruno ammanto
  Ch' ampio li avvolge, annunzian che deciso
  Altro di fia il destin dell' accusato,
  Nel carcer suo frattanto riportato.
- Volati in questo al Patavin consesso,
  Lui comprovano appien da rabbie ultrici
  Di menzogneri accusatori oppresso:
  Ciò palese in Vicenza, i suoi nemici
  A dubitar son tratti del successo,
  Quando non sorta a lor l'empio giudicio
  Precipitar, che traggalo al supplicio.
- Tribunal gia venduto, a loro brame Chinasi pronto, e il vecchio moribondo Raddotto impone dentro il nido infame D'iniquitade.... sostenere il pondo Dei muscoli non puote, e dell'ossame Cui lacero, cui ruppe il furibondo Cruccio patito, ed è giacer costretto Sul terren nudo ai giudici rimpetto.
- 47 Membro non ha scevro da doglia orrenda,
  Eppur non move un sol lamento.... eppure
  Pietà non prega.... non avviene intenda
  Un sol responso chi vorrebbe pure
  Confermata l'accusa, e tutta benda
  Tolta ai consorti nelle trame oscure....
  Alto risuona allor grido feroce
  Suscitante gli sgherri a nuova croce.

- 48 Entro una conca di carboni accesi
  Soffian ghignando brutalmente i crudi,
  Onde i ferri arroventiusi che stesi
  Van su le braccia, il petto, e il ventre ignudi.
  Già s'odon sibilar muscoli offesi,
  Arsi, contratti: o bocca mia ti chiudi!
  Non vi ha mente, non cuor che possa o voglia
  L'immago sostener di tanta doglia!
- A questa omai non regge più natura;
  Vinto omai cede Beroaldo, e stassi
  Per dar conferma a suggestione impura
  Che ripetendo più frattanto vassi.
  Ma un lampo subitano il rassicura:
  In lui sorge un pensier; gigante fassi,
  Gl'infiamma il cor, lo compie nell'istante
  A vergogna e terror di chi ha davante.
- Le forze all' egro fral pur rimanenti
  Convulso aduna: sul cubito s'erge;
  Gli occhi di luce minacciosa ardenti
  Per poco immoti ai giudici converge;
  Serra la lingua fra gli acuti denti;
  La tronca; appie del tribunal la emerge
  Insieme ad amplo gorgo sanguinoso.
  Oh memorando esempio glorioso!....
- Tosto ricade: a tanta prova estrema
  Forza è soccomba la morente salma,
  Che dato un crollo appena, a la suprema
  Si compon degli estinti immobil calma.
  Per sempre omai del terreo pondo scema,
  Rapida poggia al ciel la nobil'alma,
  Ove l'attende la eternal corona
  Che Iddio mai sempre ai forti, ai giusti dona.
- Fra il terror di cotanto sacrificio,
  Un fremito improvviso udiasi intorno,
  Suscitato da quei che sacro ufficio
  Compiuto appunto avevano in quel giorno:
  Recavan dessi il Patavin giudicio,
  D'alme virtudi proclamante adorno
  Beroaldo de' Conti, e ognuno infame
  Che ardía incolparlo di rubelli trame.

- Ahi! giugnean tardi troppo, e solamente
  La fredda spoglia a contemplar del grande!
  Di lacrime a irrorar pietosamente
  Del cruccio reo le impronte miserande:
  Con pompa in uno splendida e dolente
  Ad onorar le sue virtu mirande!
  A collocarlo nell' avita tomba
  Per aspettarvi del gran di la tromba!—
- Or dimmi, o Piero, ad ammirar costretto
  Non sei tu pur mirabile costanza?
  Ad esclamar che di nessuno in petto
  Una sola favilla oggi ne avanza?
  Deh! al tristo mio, giugni tuo canto eletto,
  E delle scorse età con la membranza
  Movi pur tu rimorso nei viventi
  Imbastarditi, molli, e sonnolenti!

Bologna, Febbraio 1841.

### NOTE

'Pietro Bernabo Silorata, distinto letterato piemontese, già direttore di un giornale che fu intitolato il Vaglio, nel nº 23 di questo anno I, pubblicato in Novi il 7 dicembre 1840, dettò alcune osservazioni intorno ad un saggio dell'opera presente, impresso poco innansi in Bologna per i tipi Marsigli.

3 Nel citato giornale si leggono le seguenti parole: « Ne io vorro menar » huono che l'autore si acagli a quando con improperi violenti « contro i figli della odierna età, secondando l'invido malignare di quei d'oltr'Alpe, che ci chiamano ( ma » non sel credono in cuore) popolo d'imbelli, e di tralignati. Via le callunnie! Non oggi nè mai si potrà veracemente bruttare di quella nota » ignominiosa il bel nome d'Italia, eterna donna delle nazioni, ed altrice di valorosi, e di grandi! » 

5 Siccome la presente leggenda ve-

Siccome la presente leggenda veniva dettata nel 1841, la qui espressa allusione deve riferirsi alla sciagurata impresa italiana dell'anno 1831.

Percorrendo gli Annali di Pado-

va, opera postuma dell'abate Gennari, stampata in Bassano dalla Tipografia Remondini l'anno 1804, alla parte 111, pag 58, trovasi registrato il seguente racconto: «Fra molti gentiluomini che « fiorivano in Vicenza (nel 1290) distinaguevasi per egregio doti, e per età » veneranda Beroaldo di Guidone de'

 Conti, amato dal popolo, ed assai riputato da' suoi nobili concittadini, non meno che dai nostri medesimi
 Padovani. Ma siccome nessuna virtù

» è senza invidia, e quanto quella è più » rara, tanto più questa si accende nei » petti dei malvagi uomini, così egli fu » accusatoalpodestà BartolommeoZaeco » da tre gentiluomini vicentini di ave-

" re ordito un trattato per togliere Vi-" cenza Calla signoria di Padova, e darla " ad Alberto Scaligero. Giò che si teme, " agevolmente si crede, e perciò il buon

magevolmente si crede, e percio il buon vecchio ottuagenario fu posto in prigione, indi alla tortura, affinchè conlessasse il delitto appostogli, e manifestasse i complici della congiura O

» sia ch'egli fosse innocente, come gli » storici vicentini asseriscono, o sia

m che conservasse in quella cadente età un vigore maraviglioso di spirito, egli » non diede indizio veruno di reità. ... Ma iestando gl'invidi accusatori, fu » di nuovo messo ai tormenti, nel mez-. ... zo dei quali yedendo tornare inutile » ogni sua discolpa, entrò in un amaro » pensiero, e ad estrema disperazione » condotto, presa la lingua con i denti, » parte di essa sputò in faccia ai suoi " giudici. A tale atto eglino s' impieto-» sirono, e mentre dubitosi e sospesi » deliberavano sopra ciò che dovesse - farsi, egli, o per il dolore della ferita, » o per lo spasimo sofferto, o per ira » e dispetto (sic) se ne mori, ne giunse » in tempo a salvargli la vita un decre-» to del Consiglio di Padova. Incredi-» bile fu il dolore col quale s'intese la » sue morte, e ad onorarne la sepoltu-» 52 con nobilissime esequie, concorse-» ro i magistrati, la milizia, ed ogni or-» dine di persone. »

5 Esselino da Romano III di tal nome, nacque nel 1194, e fu soprannominato il feroce. Fino dalla prima gioventù palesò rari talenti per la guerra, dissimulazione profonda, pazienza instancabile, ambiaione non mai satolla, crudeltà la più atroce; qualità di cui si valse a fondare la tirannia più orribile che Italia, e forse il mondo intero abbia veduta giammai. Discendendo da vicari imperiali, e già investito dei principati di Bassano e Marostica, mostrossi per tempo selantissimo ghibellino Nel 1225, si fece eleggere capitano del popolo, e podestà di Verona, e da allora in poi ebbe sommessa tale repubblica al proprio potere. L'imperatore Federico II lo sovvenne di milizie per consolidarlo, e poco appresso gli affidò il governo di Vicenza. Nel 1237 potè occupare anche Padova, città allora la più ricca e forte della Venezia, la quale divenne il principale teatro di quella efferata tirannide, di cui lungo sarebbe annoverare tutte le orribili particolarità. Prosegui quindi le sue conquiste a danno della repubblica di Trevigi, prese molte castella appartenenti a'padovani emigrati, al marchese d'Este, al conte di San Bonifacio. Occupò Feltre e Belluno facendo ovunque scorrere il sangue a torrenti. L'imperatore, di cui nel 1238 avez sposata una figlia naturale nominata Selvaggia, lo creò vicario imperiale

in tutti i paesi situati fra l'Alpi di Tren. to ed il fiume Oglio, ove diedesi ad immolare il fiore degli ottimati con raffinamenti di crudeltà. Ora faceva murare le porte delle prigioni, perchè le sue vittime vi perissero di fame. Ora le faceva torturare, non per trarne rivelazioni, ma perche moresero nel modo più tormentoso. Spaventevoli prigioni si costruivano dovunque per ordine di lui, ponendo ogni cura perchè il soggiorno ne riuscisse tenebroso, impuro, pestilenniale. Vi si ammassavano uomini, donne, fanciulli, a parecchi dei quali prima di rinchiuderli erasi tolta la vista, o la facoltà di essere uomini mai. La morte dell'imperatore Federico, avvenuta nel 1250, parve togliesse a tanto mostro l'ultimo freno. Considerare si volle indipendente ed assoluto sovrano. Ad assodare il proprio potere, si rese più spietato immolatore di vittime. Voleva attentamente guardate le frontiere dei propri Stati, e quando i di lui soldati coglievano alcuno che tentava sottrarsi a tirannide tanta, o gli tagliavano sul fatto una gamba, o gli svellevano gli occhi. Giunse alfine il tempo della vendetta. Papa Alessandro IV pubblicò una crociata contro di lui. Il marchese d'Este, il conte di San Bonifacio, le repubbliche di Venezia, di Bologna, e di Mantova, si armarono insieme ai numerosi emigrati. S' impadronirono di Padova il 19 giugno 1256. Ezzelino a tale notizia, diffidando dei Padovani che militavano nel di lui esercito in numero di undicimila, li fece rinchiudere nell'anfiteatro di Verona, ed in pochi giorni gl'immolò tutti. Questo primo successo non ebbe immediate conseguenze favorevoli, stante la indisciplina dei crociati. Fallirono per due anni in ogni tentativo, così che nel 1258 potè Ezzelino impadronirsi di Brescia. Fu allora solamente, che due suoi forti alleati, Pallavicino, e Buoso da Doara, si vergognarono di rimanere uniti ad un tanto nemico degli uomini e di Dio, e abbandonandolo, si unirono ai crociati.Intanto i ghibellini milanesi lo chiamavano aiutatore. Il 16 settembre 1259 fu combattuta la battaglia di Cassano, nella quale Ezzelino fu sconfitto, ferito, imprigionato. Condotto a Soncino, ricusò l'aiuto dei medici, e squarciatesi le piaghe, morl in tale paese, dove fu seppellito. Contava 65 anni di età, 34 di reguo. E qui ad argomento di conforto dopo il richiamo di dolorose memorie, siaci concesso di notare, come una fra le odierne più splendide glorie artistiche italiane, il professore Adeodato Malateati, direttore della R. D. Accademia di Belle Arti in Modena, ha la cattura appunto di Easelino fatta argomento di uno fra' suoi più graudi quadri, stupendo per composizione, disegno, e colorito, destinato-ad ornare una delle sale di quel principe, dal quale gli venne commesso

6 La famiglia della Scala dominò Verona dal 1259 al 1405. Mastino I, gentiluomo della fazione ghibellina, riuscì a farsi eleggere dai propri concittadini podestà di Verona, l'anno stesso della morte di Ezzelino. Resa tale città asilo di tutti i Ghibellini, potè espellerne i Guelfi, insieme al conte di San Bonifacio, ed ottenere quindi la perpetuità del suo officio con decreto del 1262. Nel 1269 tutta la nobiltà del contado insorse contro di lui, ma fu vinta dal suo valore, e dalla sua abilità. Non potè però salvarsi da una congiura, alla quale soggiacque nel proprio palagio li 17 ottobre 1277. Suo fratello Alberto, allora podestà di Mantova, potè accorrere in tempo d'impedire ai congiurati che si giovassero della morte di Mastino per abbattere il governo. Aiutato dalla plebe, già favorevole alla nuova dinastia, pote immolarli, e farsi eleggere capitano generale. Intese a rassodare la propria autorità, dando aiuto ai potenti

vicini, estendendo la propria influenza, e cercando diffondere in ogni maniera la idea ghibellina a discapito della guelfa, ma non fece mai guerra per proprio conto. Teneva esso il dominio di Verona nell'epoca a cui si riferisce l'evento esposto in questa leggenda, non avendolo perduto che nel 1301 per morte, dopo averlo esercitato per 23 anni. A lui successero tredici altri principi della famiglia, i quali presso che tutti si resero più o meno celebri per dissolutezze e per fratricidii, eccitati dall' ambizione di dominare. Il più degno di memoria fra tutti fu Cane I, al quale i concittadini attribuirono il titolo di Grande. Portò egli infatti al più alto grado di splendore il nome Scaligero. Fu capitano generale della lega dei Ghibellini in Lombardia. Ad una prodessa che non ismentì giammai, accoppiava un aspetto maestoso, una nobile e dolce fisonomia, fermezza di principii, franchezza di discorso, fedeltà ai propri impegni. Erasi non solo guadagnato l'amore dei soldati e dei popoli che reggeva, ma seppe impadronirsi sempre e prontamente del cuore di coloro che soggiogava con l'armi. I due fratelli Brunoro ed Antonio furopo i due ultimi priucipi di tale famiglia, spodestati prima dal Carrarese signore di Padova, quindi dalla repubblica di Venezia.

7 I tre gentiluomini vicentini accusatori di Beroaldo, furono Morando Paninsacco, Angelo Verlato, e Gabriele Bissaro. (Veggasi il cit. istorico abate Gennari, vol. II, pag. 39.)

## LEGGENDA VII.

## TEBALDO BRUSATI.

[1311.]

A'MIEI DILETTISSIMI FIGLI
VITTORIO, FERDINANDO, ANTONIO, E GABARDO
PERCHÈ NELL'AMMIRARE
L'ANTICA VIRTU ITALIANA
VIVO SENTANO IL DESIDERIO
DEL SUO RISVEGLIAMENTO.

- Pensando a tue sciagure, o Italia mia,
  Chi può il cor serbar freddo, asciutto il ciglio?
  Chi, quand'anco per sol nome ti sia,
  E non per vivo sentimento figlio,
  Maledire non dee la frenesia
  Che di forza spogliotti e di consiglio?
  Senza di quella, e suoi frutti funesti,
  Prima in tutto nel mondo ancor saresti!
- E sei l'estrema!... e senza nome e impero, Da secoli dispoglia e fin derisa, Or da questo, or da quel popol straniero Che a te pur dee se in luce oggi si affisa. Ah! impreca impreca al ghibellino altero, Al guelfo irrequieto, onde divisa Pria fosti, quindi fatta debil, poi Resa tomba e non più culla d'eroi. 1

- Fu per costor mutata la natura
  Delli tuoi figli, quindi apparsi inetti
  A vendicar la ignobile sciagura
  Che di franchi li fea mancipi abbietti!
  Ahi! li vedesti avvolti in mezzo a scura
  Tenebra ontosa, di catene stretti,
  Lunga etate dormir sonno ferale,
  Indifferenti al duol tuo maternale!
- Li vedesti allorquando finalmente
  Sacra voce seuotevali da quello,
  Come i più si levaron follemente
  Quasi appellati a lurido bordello,
  Non alla prova ed ardua ed eminente
  Di liberarti da stranier flagello,
  Che senno richiedea, valor, costanza,
  Concordia, e intera nel tuo Dio fidanza.
- Si, nel tuo Dio, che tanti oprati avea,
  A renderla non dubbia, alti prodigi,
  Ahi! sconosciuti dalla parte rea
  Che pronta suscito gare e litigi:
  Per cui sformata la sublime idea,
  E cancellati i nobili vestigi
  Dal Re Sabaudo impressi in Lombardia,
  Tutta speranza rapida svania.
- 6 Vedesti da essa parte dissennata Libertade in licenza commutante, La onesta e generosa soverchiata, Resa anarchia dovunque minacciante: L'ascoltasti demente, sconsigliata, Maledetto il principio dominante, Voler altro impossibile prescritto, Anzi ne avesse conquistato il diritto.
- 7 Cadde è ver questa, ma più surge intanto
  La suora sua retrivamente prava,
  Chiusa d'ipocrisia nel negro ammanto,
  Vendicatrice, pertinace, ignava,
  Che tutto adopra a perennar tuo pianto,
  A ribadire i ceppi tuoi di schiava,
  Indifferente al danno miserando
  Che vien sino alla Fè diva recando!

- S Oh Italia, Italia mia, madre infelice Di assai non degni, e scarsi eletti figli, Placa, deh! placa di Dio l'ira, ultrice D'inconsulti conati, e rei consigli! Deh! assidua fatti umile precatrice Questi protegga alfine e quelli imbrigli! Benedica almi dritti e saggi voti, Divieti o sperda nequitosi moti!
- 9 Alle rampogne intanto, ed ai lamenti
  Che invan da lungo estolli intorno intorno,
  Scuoter tentando i troppi indifferenti
  A tua doglia, a tuo danno, ed a tuo scorno,
  Proseguiro con i miei rozzi accenti
  A farmi eco sommesso e disadorno,
  A richiamar proseguiro virtudi
  Onde i moderni appajon fatti ignudi.
- Disfidatrice di letal destino,
  Onde un Italo far seppe mostranza,
  Emulator di sommo eroe latino:
  Oh! l'esempio atterrasse la baldanza
  D'ogni moderno vantator, bambino
  Debile, inetto, alli giganti in faccia
  Dal cor di bronzo e dalle ferree braccia.
- Il magno patto glorioso, quello
  Che ferrigna rompea strania catena
  Dal gelid' Alpe fino al Mongibello;
  Che a Italia tolta all' onta ed alla pena
  Prometteva destin lieto novello,
  Purche incrollabil nel proponimento
  D' abbominar civile spartimento.
- E trascinati a smemorar ben tosto
  Eran suoi figli amor fraterno santo,
  Dal patrizio superbo, ognor disposto
  Un foco a rallumar dannoso tanto;
  Mentre volendo ogni supremo posto
  Di reggimento esso ingombrar soltanto,
  Tra rabbie, tra vendette e perfid'arti
  Suscitava dovunque ostili parti.

- 13 Sotto il manto del gran Pastor di Roma Riffuggian l' une a sostenere il dritto Onde Italia dovea per sempre indoma E franca rimaner, come fu scritto:

  L' altre a tornarla sotto ignobil soma, Con nefando sacrilego delitto, Aiutante chiedeano e protettore

  L' espulso un di germano Imperatore.
- Oh quante pugne! quanto sangue sparso!
  Quante città predate, e poi distrutte!
  Quanto popol d'eroi, dal furor arso
  Che ad inique il traea fraterne lutte!
  Rendendolo frattanto ognor più scarso
  A ributtare un di genti condutte
  Da insatollabil voratrice brama
  Di rapinar sue spoglie, e fin sua fama!
- Scendea dall'Alpi il settimano Enrico,
  Insieme a forte esercito, parato
  A vendicare il primo Federico:
  Del Lombardo e Roman serto fregiato
  Terger pensava il disonore antico,
  Serva a Lamagna ritornar la terra
  « Che Appennin parte, l'Alpe e il mar rinserra. »
- Del baldo sir, che a vaneggiar per poco
  Traea la mente del Sovran Cantore,
  Non sarà già per me qui trovin loco
  Le gesta impresse di brutal furore:
  Gesta simili a quel repente foco
  Irraggiante notturno tenebrore,
  Che tosto muta suo fulgor cruento
  In fosca nube spersa poi dal vento.
- Altri ad esempio dei superbi il faccia,
  Ch' io strigner vommi a dir di Brescia, quando
  Osò sfidarne l' ira e la minaccia,
  Rimpetto a lui sue porte asserragliando:
  Di Brescia, che nei cuori e nelle braccia
  Dei prodi cittadini confidando,
  Impavida mirò cinte sue mura
  D' ossidion la più afforzata e dura. 3

- Ne in lor soltanto avea speme riposta,
  Ma nel Dio protettor della innocenza,
  Quindi in Tebaldo a cui s' era sopposta,
  Rassegnandogli altissima potenza:
  Mentre volea, finche restasse esposta
  A' perigli di salda resistenza,
  Incentrato in lui sol tutto l' impero
  Di supremo rettor, duce primiero. \*
- E dovuto ben gli era onor cotanto,
  Mentre forse null'uomo in petto accolse
  Più di lui, patrio amor verace e santo,
  Meno di lui pensier superbi volse:
  Nullo fra i nostri eroi degni del canto
  Che fama ad eternarli in terra sciolse,
  A grave senno, e di valor prestanza
  Maggiore della sua giunse costanza.
- 20 Con l'esemplo magnanimo e la voce,
  Si trasfondea dei cittadini in petto
  Quel sacro ardor che i generosi cuoce,
  Ch'eran presti di e notte al parapetto
  Per ributtar tutto assalto feroce
  Con armi e ordigni, il cui tremendo effetto
  Destava in petto ai barbari la tema
  Che se l'ardire non ispegne, il scema.
- A far viepiù sicura dal conquisto
  La patria minacciata, avea Tebaldo
  Vicin poggio munito, e si provvisto,
  Che resistesse pertinace e saldo:
  Ben avendo la sua mente previsto
  Vano uscirebbe ogn' impeto più baldo
  Contro di lei, finche sovra di quello
  Contrastasse il da lui posto drappello.
- Finche di sangue stilla rimanesse
  Entro le vene d'Aimerico fido, s
  Che della rocca guardatore elesse,
  Resa d'ogni maggior speranza nido:
  Ben conoscendo come lo accendesse
  Di cotanta energia guerresco grido,
  Che tutto disprezzando, avrebbe a stuolo
  Di cento ancora fronteggiato ei solo.

- Alle inutili prove, all' urto fiero
  Per cui vanno respinte e ognor stremate
  Barbare torme dal valor guerriero
  Che spiegano una rocca, una cittate,
  Viepiù freme il signor di vasto impero,
  Viepiù sente incrudir voglie spietate:
  Da tutte parti nuove schiere appella
  Essa a punire, a lui più ognor rubella.
- 24 E come avvien che flamma vorticosa
  Più talvolta dall' onda si concita,
  Dal contrasto così, sua rigogliosa
  E feroce natura più s' irrita.
  Sorprender ferma in notte tenebrosa
  La rocca da Aimerico custodita,
  Poi che accennato un traditor gli ha calle
  Scorgente entr' essa per l' opposta valle.
- 25 Sorte gli arride: fremito di vento
  Tra il fogliame agitato, asconder puote
  Dell'armi il suon, dei passi il movimento,
  E far che incedan le sue schiere ignote.
  Indentran speco ascoso, e a grave stento
  Salite cupe vie di guardie vuote,
  Sboccano in mezzo della rocca urlando,
  Orride vampe tosto suscitando.
- 26 Scossi gl' Itali invitti, accorron pronti Con tutt' armi al ributto di nemico Fatto omai pari a flume che sormonti Le sponde, e allaghi vasto piano aprico: Son pochi cento, eppur osan gli affronti Sfidar dei mille, e mentre va Aimerico Gridando a voce come il tuono forte Morte ai Germani! — ognun risponde, morte!
- Con furor disperato ad un conflitto
  Troppo inugual si lanciano que' prodi,
  Onde l' ultimo fato era prescritto,
  Degno di eterno canto, eterne lodi.
  O campion della Grecia, che l' invitto
  Esemplo davi coi trecento, godi!
  All' Italico eroe stendi le braccia;
  Pari alla tua stampò gloriosa traccia!

- Dalli Germani ogner più stretto e cinto, Ovunque impresso di ferite orrende, Quanti lo abbrancan, affin ceda vinto, O respigne, o col ferro al suol distende. Ritrafitto, morente, il fero istinto Lo concita alle prove più tremende, Solo cessanti allor che sua grand' alma Vola a coglier nel cielo eterna palma.
- De' suoi guerrieri non un solo, a morte Inevitabil quanto gloriosa, Preferibili pensa le ritorte Di strania servitude ignominosa: Cadono tutti come il duce forte, Ma vendicati!.... oh notte sanguinosa, Perche celasti del tuo bruno velo Gesta degne del più splendido cielo? 6
- Comanda echeggi di raccolta il segno.

  La gran sciagura alla città palese
  Rende il fulgor che raggia all' improvviso
  Dalle ruotanti vive flamme accese
  In ogni lato del castel conquiso:
  Tebaldo a quella vista, il forte arnese
  Subito indossa, e con il cor diviso
  Tra doglia atroce ed animoso sdegno,
  Comanda echeggi di raccolta il segno.
- Alla diletta sua consorte fida,
  Che atterrita al repente sgominio
  Si prostra a rattenerlo, e smania, e grida;
  Senza che baci, e raccomandi a Dio
  Quel figlio per cui vivo affetto annida,
  A passi concitati vola dove
  Stan sue schiere procinte a tutte prove.
- « Vinto è Aimerico, arsa la rocca, esclama, Vendetta, o miei compagni, alta vendetta! Corriam, corriam dove l'onor ci chiama, Dove forse vittoria oggi ci aspetta! Oh! quale un di sarà la nostra fama, Se questa patria a noi tanto diletta Salvar potrem con assalir repente E tutta sterminar l'estrania gente! »

- Alto scoppio di tuono rimbombante,
  Pronto così succede a tai parole
  Concorde grido, assenso proclamante:
  E poi che piena anzi apparisca il Sole
  Brama l'impresa, corre sull'istante
  Degli Alemanni ad assaltare i valli
  Al fremito di trombe e di timballi.
- Oppor contrasto, e pugna tal s'accende,
  Che d'armi ripercosse e fiere grida
  Spaventevole il fremito s'intende:
  L'Eroe che i prodi assalitori guida,
  Si l'acciar ruota e vibra, che distende
  Ad ogni colpo in terra un inimico,
  Sclamando « I'ti consacro ad Aimerico! »
- E tal voce alli suoi cocente vampo
  Che più l'infiamma, e addoppiane la possa,
  Contro cui solo a scarsi è dato scampo,
  Si terribile piomba ogni percossa:
  Spazia estermino pel germano campo,
  Ogni cui zolla apparirebbe rossa
  Per cento e cento rivi sanguinosi,
  Se il tenebror non li serbasse ascosi.
- Surta alfine a irraggiar tremenda scena La foriera del maggior pianeta, Veggion gli estrani con vergogna e pena Qual bre e stuol dei lor cotanti mieta: Per ricatto crudel ripiglian lena, Mentre insiem li rincora e li rallieta Repente arrivo d'un'amica schiera, Aspettata soltanto nella sera.
- In gigante ha per duce, che rimembra fi temuto possente Filisteo
  Di cui le vaste spaventose membra
  Rendeva immote il pastorello ebreo:
  Clava ferrata, che un tronco rassembra,
  Impugna e ruota quel superbo reo,
  Atterrante qual turbo violento
  Chi non fugge il venir seco a cimento.

- Fatale omai la pugna a' suoi prevede
  Se non lo spegne, e col valor più caldo
  Precipita su lui, lo assalta, il flede:
  Or ne ribatte gli aspri colpi saldo,
  Or li schiva col pronto occhio ed il piede.
  Lo piaga a morte alfin, ma in sua rovina
  Lo afferra quel colosso, e lo trascina.
- Ahi! sottrarsigli è tolto! i suoi guerrieri,
  Al di cui guardo involasi repente,
  Innalzan mesto grido, ed i più fleri
  Senton mancar l'assueto ardir possente.
  Estinto il credon.... veggion da stranieri
  La patria raggiogata, or che la mente
  Ed il braccio ha perduto di quel forte
  Che sicurar sol ne potea la sorte!
- 40 Ma il vivo amor per questa li rinfranca,
  E a lontanar della sciagura il giorno,
  Di pugna micidial nissun si stanca,
  Finchè suon di ritratta echeggi intorno:
  Tutti accorrono allor da destra e manca,
  Si accolgono in falange, ed il ritorno
  Compiono alfin alla città dal campo
  Atterrando chi tenta opporle inciampo.
- 41 Oh! quante spose, quante madri, invano Mariti, figli cercano fra quella, Rimasti immoti nel cruento piano, O fra li ceppi della gente fella! Pur, non gemono.... sol del capitano Diffusa appena la fatal novella, Avvien prorompa universal la doglia, Lamentevoli voci ognun discioglia.
- Oh stato fosse noto a Brescia almeno
  Che vittima di morte ei non restava!
  Che in ora breve anco di vita pieno
  Quasi da sonno desto ritornava!
  Dei cittadini desolati in seno
  Tutta speranza non si dileguava,
  Non lacrime dirotte desolate
  Consorte e figlio avrebbero versate!

- 45 Quando a se innanzi di Lamagna il sire Scorge il campione prigionier tradotto, Invan nel petto va cercando l'ire Per farlo segno a scherno od a rimbrotte: Arcana possa vuol che in esso ammire Il cittadin sublime ed incorrotto, Vuol che rispetti in avversario fero Il valente e magnanimo guerriero.
- Quindi benigno a lui si mostra, e il vuole
  Al par d'amico al proprio fianco assiso;
  Gli favella in mitissime parole
  Dei dritti ch'ha rivendicar deciso;
  Mostra qual piomberà di danni mole
  Sulla cittade, se non muta avviso,
  E rimessa una folle resistenza,
  Non riede prestamente a obbedienza.
- 45 Poi soggiugne: « Tu sol, tu puoi salvarla Se le imponi mi schiuda alfin le porte, Ed io giuro in mercede a te donarla, E renderti signor possente e forte. T' infoschi ? taci ? a me rispondi.... parla.... Feroce me vuoi forse ? vuoi che a morte La più tremenda invece ti condanni? Vuoi la patria soggetta a stremi danni ? »
- 46 Sorge l'invitto prigioniero allora, E tai favella generosi accenti: « Augusto sir, tu non conosci ancora Quali alme i Guelfi in sen chiudano ardenti, Onde fian tratti a disprezzare ognora I più atroci perigli, e fra i tormenti Impavidi a morir, anzi che i giuri In cor fermati, dimentir spergiuri.
- And the voice traditor? me sedur voice.

  Con profferirmi una corona, un trono?

  Oh! serba, serba i tristi doni tuoi.

  Che di me cittadin degni non sono!

  A brano a brano lacerar mi puoi,

  Ma non tôr mai che della fama il suono

  Me proclami fedele a quell'onore

  Ch' eternamente mi starà nel cuore!

- Legnan membrando, e il patto di Costanza,
  O paventa che cielo insieme e terra
  Si accordino a punir tua disleanza!...
  Sappi, che quanti ancor Brescia rinserra
  Delli suoi figli, in santa fratellanza
  Giuraron morir tutti, anzi a te darsi,
  E al tuo giogo abborrito ricurvarsi!
- Freme di rabbia il sir; ma pur colpito
  Dai magnanimi detti, in sen la cela,
  Ed in aspetto d' uomo impietosito
  Soggiugne in suono di mesta querela:

  Tebaldo, non se' tu padre?... marito?... »
  Del prigioniero il cor subito gela:
  Sospira.... ed una lacrima sul ciglio
  Chiamano ad esso la consorte e il figlio.
- La scorge Enrico, e di speranza un lampo
  Lo fa tosto sclamar? « Tre di ti assegno
  A meditar sovra il proposto scampo,
  Scerre fra morte e infamia, o vita e regno.
  Scorto nel quarto andrai da questo campo
  Appie del muro, omai debil ritegno
  A mia possa: ti udranno i tuoi: paventa l
  Le mie parole, i cari tuoi rammenta. »
- Oh! dipigner potessi la procella
  Agitatrice della nobil' alma,
  Che moltitudin di affetti flagella,
  Conseguir pretendendo ognun la palma!
  Quale il marito, il padre a vita appella;
  Qual vuole il cittadin gelida salma
  Anzi che manchi d'un pensier soltanto
  Al patrio giuro inviolabil santo!
- Scorto vien, giunto a mezzo il di prescritto,
  Fra stuolo armato della cinta a piede:
  Al bianco segno nel terren confitto,
  Nuncio di araldo che parlar richiede,
  A turbe il popol si condensa fitto
  Di quella al sommo, d'onde appena vede
  Il suo Tebaldo lacrimato estinto,
  Di gioia un grido fino al ciel va spinto.

- Ambe le braccia ei ver' l'alto protende,
  Sclamando tosto con tuonante voce:
  « Popol mio, dubbia il sir ch' oggi ti offende
  Se uscirà vincitor di guerra atroce.
  Resisti, pugna fiero, e le sue tende
  Costretto fia di sconficcar veloce.
  O morte o libertà grida con meco! »
  E quel concordemente a lui fassi eco.
- Dall' eccitanti fervide parole
  Il germanico stuole invelenito,
  Sovra di lui si lancia come suole
  Pardo o lion sovra chi l' ha ferito....
  Di catene il ricarca, e tosto il vuole
  Al sir tradotto.... Ahi! dall' invitto è udito
  Il suono della voce in quell' istante
  Del figlio amato, della sposa amante!
- Di sua presenza a pie dell'alte mura,
  Come il vento correano entrambi a gara,
  Palpitanti di gioia alla ventura.
  Ahi!... dovevano invece assai più amara
  Provar la doglia d'orrida sciagura,
  Mentre da lui, che indietro si volgea,
  Addio, per sempre addio! lor si dicea.
- Dello scherno patito il sir furente,
  Poi che saettar nol può degli occhi accesi,
  Come estinto lo voglia immantinente
  Con rotti accenti fa suoi sgherri intesi.
  Tutto ascolta l'eroe maestosamente
  Senza che doglia o spavento palesi,
  Pregando selo in fondo al core Iddio
  Intrepido lo serbi al cruccio rio.
- Novel Priamida retro un carro è avvinto,
  Che da spietato manigoldo retto
  Fugge veloce quasi dardo spinto.
  Attorno ai muri che gli fur ricetto
  Va trascinato, ahi! d'atro sangue è tinto!
  Ahi! lacerato è in tutte membra e pesto!
  Ahi! chi sostien ricordo si funesto!

- Compiuto il crudelissimo viaggio,
  Appie di eccelsa croce il carro sosta,
  U' da una voce annunciasi l'oltraggio
  Al sir recato, e insiem la pena imposta.
  Fende in questo le nubi un vivo raggio,
  E sul martir di patrio amor si posta,
  Che pur morente e rotto delle membra
  Quasi della vittoria il genio sembra.
- Aspetto il più sereno e imperturbato Serba egli fino all' ultimo momento, In cui va al sommo della croce alzato Con repentino crudo strappamento: Ivi laccio scorrevole parato Il respiro gli tronca e in un l'accento Con cui l' Eterno Iddio prega pietoso Della patria allo stato periglioso.
- Visto dall' alto delle mura appena
  Del magnanimo Eroe la sorte atroce,
  Un fremito di duol, d'ira si sfrena,
  Si vuol vendetta tremenda e veloce:
  Dei captivi lo stuol con pari pena
  Pria si trascina, poi si appende a croce
  Del germanico sire in faccia al vallo,
  Inorridito per cotanto fallo. 8
- 61 Fu forse questo, o Brescia sventurata, Che l'onor ti negò della vittoria! Impor non mai dovevi consacrata Una tale ecatombe a diva gloria! Se umanitade avessi rispettata, Forse lasciavi ai posteri memoria Che sola un di bastasti contro l'empio Che fe' invece di te barbaro scempio!
- Pur fatal ti riuscia novella impresa
  Degna degli avi generosi e illustri
  Ch' ebber d' alto valor l' anima accesa.... 10
  Non perciò disperar.... dei figli industri
  Nella mente e nel cor serba ogni offesa
  Ed antica e moderna.... perdonata
  Sarai dal cielo un giorno, e vendicata!
  Bologna, Giugno 1842. Firenze, Febbraio 1850.

#### NOTE.

1 Che il Guelfismo ed il Ghibellinismo del medio evo, onde vennero tanti mali all'Italia, sia stata la cagione principale che guasto il carattere dei figli di lei, rendendolo troppo facile a quelle discordie producenti divisione, e quindi la debolezza che prima o poi deve soggiacere all'impero della forza, è tale una verità, che ritragge pur troppo dalle istorie, irrepugnabili continue prove. Che tale carattere assai dall' antico diverso non sia stato corretto, ne dal tempo, ne dalle mutate condizioni, è pure una dolorosa verità, della quale l'autore quando, nel 1842, dettava la presente leggenda, avea creduto poter addurre in prova la facilità delle guerre letterarie fra noi, e l'asprezza della loro trattazione. Ma poiche gl'infausti eventi del 1848-49 gli obbero a porgere più validi argomenti a prova dell'asserto, si tenne in dovere di sostituirli ai precedentemente esposti nelle seguenti umili stanze.

All! impreca, impreca al Guibellino altero, Al Guelfo irrequieto, che divisa, Debil ti reser sì, che a poco a poco Venne men, poi si estinse il prisco foco! Per mutare, ob vergogna!... in gel codardo

Nemico o invidiator di tutta fama, Ascoso indarno sotto il vel bugiardo Che genilie costume oggi si chiama! Che di perfide insidie, o di beffardo Scherno impudente segno fa chi brama Oggi levarsi in cima a vulgo abbietto Per doti insiem di cuore e d'intelletto,

E se fremer talvolta odonsi flari
Dall'eco ripercossi irosi gridi,
Rammemoranti quei ciie li guerrieri
Avi nostri innaltăro in questi lidi,
Escon da lor che pertinaci o alteri
Alle insegne serbar voglionsi fldi
O di altero inceppante classiciumo,
O di vaneggiator romanticiumo.

Quelli, costretta vogitiono la mente Fra le più anguste faticose norme E maledicon furfosamente Chi anteporre all'idea nega fe forme: Questi insiemare intendon follomente Il vero al fates, ed al bello il deforme, E intanto con baldanza sconsigliata Rierzeggian fra lor guerra ostinata.

Pace, pace una volta! il cor raccenda Ad ambe parti un solo affetto ardente! Ad ambe parti alfia cada la benda Che la luce del ver toglio alla mente! Sol per ambe alla meta omai s'intenda A cui debbe spirar gni escellente, E forse allor savà che alla gran prova Succeda un èra gloriosa e nova! Se le inmargini e nisema le forme antiche Male accordansi omai co' nostri tempi, Non pertanto le strane ed impudiche Borali follis tengansi escupi: D'italo sappian! Pitale fatiche, E cessati contrasti ontosi e scempi, In ogni arte si egua, ogni scrittura, Verità, che figlianda è di natura.

E sia la casta verità, sia quella
Che induce ad abburrir malvagio affetto;
Sol pinge al vivo ogni virtà più bella
A cui debbe uman onor porger ricetto:
Che alla sorte quaggiù spesso rubella
Opporre insegna fortemente il petto.....
Il ver che piage sol detitti e sangue
Abbiasi in ira qual venefic' aque.

Ma un fragore mi assorda: entrambe parti Ascolto alto sclemare in suon di sdegno.... Chi se'ta, chi se'tu, che innanzi Tarti Osi maestro e consiglier mai degao? Qualo lusi nome, qual possa, onde levarti Moderator del letterario regno? Nulla son'to, to so..... venia richiedo E alle povere mie Leggende riedo ec.

2 Enrico VII di Lussemburgo imperatore di Alemagna, che il sommo Dante Alighieri, esacerbato contro i Guelfi di lui persecutori, ed invaso dallo spirito gh bellino, sognò potesse rendersi rigeneratore della Italia, fu eletto a succedere ad Alberto I il 29 novembre 1308. Deliberato di cingere i due serti romano e longobardico, e di sommettere l'Italia, varco le Alpi nel 1311 con un potente esercito, il quale fu turbine devastatore di tale paese. Ma egli morì in una repentina maniera a Buonconvento presso a Siena, il 24 agosto 1313. Albertino Mussato di Padova ne fu lo storico, ed il libro di lui sta registrato nel tomo X della graude opera del Muratori, Rerum Italicarum Scriptores.

5 Enrico per punir Brescia, la quale negò riconoscerlo e riceverlo, la striuse d'assedio il 19 maggio 1341 con tutto il suo esercito (Iac Malvecii Chr., Rer. It Scr., tom. XIV, pag. 969, Dis. IX,

cap 7.)

4 A Tebaldo Brusati capo di parte guelfa rimase affidata la difesa della patria. (Ibid., cap. 4.) 5 I Bresciani avevano stabilito un fortilizio in cacumine montis, ubi erat Bastlica B. Mazdalena... Militen Aymericum de Lavelongo presidem statuentes. (th. cap. 7.)

6 L' imperatore prese il fortilizio, dopo che nel difenderlo valorosamente Americo vi rimase morto (1b., cap. 8)

7 Tebaldo, atterrato in una sortita, ebbe la sventura di cader prigioniero

di Enrico. (Ib., cap. 8.)

8 A conseguire maggior effetto drammatico ha l'autore creduto potersi arbitrare alquanto, nell'esporre la maniera con la quale eroicamente coraggioso Tebaldo resiste alle seduzioni di Enrico, ed eccitò i Bresciani a persistere nella guerra contro di lui. Secondo il citato cronista Malvecio, Tebaldo scrisse ai proprj concittadini: piarque invece all'autore supporre che loro favellasse. Ecco per esteso il paragrafo del cronista: " Igitur illustri Thebaldo per hostium turbas coram imperatore ad-- ducto, gaudet imperator, et qui cum = eo erant principes et magnates, ac - omnis exercitus ex bac tam infelici " et inopinata Thebaldi captivitate, = ipsam civitalem in ejus manus statim . devenire Instabat imperator, The-» baldo magna promittens, quatenus concives suos sibi ut civitatem trade-» rent hortaretur. At ille vir magnanimus respondens, inquit : Disce, im-" perator, Brixiensium animos, nam metsi me cunctosque Urbis primates » hie captivos haberes, tibi tamen po-> pulus audacter rebellaret. Existimant " enim te potius moriturum, quam in " ea civitate sedem ullis temporibus » habiturum. Iussit tamen imperator " Thebaldo ut civibus scriberet, qua-» tenus eam civitatem imperiali maje-» stati relaxarent. At ille honorem pa-» trim saluti proprim prmferens, scripsit quod patrim libertatem armis · defenderent. O civis optime, qui ob " libertatem patrim præservandam, col-» lum mortis jugo minime horruisti " submittere! Profecto illustrium vi-» rorum qui se pro patrim salute tot » tantisque dedere periculis, nomen " tuum memoriæ dignissimum, fuit » merito conscribendum. Contigit au-» tem Thebaldi chirographum ad manum imperatoris fuisse delatum, qui

- elevata voce, illum comprehendi » jussit, et multis suppliciis ac cruciati-. bus interire, tandemque turpissima " morte interemptum, corpus ejus in partes laceratum, alta trabe in faciem civitatis suspendi præcepit. At hæc . dum Brixiani cives de Thebaldo per-· cepissent, mox vehementis iræ rabie » ad vindictam accensi, captivos quos-» dam, quos de gentibus imperatoris - babebant, pedibus manibusque vinc-" tis ad terram dejectos per civitatem » trahont, quos ad muros civitatis, la- queis ad collum positis, ante oculos imperatoris ad vindictam suspende-» runt, die dominico 19 junii ipso » anno. » (cap II) Dalla quale esposizione ha creduto l'autore poter argomentare la maniera di supplicio alla quale fu condagnato Tebaldo, supponendola uguale a quella che per infausta rappresaglia fecero i Bresciani soffrire a tutti i prigionieri.

Per quantunque avessero perduto il loro saggio e valoroso capitano, continuarono i Bresciani a difendersi pertinacemente più mesi ancora, riuscendo in molte sortite a rompere gl'imperiali. In una di queste rimase morto anche Valerano conte di Lussemburgo fratello di Enrico Finalmente i tre cardinali legati che incoronare lo dovevano in Roma, e si trovavano già presso di lui, s'interposero mediatori. Particolarmente Luca del Fiesco potè indurre i Bresciani, che già cominciavano a diffettare di vittovaglia, ad onorevole capitolazione. Entro l'imperatore nella città per la breccia, e ad onta dei patti stipulati, vi esercito sanguinose vendette, e volle esigere una taglia di 60mila fiorini. (L. c., cap. 19.)

40 Concitati i Cittadini di Brescia da quell' esagerato liberalismo che in tal' epoca fu il vero e l'unico saccificatore d'Italia; ingannati perfidamente da menzognere notisie sull' esito della battaglia di Novara; insorero animosi contro gli Austriaci occupanti la loro città. Dopo aver dato prove di ammirabile valore, ed ottenuto un momentaneo trionfo, rimasero necessariamente sopratfatti, e dovettero patire le funeste conseguenze di una troppo arrischiata

impresa ed intempestiva.

# LEGGENDA VIII.

### COLA DI RENZO.

DIVISA IN TRE PARTI.

A GIOACCHINO NAPOLEONE PEPOLI

PER AVITA GRANDEZZA

PER ODIERNI REGII PARENTADI

PER MENTE CULTA

PER CUORE DELLA PATRIA AMANTISSIMO

VANTO DEL BOLOGNESE PATRIZIATO

QUESTA RIMEMBRANZA

L'AMICIZIA

CONSACRA.

# PARTE PRIMA.

## ELEVAZIONE - [1347].

- Nulla durabil v'ha su questa terra,
  Nulla! dei fiori la stagion lo dice,
  Cui succede l'estiva, ond'hanno guerra
  Di arsura quasi ognor sterminatrice:
  Lo dice l'autunnal, che spoglia e interra
  Di natura ogni bel, preceditrice
  Di quell'iberna il cui gelido algore
  Ammantasi di nebbie e di squallore.
- 2 Lo dice l'uomo, altissima fattura
  Del Dio che, dato a lui cuore e pensiero,
  Destinollo a imperar sulla natura,
  E a discoprir tutto possibil vero:
  Debil anzi che giugna orma secura
  A imprimer sul mortal dubbio sentiero,
  Forte per poco, debil quindi ancora
  Finchè per lui scocchi di morte l'ora.

- Legge ammiranda, legge provvidente
  Che il Dio stesso da cui si profferiva
  Verbo, del caos ordinator sapiente,
  All' uom davanti ognor volle, e sensiva:
  È il volle, affin mutabile, fuggente
  Avvisando la vita primitiva,
  Alla seconda sempiterna e vera
  Si apprestasse qual dee chi crede e spera.
- 4 E l'opre sue pur volle ad essa augusta Legge sopposte: quindi tanti regni, Tante cittadi dell'età vetusta, Disparvero per sempre: a guerrier degni Per ferree membra ed anima robusta, Successero nepeti imbelli, indegni, Dati a morbido fasto, a scioperio, A virtu indifferenti, a patria, a Dio.
- D' ogni gloria più eccelsa radiante, Serva cadendo venne Italia ognora Di questo o quello estranio dominante. Ma per essa tornar potrebbe ancora E libera, ed a sè stessa imperante, Quando concordi tutti i figli suoi Rammemorasser ch' ebber padri eroi!
- Tutti? Ah la speme a lungo ancor fia vana, Se lui non l'avverò che in Campidoglio Sciolse due volte voce soprumana Ridestatrice dell'antico orgoglio! Che abbattitor due volte d'un'insana Turba nemica a libertade e a soglio, Rinnalzare tentò da abbietto fondo L'augusta donna che già resse il mondo.
- 7 Oh! troppo amaro, oh! lacrimabil vero! Imbastardito non qual oggi appieno Era l'acervo delle genti, e fiero Odio a servaggio in sen nudriva almeno! Eppur, che valse? Mentre alto pensiero Compier tentava, e di adamante un freno Imporre a'suoi tiranni, osava quello Farsi alla patria, farsi a lui rubello.

- Italia rimanea funesto campo
  A quelle parti ognor cozzanti insieme
  Che di sua gloria alfin spegneano il lampo:
  Ah! tal memoria di fraudata speme
  Che duol move, e concita iroso vampo,
  Oggi farò subbietto all' umil carme,
  Se fia che verita scenda a inspirarme.
- 9 Il glorioso amplissimo domino
  Che dai freddi trioni alle infocate
  Mauro-Libiche arene, dall' Eusino
  All' Atlantico mar, per lunga etate
  Ai nipoti animosi di Quirino
  Mille avea genti varie soggettate,
  Colpa facea crollar.... di Dio vendetta
  Ai già suoi schiavi Roma avea soggetta.
- Ma, come il floco mattutino raggio
  Che in cielo appare fra l'orror più denso,
  Mentre va procedendo in suo viaggio
  Più fassi vivo a poco a poco e intenso,
  Quello così che l'Adamita oltraggio
  Del Golgota volea sul giogo accenso,
  Alfin sul Vaticano a brillar giunto,
  Venivasi effondendo in ogni punto.
- E Roma, poi che omai se destinata Scorgea ricetto alla Suprema Chiesa, Guardiana della Fede all' uom recata Da Essenza Diva in terra umil discesa, Che la volca col sangue confermata Redimitrice d' ogni antica offesa, Pur cedendo venía di se la impero Ai venerandi successor di Piero.
- 12 Davanti a cui la fronte burbanzosa I Monarchi abbassavano, preganti Benedetti da lor mano pietosa Corone, scettri, e dignitosi ammanti; Sperando dalla forma religiosa Mondani dritti commutati in santi, Sperando di tremar meno su troni Che creduti volean celesti doni.

- Del Nordico furor tremendo segno,
  Furor con fuoco e ferro, con rapine
  Quattro volte accompiente ultor disegno:
  Sorgean su queste moli peregrine
  Rispondenti al novel pietoso regno,
  Delubri sacri al Nume, ed ai Beati,
  Cenobi, ospizi a carità dicati.
- Dai lidi più rimoti in cui la voce
  Degli Apostoli un di tuonar s' udia,
  In cui sue braccia protendea la Croce
  Sulle macerie della idolatria;
  Mosse da quella che i divoti cuoce
  Intensa volontaria bramosia,
  Non dai comandi antichi prepotenti,
  Accorrer tutto di mirava genti.
- Di onor, di affetto libero tributo,
  Ben dissimil da quel che la vetusta
  Tirannide rapace avea voluto;
  Spirante maesta solenne augusta
  Per popolo ed ampiezza, anco il saluto
  Echeggiare ogn' intorno udia giocondo,
   Salve, eterna Città, donna del mondo! —
- 16 Perche mai l'uomo, peregrin fugace In questa bassa miserabil terra, Volle mai sempre ai beni della pace Anteporre li mali della guerra! Anco allor, stolto!, a incenderne la face, Con bestemmie evocava di sotterra Ambizione, scisma, ipocrisia Ad invader la sacra gerarchia.
- 17 Per cui del Vatican giva la stanza Si di brutture infetta, e d'arti male, Che di mondarla persa la speranza, Il Gran Pastor diceva al Tebro, vale: Ed oltre mar, colà dove Duranza Al Rodano si mesce, il Gerarcale Seggio recava, onde aspettarvi tempi Secondi meno a ribellanti ed empi.<sup>2</sup>

- Ma di ben giusta, di terribil pena
  Dovea Roma pagar la sconoscenza
  A chi sovra di lei tutta la piena
  Da Dio pregava di beneficenza:
  Mentre perduto il pio signore appena,
  Subitamente la fatal semenza
  D' ogni danno più crudo e straziante
  Svilupparsi vedea, crescer gigante.
- In violento libito ogni dritto,
  Non più frenato da poter discosto
  Che teneva per sempre omai proscritto,
  Il manto appien d'ipocrisia deposto,
  Audace consumava ogni delitto,
  Di adulteri, di stupri l'insozzando,
  Di furti, stragi, arsioni l'attristando.
- In tenebrosa notte e in chiaro giorno
  Di rabbia e doglia fremere s' udia
  Confuso orrendo suono intorno intorno
  Della nuova Babel per ogni via:
  Della nuova Babel, fatta soggiorno
  A inordinata torbida anarchia,
  Quella che virtu inerme opprime ognora,
  Delitto armato favoreggia, onora.
- 21 Svelte venían le spose alli mariti, E ai cari pegni del comune affetto. Verginelle da audaci o da scaltriti Fuor trascinate dal paterno tetto. E se i vituperati, li traditi Osavan mormorare un solo detto, Osavano discior giusti lamenti, Di tosco o di pugnal cadeano spenti.
- 22 Non pure i sacri venerandi asili
  Da rapina gian salvi o da sozzura....
  Si che omai non più ostelli, ma covili
  Chiudean di belve le romane mura:
  Ove incendio perfin d'ire civili
  Divampava ad estremo di sciagura,
  Fomentato dal soffio pestilente
  Di Orsina e Colonnese avversa gente.

- 23 Chè l'una e l'altra assidersi agognando Del patrio suol dominatrice altera, Clienti, amici andava ragunando Ciascuna intorno della sua bandiera; In vice alterna assiduamente usando Or rabbia impetüosa, or arte nera, Ad annientar nemico abbominato, A far pago un orgoglio forsennato.
- 24 Ne a tanti lutti cittadini e tanti, Le campagne restavano straniere! Non più echeggiar si udivano dei canti Esprimenti gli amori, o le preghiere; Ma sol delle querele e delli pianti Di madri, di sorelle, di mogliere, Orbe dei lor diletti, insidiate, A vergogna od a fame condannate!
- Mentre pari ai rapaci ingordi augelli
  Che dalle rocce u' pongonsi in vedetta,
  Giran l' occhio a cercar le prede imbelli,
  Su cui piombano poi come saetta;
  Gli sgherri guardatori dei castelli,
  Spinti da cupidigia o da vendetta,
  Erompean fuori a spoglio, a incendio, a strage,
  Lasciando ovunque impressa orrida immage.
- 26 Ne il faticato pellegrin pietoso
  Usante allor dai lidi più rimoti
  Recare al suolo ov' ebber glorioso
  I Martiri trionfo, e preci e voti,
  Rispettato era più.... ladrone ascoso
  Rapinavagli i suoi doni divoti,
  Lasciandolo carcame informe e guasto
  Privo di tomba, e delle fiere pasto. 3
- Ne... ma si cessi... Pinger tanti orrori
  Che insiemati richieggono ad ardenti
  Gelidi, e a foschi vividi colori,
  Altrui di me viepiu valevol tenti.
  Altrui procacci imprimerli nei cuori
  Degli odierni filauti, e nelle menti,
  Ch' io vo' qui d' un Eroe le chiare geste
  Rendere almeno in ombra manifeste.

- Cola di Renzo, l'uom che dall'eterno
  Dio provvidente parve un di chiamato
  Roma a sottrarre dal crudel governo
  Che appena appena andò per me cennato,
  Non in sublime per onor paterno,
  Ma in oscuro nascea povero stato;
  A confermar che quando Ei vuol, d'un verbo
  Al sommo erge l'umil, schiaccia il superbo.\*
- Raggio del puro sacrosanto affetto
  Che in terra scender suol dal Paradiso,
  Sentesi alfine dardeggiar nel petto,
  Sentesi fatto uom novo all' improvviso.
  D' ogni cura e pensier supremo oggetto
  È allor per esso il patrio suol, conquiso
  Dalla caterva rea d' ogni sciagura,
  E di perire, o liberarlo giura.
- L'infrenabil desio, la calda spene
  Lo sospingono a gir tosto in Provenza,
  E solcate le infide onde Tirrene,
  Giugne del Gran Pastore alla presenza;
  Ai cui piedi prostrato, tutti viene
  Sponendo i danni di sua lunga assenza,
  Gli estremi fati Roma minaccianti,
  Con voce rotta da sospiri e pianti.
- 31 Lo prega a stese braccia e giunte mani Ritorni alfine alla diserta sede, Onde infrenar baroni disumani Mai satolli di sangue, nè di prede: Questa in nome dei miseri Romani, Questa almeno da lui mercè richiede Ai lor dritti dovuta, alle memorie Di profane non sol, ma sacre glorie.
- Scosso Clemente dal sermone udito,
  Perche surga, la mano a Cola stende,
  E mentre lo conforta intenerito,
  Doppia stilla sul volto gli discende.
  Ah! l'effetto anelato era asseguito,
  S'arti volpigne, e mene le più orrende
  Non adoprava spigolistro indegno,
  Nascondente nel petto empio disegno.

- Giunto un Colonna alle grandezze prime, E dell'ostro sacrato omai fulgente, 
  Ansia nudría che sovra ognun, sublime Sorgesse in Roma la cognata gente:
  Quindi consigli così astuti esprime,
  Così avviluppa l'alma di Clemente
  Cui signoreggia a voglia propria e move,
  Che dal primier proposto lo rimove.
- A tal, che palesando a poco a poco
  Va incertezza, poi tema, indi un algore
  Discorde assai dall'amorevol foco,
  Che desto aveva Cola ad esso in core:
  A cui rieder comanda al natio loco,
  Possa dandogli in quel di Correttore, °
  Più a scherno che ad onor, non d'oro e d'armi
  Fornendolo affinche li rei disarmi.
- Oh! del tradito in ogni sua speranza,
  In ogni voto suo caldo, animoso,
  Fosse in me qui ridir la lamentanza
  In cui mesto proruppe e disdegnoso!
  Basterebbe a mostrar che l'arroganza
  Mai lo eccito dell'uomo ambizioso,
  Che suo petto avvampo sempre e soltanto
  Di patrio amore inestinguibil, santo.
- 36 Il mar risolca, e intanto nel pensiero Va ravvolgendo come in Roma ei possa Tornar giustizia e pace a sommo impero, Di libertà far pronta la riscossa. All'improvviso vapor denso e nero Ingombra il ciel.... disfrenano lor possa Rabbiosi venti.... guizzan lampi, e suoni Fremono intorno di eccheggianti tuoni.
- 37 Cangia l' onda spumosa ed agitata In cupo e bianco il glauco suo colore. La nave dai marosi trascinata Ora poggia sublime, or nell' orrore D' ampia vorago sembra inabissata: S' indonna di ciascun mortal terrore; A Dio ciascuno raccomanda l' alma; Sol Cola serba imperturbata calma.

- Scroscia il fulmine.... giù piomba veloce
  Sul misero nocchier, cener ridutto.
  Più scampo non si affaccia: immensa, atroce
  Disperazion si fa; vede nel flutto
  Ciascun la propria tomba, e in mesta voce
  Grida alla vita addio.... Cotanto lutto
  Non isgomenta Cola; il temo afferra,
  Combatte.... vince.... scorge il legno a terra!
- Questo è il cenno di Dio! sclama con voce Superante il fragor della tempesta.
   Così pur salverò da sorte atroce
   La patria mia si travagliata e mesta!
   Novello ardor già m' agita, mi scuote,
   E in me possanza inusitata desta!
   Lo giuro anco una volta! o sue ritorte
   Fian per me frante, o avrò dentr' essa morte! —
- 40 Riposto in Roma il piè, subito adopra
  Espedir quanto ha in fondo al cor risolto:
  La possibile omai redentrice opra
  Or lieto annuncia, or corrucciato in volto;
  Ora il come prefisso avvien discopra,
  Ora lo serbi nel mistero avvolto.
  Scuote così le genti a poco a poco,
  E va in esse effondendo il proprio foco.
- A più eccitarlo, vuol nel Campidoglio Figurato il crudel patrio destino:
  Dall' urto conquassata d' uno scoglio,
  E a ceder presso all' impeto marino,
  Appar nave su cui sommo cordoglio
  Mostra donna pregante a volto chino;
  Altre quattro ne ha intorno naufragate,
  Con quattro donne già di vita andate.
- Sotto la prima è scritto: I' son l'immago Di Roma augusta! ad aiutar chi viemme? Chi l'angoscia a lenire, onde qui smago? Sotto le spente: I' son Gerusalemme, Son Troia, son Babelle, son Cartago....
  E ostinato fallir cader qui femme! Poi fra queste si legge: In somma altura Già fosti.... qui attendiam la tua iattura. —

- A manca, a destra son due terre; in quella, A vergogna atteggiata ed a mestizia È la Italia che a Roma si favella:

   Che festi di mia gloria? La Giustizia È in questa, Roma, Italia, e la procella Guardante in atto quasi di sevizia, Ed ha scritto: Virtù dievvi grandezza, Colpa la odierna misera bassezza! —
- 44 Grandeggiare altra donna in piè si vede
  In albo avvolta dignitoso ammanto
  Dal sommo della testa insino al piede,
  Con il calice in pugno, e il Legno santo:
  A tai simboli augusti, in lei la Fede.
  Appar del Cristo figurata, e accanto
  Ha le parole: Oh padre! oh signor mio!
  Se Roma pere, in chi sperar degg' io? —
- Alle terre ed al mare sovrastanno
  Quattro schiere di bruti, onde li fiati
  Sconvolti i flutti e procellosi fanno
  Tra cui que' legni appaion naufragati:
  Son nella prima i più feroci, ed hanno
  Questi sensi nel lor basso notati:
   Ecco i superbi principi e signori
  Del popolo minuto opprimitori. —
- 46 Nella seconda stan gl'immondi accolti, Figuranti di quelli i rei clienti: Molti appariscon nella terza e molti Dei più ingordi, rapaci e fraudolenti, E figuran maestrati in brago avvolti. Porge la quarta e succhianti e rodenti, Immagini degli avidi usurai Che fan d'inopia estremi ognora i guai.
- Al sommo della mistica pintura
  Appar fra nubi procellose e nere
  Da folgori solcate, la figura
  Dell'Ente creator di tutte sfere:
  Sta in atto di sformar la sua fattura
  Perch' abbia nel caosse a ricadere.
  Ha severo l'aspetto e disdegnoso,
  Un brando impugna e l'erge minaccioso.

- A contemplar l'aperta allegoria
  Corron le genti, e pronto qual baleno
  Divampa odio feroce a tirannia,
  Ferve amore di patria in ogni seno:
  Non più atterrite fremono qual pria
  Sordamente, ma in suon sdegnoso e pieno,
  Suon che ogni di va più parando Roma
  A ributtar disonorevol soma.
- 49 Ne tarda molto a sorgere il felice
  In cui suono echeggiar s' ode ogn' intorno
  Il popolo chiamante alla pendice
  Del Campidoglio, si famosa un giorno:
  Pronto accorre esso caldo d'ira ultrice
  Per ogni danno suo, per ogni scorno,
  Bramoso di mirar la patria alfine
  Rincoronarsi d'almo lauro il crine.
- A quel Dio per cui sol può l' uomo in terra
  A quel Dio per cui sol può l' uomo in terra
  Degnamente levar la fronte altera
  Ed effonder l'ardor che in petto serra,
  Ver' quella i passi move insieme a schiera
  Di animosi fedeli armati a guerra,
  Avendo a fianco in fulgido parato
  Dell'augusto pontefice il legate.
- Dei precedenti lui tre gonfaloni, 8
  Il retto da Guallato reca impressa
  Roma seduta sovra due lioni;
  È in quel ch' estolle Magnacuccia espressa
  Dell' apostol la immago, i cui sermoni
  Viva luce recaro nella spessa
  Tenèbra ond' era il mondo anco ravvolto;
  All' acciar poggia il braccio, a questo il volto.
- 52 Cecco del Vecchio regge il terzo, in cui Il venerando lacrimoso aspetto
  Pel gran dinego, mirasi di lui
  Che Cristo volle a sommo incarco eletto,
  Quando gli disse: Sarai tu colui
  Che reggerà 'l mio popolo diletto: —
  Ha in una man le sante chiavi, e mostra
  Con l' altra benedir chi umil si prostra:

- Al sommo giunto, ver' la folia immensa Ragunata d'intorno agli stendardi, Si volge, palesando come accensa Provi l'alma d'affetti i più gagliardi: Per brevi istanti resta muto; pensa Nel ciel fermando immobili gli sguardi. Quindi, al par d'inspirato, scioglie accenti, Onde il concetto fia qui porger tenti.
- 54 Su, Romani, sorgete! in vergognoso
  Torpor giaceste lunga etade assai!
  È della patria il grido imperioso
  Ch' oggi vi chiama: l'ascoltate omai!
  Dessa è che lungo orrore inglorioso
  Vuol fugato da nuovi accesi rai:
  Dessa è che vuol di servitu dal fondo
  Rinnalzarsi regina ancor del mondo!
- -A voi tant' opra! A voi nati da invitti
  Cui basto un solo a easta donna insulto,
  Onde per sempre volesser proscritti
  I rei Tarquini.... Ah! in mille e mille sculto
  Oggi il vedete, dei più santi dritti
  A vitupero, e il pazientate inulto?
  Soffrite imbelli a sorti obbrobriose
  Tutto di trascinate e figlie e spose?...
- Ma parmi alcuno a me risponda: Un Bruto Oggi dov'e?... Miratelo.... son' io!...
  Gemea più tardi il popolo minuto
  Schiavo al patrizio ordin superbo e rio.
  Sul monte sacro rifuggiva, e aiuto
  Contro futuro opprimitor desio,
  Creava il tribunato... ed io tribuno
  Oggi m'erigo, se il consente ognuno!
- La fortuna di Roma perigliante....
  Redimerla un Virginio risolvea,
  Messa la patria alla figliuola innante.
  Qui un altro Bruto il padre trafiggea
  Quando il vide a tirannide agognante...
  Io tal padre saro, saro tal figlio,
  S' anco frema natura al fier consiglio.

- Che abbandonato ha pavido nocchiero
  In mezzo al furiar de la procella,
  Impugnerò con saldo magistero:
  In porto addurla giuro, che la stella
  Surta è propizia.... additami il sentiero:
  Ma è d'uopo che il vigor vostro m'aiti.
  Su, mano ai remi date pronti, arditi!
- Opra miranda per durar secura.

  Deh! da voi non indarno oggi veduta
  Sia la rovina d'este antiche mura!

  Deh! non indarno in sua favella muta
  Vi richiami al pensiero alta ventura!

  Voi nasceste Romani, e l'orbe attende
  Di ridesto valor prove stupende.
- Pensate deh! che da eta lunga stassi
   De' Fabi, de' Scipioni, de' Cammilli
   La polvere commista a questi sassi,
   Obliata e calpesta da pusilli!
   Udite lor rampogne, perchè bassi
   Nel fango trascinaste i lor vessilli.
   Rinnalzateli alfine all' aura alteri:
   Quai foste un di tornate ancor guerrieri!
- Su via, su via, divampi in ogni core Fiamma sopita.... Se a una voce il grido Fia qui s' innalzi a pugna eccitatore, Rispondera tutto d' Italia il lido. Supererem dei magni avi l' onore Per cui Roma d'eroi fatta fu nido: Mentre se quei l'aitar giovine e forte, In vecchiezza da noi fia tolta a morte.
- Tace egli appena, e come suol repente
  Ad un vivace abbagliator baleno,
  Scoppio seguir terribile, scuotente
  Le fibre d'ogni più robusto seno;
  Così l'accolta innumerevol gente
  In grido approvator concorde e pieno
  Tuona acclamando l'almo dicitore
  Tribun di Roma, e suo liberatore.

Soggiugne questi allor: — Solenne giuro
Qui profferite a me, alla patria, a Dio! —
— Giuriam, rispondon tutti, e lo spergiuro
Paghi tremendo inesorabil fio. —

Ma lungo è lo cammino, mal sicuro
Ha lassezza omai reso il passo mio:
Per rinfrancarlo vo' posare alquanto,
Gesta, sciagure meditando intanto.

### PARTE SECONDA.

### CADUTA.

- Misera Italia! Ahime da quanta etade Giaci prostesa tristamente umile Su trofei di cimieri, usberghi, spade Di polve lordi e ruggine senile! Come ingiallite, come vizze, rade Han tuoi lauri le fronde! il vedovile Pallio luguibre che tue membra asconde Come allo aspetto squallido risponde!
- Oh piangi pure! a lacrimar con teco
  Me avrai compagno, fin che assenta Iddio
  In questo mondo delirante e cieco
  Fra ingannevol bagliore, il viver mio!
  Sarò de' giusti tuoi lamenti io un eco;
  De' tuoi nemici accusator sempre io
  Mi serberò, scorger dovessi pure
  Ammannite in ricambio aspre torture!
- 3 E d'essi già non pochi disvelai
  In queste carte che delle tue glorie
  ( Sebben minore al grave incarco ) osai
  Di consacrare ad alcune memorie:
  Ma quanti ancor di que' che ti dier guai
  Rimangono a membrar! oh! dalle istorie
  Tutti trar li potessi, e almeno in parte
  Mi sortisse così di vendicarte!

- Quando a suprema altezza un di giugnevi Sommesso rimirando l'emisfero Dall'arse arene alle mai sciolte nevi A tuo possente riverito impero, Tutti li prodi figli tuoi vedevi Premer costanti di virtù il sentiero, Fervere ugual di patria immenso affetto Nel più gentile e nel più rozzo petto.
- Ahi! forviaron tutti! in quel del vizio
  Lanciaronsi protervi, e tu dovesti
  Inabissar nell' imo precipizio
  D' onde mai più risorgere potesti!
  Ahi! cessar non potrà lo tuo supplizio,
  Finche da tutti il passo non si arresti
  Su quel che a ontoso tenebror conduce,
  Non si ricalchi quel che guida a luce!
- Ma possibile fla che a tal proposto
  S' induca un popol non più omai gagliardo?
  Vaticinar pur troppo in senso opposto
  Qui degg' io, se di lui la massa guardo!
  L' entusiasmo ahi perdè, che ad ogni costo
  Trionfante volea quello stendardo
  A cui d' intorno s' accogliea spedita,
  La belligera tromba appena udita!
- Debile, affranta da lascivia o ebbrezza, Suoi numi soli, oggi imbrutita è appieno: Oggi non sente, oggi non pensa, avvezza A obbedire paurosa a duro freno. Unificata a torpida nullezza, Non sa più che le batte un cor nel seno D'alti affetti capace, che di mente Ordinatrice ell'è braccio possente.
- E se avvien mai che voce rimbombante Dall'abbietto letargo la riscuota, Nel primo appena fuggitivo istante Di magnanimi sensi appar commota! D'onda scorrevol, d'aura variante La mobilezza tosto in sè dinota, E tutto quanto estolse a onor sublime, Pronta abbatte, precipita ed opprime.

- 9 Nell'eta che discorro, anco non era Cotanto appieno tralignata: ancora Smarrita non avea la possa altera E intelligente che li prodi onora: Incostanza però la più leggera Palesava in sue voglie fin d'allora, E ben ne porse prova la più dura Al magno cui si fe' presto spergiura.
- Ma fren s'imponga a intempestivi detti,
  Ed ordinata mia leggenda inceda. —
  La fiamma desta nei romani petti
  Vuol che omai Cola in suo cammin proceda;
  Quindi a espedir gli altissimi concetti
  Per nuova legge avvien tosto provveda;
  Legge gridata e appieno consentita
  Da tutta gente sul Tarpeo riunita. 9
- 11 Onde apparisca venerando e giusto
  Il supremo poter che a lui si affida,
  E conoscasi pur che non d'ingiusto
  Usurpator la cupidigia annida,
  Il nuncio sacro del Gerarca augusto
  Nel tribunato a sè compagno grida,
  Che atteggiato a umiltate ed a stupore,
  Pria respigne, indi accetta il magno onore. 10
- Fino a quel di solenne, il Colonnese
  Fra li magnati il più superbo e fiero,
  Di Cola avea le cure vilipese,
  Quai fosser d'uom perduto del pensiero: 11
  Ma appena da' suoi fidi egli ha palese
  Il successo improvviso, e grande, e intero,
  Maraviglia, dolor, rabbia, spavento
  Insoffribil gli danno aspro tormento.
- Quanti scherani ha presso', accoglie tosto In masnada che ha sol la tracotanza Disdegnosa d'ogni ordine composto, E la move a disperder la raunanza: Ciò palese al tribun già predisposto Ad affrontarlo, contro lui s'avanza, Lo assalisce, lo rompe, lo respinge, A precipite fuga lo costringe.

- 4 Senza sosta allor vuol ehe tutti quanti I baroni orgogliosi e turbolenti, Deposte l'armi, vengangli davanti E giurin fede ai nuovi ordinamenti: Poi, che da Roma vadano distanti, Minacciando la morte in fra tormenti A quanti sprezzeranno quel comando Ch'entro lor rocche li confina in bando.
- Subita prova dell' ingiunto scempio
  Porger deve a terror Martin da Porto,
  Di leggi schernitor superbo ed empio,
  Formidabil guerrier, ladrone accorto:
  Rotti per lui comando e giuro, a esempio
  Di chi pensi imitario, al palco è scorto
  Di morte infame, e così impara ognuno
  Come e quanto obbedir deggia al tribuno. 12
- Ordinate milizie a piedi e in sella,
  Parte ne manda fuor della cittate,
  Disperditrice de la gente fella
  Onde campagne e vie sono infestate:
  Parte a guardar serba di e notte quella
  Disgombra omai di turbe scellerate,
  Omai restituita al ben verace
  Di sicurezza, d'ordine, di pace.
- 17. Fra i più sagaci personaggi e dotti
  Con alto senno provvidente elegge
  Magistrati severi ed incorrotti
  Cui la custodia assegna della legge:
  Legge, che mentre i rei vuole tradotti
  A pena che il fallir d'essi paregge,
  Vuol ergan gl'innocenti alfin la testa
  Appien sicuri da nequizia infesta.
- Adduce il suon dell' opere stupende,
  E perfin l' imperante in Avignone
  Avvien non sol le approvi, ma commende:
  S' ode echeggiare il suon della canzone
  Onde il cantor di Laura onor gli rende,
  Mentre a insister lo incita invitto e forte
  A sicurar degl' Itali la sorte. 13

- 19 Tal era già della sua mente diva
  Il concetto sublime, e ovunque scritti,
  O Legati onorevoli spediva,
  Fraterni sdegni a consigliar proscritti;
  L'antica lega a propor rediviva
  E a tutta Italia estesa; cento dritti
  O discordi, o serbanti ancor lacune,
  Rifusi tutti in un dritto comune.
- Avuto quello manifesto appena, Rimandano responso il più benigno I popoli di Todi, Arezzo, Siena, Rieti, Velletri, Tivoli, Foligno: Poi Fiorenza ed Amelia; la Picena Illustre Marca, e fin con il maligno Oppressore d'Insubria, l'orgogliosa Vinegia trapotente e doviziosa.
- 21 Il novero maggior di que' tiranni
  Che venivan Romagne e Lombardia
  Asservendo per forza o per inganni,
  Altamente sprezzarlo accennan pria:
  Ma la minaccia di guerreschi danni
  Punitori di altera scortesia,
  Li rende in breve tanto impauriti
  Che preghi d'amista gli vuon spediti.
- Amistate a cui pur nunciansi pronti
  Dell' Italo meriggio i regnatori,
  Mentre fin d'oltre mari e d'oltre monti
  Vengono a lui giugnendo ambasciadori;
  Mandati per color che han già le fronti
  Cinte di serti, e siedono signori
  Del franco, del britannico paese,
  Del polono, bavarico, ungarese. 14
- Primo custode omai della romana
  Veneranda maesta, forza è del raggio
  Di pompa si circondi, sebben vana,
  Anco alto assiso, l'abbia ognor l'uom saggio:
  E pur lo debbe ad infrenar d'insana
  Volubil plebe il turbolento oltraggio,
  Solendo a questo apparir manco ardita,
  Se da vivo fulgor resta colpita.

- 24 Non così li Magnati in cui fa desta
  Rabbia che immensa giganteggia, quando
  Han conto in Roma apparecchiarsi festa
  Onoratrice del Tribun mirando:
  Concordemente d'essi ognun protesta
  Contro supposto insulto abbominando,
  E infrattanto congiura avvien si trami <sup>13</sup>
  Con arti le più perfide ed infami.
- 25 Ma poi che un reo pentito la palesa, Può l'insidiato oppor schermo prudente, Soffocando nel sen la fiamma accesa Da iniquitade troppo omai patente: Egli stesso gl'invita, egli sospesa Loro annuncia la legge interdicente Ad essi Roma, onde far possan mostra Di gagliardezza in proclamata giostra.
- 26. Accorron tutti, ma le auguste soglie Varcan di Roma appena, e carcer nero A mano a mano in se tutti li accoglie, Ove il Tribun s'affaccia a lor severo: Muto per poco fisali, indi scioglie Tai parole tremende: — Il reo pensiero Maturato ne' bui vostri covili Chiaro ebbi al pari della luce, o vili!
- 27 Non di mia vita insidiata chieggio A voi ragion.... non fia giammai la curi, Fintanto io prema di giustizia il seggio, E tutti attenga miei solenni giuri. Ben di quelli che voi tradite, al peggio Ritrascinando Roma, e a giorni oscuri; Dessa è, non io ch'oggi vi da catena: Dessa è che vi condanna a estrema pena!
- Poi che ha ciò detto, stuolo di pietosi
  Sacerdoti si avanza a passi lenti,
  Gl'iniqui a confortar nei dolorosi
  Numerati oggimai loro momenti;
  Che ascoltan poco appresso i luttuosi
  Tocchi del feral bronzo, i movimenti
  Delle schiere adunate, il fremer sordo
  Del popol sempre di supplici ingordo.

- 23 Su i rugginosi cardini le porte
  Del tristo loco stridon disserrate,
  All'entrar dei ministri della morte
  Che afferrano le vittime segnate:
  Come di tutte su le guance smorte
  Stanno dipinte angosce disperate!
  Come recan dimessi e lacrimanti
  Gli occhi sì alteri e sprezzatori innanti!
- Con avvinte le man dietro le rene
  Camminan fra gli armati barcollando,
  Mentre la folla, a più crucciarle, viene
  Le prepotenze lor vituperando:
  Accosto al palco sovra cui si tiene
  In orrida maestà l'abbominando
  Impugnator di scure micidiale,
  Giugne alfine il corteggio funerale.
- Sostar si fa dell' ampia scala al piede
  Su quel scorgente: ultima prece a Dio
  Erge ciascun: ultima venia chiede
  Ai piè prostrato di levita pio....
  Gia segue il manigoldo che il precede
  Chi scontar dee primiero il duro fio,
  Quando Cola alto grida: Ola fermate!
  O Romani, il Tribun vostro ascoltate!
- 3? Fallirono costoro: Atroce ammenda Imporrebber spergiuro e tradimento! Ma se in questa solenne ora tremenda Accolto ha in Cielo Iddio lor pentimento, Imitiamlo qui in terra! si sospenda Colpo fatale! il vostro assentimento Echeggi, e provi al mondo, come sia Clemenza la virtu che l'uomo india. —
- Del magnanimo udito appena il voto, Freme concorde grido approvatore, Che di nuovo repente e dolce moto Ai perdonati palpitar fa il core. Sciolto appena dai lacci, ognun divoto Si prostra: di letizia, di stupore Un misto accenna: rende alta mercede: Singhiozzando rigiura a Cola fede. 16

- Ma letizia e stupor ratto sedati,
   Nelle turrite valide castella
   Un' altra volta incolumi tornati,
   Prevale in tutti loro indole fella.
   Mostran tutti che mai nelli magnati
   Riconoscenza spegne la facella
   Di violenta o perfida vendetta,
   Ma o prima o poi tremendo lampo getta.
- Ah! fatalmente errò il Tribun quel giorno
  La propria in secondar mite natura!
  Non i rei tòr doveva a morte, a scorno,
  Ma obbedire sommesso a urgenza dura!
  Solo così stoglier potea il ritorno
  Sul roman ciel di nube densa e scura!
  Potea serbarlo fulgido, sereno,
  Al gran riscatto rispondente appieno!
- Sacri giuri iterati in oblio posti,
  Ristringon quei fra lor ree colleganze,
  E dalle rocche site in ermi posti
  A novelle si apprestan misleanze:
  E intanto che per fidi sottoposti
  Genti comprano ligie a lor fidanze,
  A meglio sicurar gli avvenimenti
  Hanno all'arti ricorso, ai tradimenti.
- 27 Per torre a lui quel popolare amore Che più saldo ogni di suo poter rende, Spandono cupo suono accusatore Che da pertidia ognor viepiù si estende: Suon che lo accusa iniquo opprimitore Della patria che schiava omai pretende, Siccome appien discopre il soverchiante Ond' è cinto regal fasto arrogante.
- Ne ciò sol; ma profuso a piene mani Va il corruttor metallo: son promesse Di onoranze, di gradi alli più vani O intolleranti il Tribunato espresse: Già nei sedotti mobili Romani Le rideste virtù si fan rimesse, Già il suscitato lurido sospetto Freddando viene ogni più caldo petto.

- Predisposto così d'un reo passato
  Il riterno fatal, di guerra nova,
  A cui secretamente s'e parato,
  Il sere di Marin lanciasi a prova:
  Qua per impeto fier, la per agguato,
  Incendi, stragi, predamenti innova,
  E fa riterni dentro Roma intanto
  Fra il terrore a echeggiar suono di pianto. 17
- Araldo ammonitor mandagli Cola;
  Ma giunto accosto ai muri del castello,
  Nel petto va ferito e nella gola
  Da scoccate saette, appunto in quello
  Che per disciorre stassi la parola!
  Ah! mai neppure il dritto delle genti
  Rispettare han costume i prepotenti!
- A punir cotestui, d'ira fremente Scorge il Tribuno eletto stuolo e fido; Lo incontra, assale, ed a reddir fuggente Lo astrigne tosto al suo turrito nido: 18 Lo assedia in esso già.... quando repente Di tramata congiura il sordo grido In Roma lo rappella, ove qual lampo Recar si deve abbandonando il campo.
- 42 E inver, da quella era egli appena uscito, E tosto con nuove arti e nuovi inganni Dei Colonna apprestavasi il partito A ripiombarla fra i più atroci danni: Maturato già s' era e stabilito Il modo di tradirla a quei tiranni, Fissa la notte in cui da turbe insorte A lor riaperte andrebbero le porte.
- 43 Se taluno arso in cor da fiamma impura,
  Mentre a cella non sua move furtivo,
  La lontananza avuta appien sicura
  Dell' uom che oltraggia col desio lascivo,
  Ode repente della notte oscura
  Rotto il silenzio dal vendicativo
  Irato suon della temuta voce,
  Terror lo assale angoscioso atroce!

- 44 Quelli così, che insidiando vanno
  La potenza di Cola, e son già intesi
  Che la eterna città dischiuderanno
  Appunto in essa notte ai Colonnesi;
  Di quale intenso angoscioso affanno,
  Di qual terror rimangono compresi
  Nell' ascoltare il suono repentino
  Loro annunciante Cola omai vicino!
- Cola si, che di Roma in ogni parte
  Qual fulmin ratto cavalcando corre,
  E disvelando va la perfid'arte
  Di lor per cui tutt'ordine si abborre:
  Suscita allarme: provvido comparte
  Difese, uffici: ogni recinto e torre
  Sgombra della rea gente onde diffida,
  E in guardia ad altra da valente e fida.
- Al moto di chi va, viene, domanda
  Ragion dello scompiglio, al gran frastuono
  Degli armati accorrenti a banda a banda,
  Delle campane, delle trombe al suono,
  In essa notte a lungo memoranda,
  Si aggiugne il cupo fremere del tueno,
  Di procelloso ciel l'orror più denso
  Rotto da balenar continuo accenso.
- Avvien frattanto che l'altier Colonna,
  Con sue masnade e il figlio prediletto,
  Si accosti ai muri: che niun dentro assonna
  Dal fragore echeggiante a lui vien detto;
  Ma i segni intesi porge invan.... s' indonna
  Dell' alma irrequieta un fier sospetto;
  Pur baldamente attendere risolve
  Diradi il tenebror che tutto involve.
- Appena sorge in oriente smorta
  Aurora avvolta in manto nubiloso,
  Spalancarsi con impeto la porta
  Ei vede, e uscirne stuolo minaccioso:
  Senil prudenza ad iscansar lo esorta
  L'urto di quello, e si ritrae sdegnoso,
  Mentre il giovin figliuol dà dello sprone
  Al corridore, e lanciasi a tenzone.

- 49 Oh come a cerchio, a taglio, a punta ei mena Il brando sfavillante! oh qual valore Ammirando, terribile disfrena, Che meritata avría cagion migliore! Quanti dismembra, urta, ferisce, svena, Pria lo stringa così l'ostil furore, Che trafitto, percosso, e ripercosso, Cadavere precipita nel fosso!
- Poi che il vegliardo accorgesi che a fianco
  Più non ha il figlio, di malor presago
  Volge indietro il cavallo, e solo, e bianco
  Per tema, giugne al sanguinoso lago.
  Precipita di sella: ah! quivi manco
  Mi viene il cor, nel porgere l'immago
  Di scena dolorosa! il cor, che in petto
  Caldo ho pur io di paternale affetto!
- Se tigre, intanto che il suo nato guida
  A spiegar l'ugne, a insanguinar le labbia,
  Di feritori ascosi fra le grida
  Cader lo mira estinto nella sabbia;
  Palesa come il sentir suo divida
  Disperato dolore e atroce rabbia,
  Or lanciandosi fiera a vendicarlo,
  Ora mesta indietrando a rimirarlo.
- Così movendo il Colonnese il piede,
  Va intorno intorno al caro figlio spento,
  Or l'angoscia sfogando che lo fiede,
  Ora il furor che l'arde violento:
  Quindi or si lancia alla vendetta, or riede
  Ove lo appella il dolce sentimento
  Che indelebile imprime la natura
  In tutt' alma paterna, anco più dura.
- Oh! come in quei momenti egli è pentito D'ogni passata sua superba voglia! Oh! come del Tribun tanto abborrite Fino a prostrarsi andrebbe sulla soglia, Pur che fosse lo spir restituito Del suo diletto alla cruenta spoglia! Sue gemme, suoi tesori, sue castella, Sua vita istessa egli daria per quella!

- Che pel comando di restarvi freme,
  Duro nembo col mangano è lanciato,
  Onde un masso il vegliardo aggiugne, preme.
  Letale è il colpo: sul figliudo amato
  Cade sclamando aspettami !.... ed insieme
  Ambe l'alme di Dio vanno in presenza
  Per ascoltarne la eternal sentenza. 19
- Eletta schiera contro la rea gente,
  Che a vendicare il suo perduto Duce
  Osa affrontarlo disperatamente:
  In brevi istanti spersa, omai la luce
  Pur anco di guerrier fiero e valente
  Avvien che in fronte a lui viva fiammeggi
  Congiunta all' altra di fattor di leggi.
- Fra il plauso universal ch' eroe il decanta Rindentra Roma l' uomo prediletto, U' contro chi addenso nube cotanta, Senza più sosta è di sevir costretto: Di Roma è il ben, d' Italia tutta quanta Che pieta gli comprime in fondo al petto. Di Roma è il ben, che a frenatore esempio Gl' impone d' ogni reo l' estremo scempio.
- Viene addensando sovra d'esso omai,
  Covante in sen terribile procella
  Di ribellioni, di tumulti, e guai!
  Voce più forte tutto di lo appella
  Crudo tiranno che tien fissi i rai,
  Siccome la superba aquila al Sole,
  A quel trono ch'estolle, e suo far vuole.
- Avrai talvolta, o leggitor, veduto
  Di baldo garzoncello il lieto spasso,
  Quando in riva di stagno amplo venuto,
  Vi scaglia un piano saltellante sasso.
  In ogni punto dell' umor battuto
  Leve un circolo appar che passo passo
  Dilatasi, ne accoglie e dieci, e cento,
  Finche tutto si pone in movimento.

- 59 Così si spande il suon mendace, e fino Ai Franchi lidi giunto, entro la reggia Del mitrato monarca peregrino Per mille bocche ripetuto echeggia: Usurpatore del roman domíno Pigne a lui Cola; scellerata inveggia, Onde carpirgli punitor decreto, Fidato a pronto messagger secreto.
- A preghiera invitante ogni Cristiano
  Quando un fratel disteso è nel ferétro,
  Squilla il bronzo del tempio Laterano:
  La gramaglia che il para e il lume tetro,
  Dolenti indici, chieder fan, ma invano,
  A quanti indentran la soglia divoti
  A chi deggian lor preci, a chi lor voti.
- Mentre di arcano tristo senso in preda Il d'onde stassi del feral parato Attendendo chiarito, avvien si veda Apparir del Pontefice il legato; Lo avvolge bruno ammanto, incesa teda Con la destra sostiene; accompagnato È da ben lunga turba di leviti Più all'aspetto accigliati che contriti.
- Dell' altare li gradi ascende ei solo
  A passi lentamente dignitosi;
  Curvano gli altri le ginocchia al suolo
  Fissi tenendo in lui guardi ansïosi,
  Che in accenti sonori, al folto stuolo
  Nuncia il Tribun fra gli enti abbominosi
  Che la Chiesa dal sen proprio respigne,
  Ed ogni giuro a lui profferto scigne.
- Sentenza di chi in terra e in cielo ha regno, E anatema, rispondono, anatema
  Li prosternati tutti in suon di sdegno:
  A confermare la parola estrema
  Della condanna con tremendo segno,
  Abbassa allor la flaccola funesta,
  La spegne, al suol la gitta, la calpesta.

- Gli accolti tutti scorgono soltanto
  Il riprovato in terra e in ciel, ne alcuno
  S' ode sommesso pur suon di compianto!
  Nessun di lor che tanto amo, nessuno
  Erge una voce in sua difesa! intanto
  Si effonde la novella d' ogn' intorno
  E pronta giugne nel di lui soggiorno. 20
- Vuol la grand' alma subito sgomento,
  A lei ridona l' assüeta possa
  Di candida innocenza il sentimento,
  Che lo tragge a sclamar: Sai, Dio, se smossa
  Fu mai da me tua Fè... s' ogni tormento
  I' soffrirei, pria che rubello farmi
  A lei che sola puote un di salvarmi!
- Assente dunque il ciel fatal vittoria?
  Spenta andrà da' lor perfidi artifici
  La ralbeggiante appena antica gloria?...
  M' ange sol ciò.... non morte fra supplici....
  Non infamia.... giacchè saprà la storia
  Al tradito un di alfin render giustizia,
  Dei traditor svelando la nequizia!...
- 67 Scoppiata questa appena, altra più orrenda Nube il minaccia: il sir di Minorbino, Ch'ei sovvenne pietoso in ria vicenda, Insorge ribellante repentino: Di venia giurator, purchè si arrenda Pria s'allarghi reo moto cittadino, Un Araldo gl' invia, che in onta al dritto Va dall' iniquo di pugnal trafitto. 21
- Che nitrisce e spumeggia scalpitante,
  Fuor del securo ostel Cola si scaglia
  Col brando in pugno, e fiero nel sembiante:
  A palesare ancor la usata vaglia
  Chiama i suoi fidi con voce tuonante,
  Mentre l'alto clangor che all'armi incita
  Delle campane al suono si marita.

- Ahi! che a lui maladetto, a lui proscritto
  Dal recente anatèma, nium risponde!
  Niun raduna seguace a quel conflitto
  Che salvar può la patria! Ognun s'asconde!
  Invan comanda.... prega.... il derelitto
  Avvien tal solitudo omai circonde,
  Che ad esclamar tratto è dolente: Oh Roma,
  Non è per me, se rinnabissi doma! —
- E poi che suo cuor generoso abborre
   Dal mirarla ricinta di ritorte,
   I fianchi punge al destriero, e corre
   A cercar pronta fra i rubelli morte!
   Ma speranza dal ciel scende, il soccorre;
   Non matura gli annuncia ancor sua sorte:
   Di nube densa lo circonda, e vuole
   Che viva, e al cittadin furor s' invole!
- Alla Diva obbedisce... Oh sventurato!
  A quali dure prove, a quale atroce
  Funesta fine lo volea serbato
  Destino, che sovente ai miglior nuoce!
  Alle memorie crude, lacerato
  Mi sento il cuor, mi vien manco la voce
  Sostar m'è forza, e disfogare il pianto,
  Pria che a fine i' conduca il mesto canto.

## PARTE TERZA.

MORTE - [1354].

Oh speranza!... figliuola benedetta
Del Pensiero che regge l'universo,
E ti volea fida compagna eletta
Di chi segno va in terra a fato avverso!
Quella sei tu, che ogni anima distretta
Dal dolor d'un presente arduo o perverso,
Puoi sola confortar soavemente
Con grata immago d'avvenir ridente!

- 2 Si, quella sei che spargi d'alcun fiore Della vita mortal l'aspro cammino; Che fra il bujo d'inopia o di malore Fai talvolta brillar raggio divino; Che a magnanimi gesti, a sommo onore Spigner puoi l'uom più abbietto o più tapino Se gli favelli ad incuorarlo, e ad esso Ambe le suore tue conduci appresso.
- 3 Se tu non eri, non avea la terra
  Dottrinatore esemplo memorando
  Come il forte incontrar debba la guerra
  Di pertinace fato miserando.
  Ah! mentre innanzi a me pur si disserra
  Atro abisso ver' cui vammi incalzando
  Fatal possanza, restami nel core,
  E a resistenza troverò valore!
- 4 Il misero Tribun da quella Roma
  Che sconoscente lo tradia, sgombrava,
  Cedendo a sorte avversa cui far doma
  O tosto o tardi in fondo al cor giurava:
  E ai tristi, intanto che indovuta soma
  Gl' imponean di perigli, confermava
  Del fervente amor suo l'antico dono,
  Imitando del Cristo il gran perdono.
- Fra i gioghi di Majella, in un convento Di poveri divoti Anacoreti Si ritragge, ne indossa il vestimento, Ma non però ne giura li decreti: Chè il pensier della patria, a lui tormento Assiduo ed aspro, è forza gli divieti Incentrar solo in Ciel speme e desio Qual debbe chi vuol farsi uomo di Dio.<sup>13</sup>
- Fusi i diacci, spuntar la molle erbetta,
  Oltre starsi non puote, e a danno a scorno
  Vuol ritorre la sua Roma diletta:
  Lascia repente l'eremo soggiorno,
  Asil di pace e sicuranza eletta,
  E corre ad affrontar nuovi perigli
  Per ingrati, che sempre ama quai figli.

- Ma cotanto atterriti e sonnolenti
  Ei li rinvien, che tutto adopra invano
  A ridestar nel loro petto ardenti
  Le virtù degne del nome Romano!
  Niun osa dargli aita, onde pur tenti
  Di punire chi altero ed inumano
  Tutte leggi calpesta: niun risponde
  A sua voce, ma o tace, o si nasconde.
- Qual fera, invece, perseguito a morte, E spelonche e deserti e valli e monti Costretto è di tracciar per vie bistorte Ad isfuggire agguati ovunque pronti: Pur fra sì acerbo ferocir di sorte, Speme fa sì, che tutto egli sormonti, Fa che inforzi ognor più sua indomit' alma, E a raccoglier s' appresti anco una palma.
- PE i che dall' Istro del Sebeto in riva Accorrea punitor della infelice Regina e sposa cui gridando giva Uxoricida voce mentitrice, Asil securo alfin gli profferiva; Mano alfin gli stendea benefattrice A leviarne i lunghi patimenti, A disporlo a novelli alti cimenti.
- 10 Ma repentine voci gemebonde
  Rappellano Luigi al suo diletto
  Unno lido, a cui pronto egli risponde
  Con disporre le navi allo trajetto:
  Anzi però di darsi ai venti e all' onde
  E il proscritto lasciar senza ricetto,
  Col più instante pregar seco lo invita,
  Affin serbi a miglior tempo la vita.
- Ricusa il magno, nel cui sen più ognora Fervendo viene il generoso voto Di ridonare alla sua Roma ancora Di vita forte e gloriosa il moto:

  Mentr' ella tanto soffre, e s' addolora, Guarderebbe empietà girne remoto, I perigli temer vile bassezza;
  Così in petto l'onor sente ed apprezza. 24

- Ramingo torna; in questa parte e in quella Recando va li non mai stanchi passi, Qual pastor che smarrita pecorella Va rintracciando fra li dumi e i sassi: Muta sovente aspetto, onde a la fella Turba sfuggir che insidiatrice stassi Parata ovunque a satisfar le brame Della mercede patteggiata infame.
- Ocerca gli antichi più fedeli amici,
  Quei che nel tempo della sua grandezza
  Ricolmi avea di mille benefici,
  E seco tratti ad onoranda altezza:
  Ma chi diessi codardo a' suoi nemici,
  Chi non lo cura, chi lo fugge o sprezza,
  Tanto inclina dell' uomo è la natura
  Più ad insultar, che a sovvenir sventura.
- Tanto, quantunque in sè comprenda un raggio Dell' Essenza divina ond'ebbe vita,
  Più suol procinta palesarsi a oltraggio,
  Che ad ossequio ver chi la giova o aita:
  Quasi tenga durissimo servaggio,
  Soma ontosa, venefica ferita
  Grato senso che ognor fora dovuto
  A tutto benefizio ricevuto!
- L'anatema contr' esso un di lanciato
  Da colui che alla Fè diva presiede,
  Ognuno in fronte miragli stampato,
  E in ira al cielo ed alla terra il crede!
  Nessun quindi con sè trarre gli e dato
  Soccorritore a gesto che richiede
  Un sol volere, a un solo evento agogna,
  Ritoglier Roma a danno ed a vergogna.
- Ei concepisce e ferma nel pensiero:
  Anco l'aspetto assume di romito,
  E per ogni più ascoso aspro sentiero
  Il piè rivolge all'alemanno lito
  Stanza a colui che del Romano Impero
  Cinge il serto alla fronte, e l'ostro indossa,
  Grande per nome almen, se non per possa. 18

- Al quarto Carlo che suoi giorni tragge Sul Moltava perduti, che dall'orme Dal padre un di segnate il piè ritragge, E ne disdegna le sagaci norme; Che abbandona persin le patrie piagge Alle avanie di baronali torme, Impavido si affaccia, e tali accenti Fa ch' egli ascolti generosi, ardenti.
- Che scosse Roma da sopor profondo,
  E, se non tôrla a tutti i mali sui,
  Almen tentò di minorarne il pondo:
  Che raffrenando gli artifici bui
  Ed il frequente eromper furibondo
  Di stuol superbo, rotto a ogni delitto
  Rendere a lei tentò l'antico dritto.
- Segno a congiure pria, poi fulminato Da tremendo ingiustissimo anatema, Tradito ingratamente, abbandonato, In amara piombai miseria estrema: Ciò non calmi però; l'orrido stato Peggiorante ognor più, della suprema Di mio pensiero, di mio cor signora, Ne attesto il ciel, soltanto m'addolora.
- Dei Cesari fregiante um di la chioma!
  Tu, che lo scettro d' Occidente strigni,
  E Sir si appelli dell' Eterna Roma!
  Fatal rovina a prevenir ti accigni:
  Il brando impugna: va, combatti, doma,
  Estermina superbi empi tiranni,
  La sottraggi, tu il devi, a stremi danni!
- Se poi non trovi quel vigor nel seno Che la grand' opra a compiere si chiede, Il Santo d' Avignon ti adopra almeno Far certo che ognor fu pura mia fede: Condanna ingiusta revocata appieno, Per cui ciascun da me ritorse il piede, Basterò forse un' altra volta io solo A render pace e gioria al patrio suolo. —

- In veder l'esul magno, in ascoltarlo,
  Tal misto di pietà, stupor, rispetto
  Commove la torpente alma di Carlo,
  Che al sen qual padre stringerlo è costretto:
  Pronto giura oprar tutto a ritornarlo
  Sull'alto seggio d'onde fu rejetto;
  Di gente fa promessa e di tesori,
  E intanto gli vuol resi eccelsi onori.
- 23 Ma due, tre volte le raggianti corna
  Il tranquillo notturno astro rinnova,
  E di quella ognor più l'effetto aggiorna
  Chi dell'accidia imperial si giova:
  Quale in petto ai magnati alma soggiorna
  Conoscer debbe il supplicante a prova,
  Conoscer debbe come in lor sovente
  Risponde male al dir l'interna mente.
- Di avvicendate inchieste e preci lasso,
   Abbandona sdegnoso quella corte
   Che nel venire a sue promesse manco,
   Disperata omai fa la di lui sorte.
   Ad Avignone risoluto e franco
   Il passo move, onde incontrarvi morte,
   Da quel fatale anatema prosciolto
   Per cui può il bene eterno essergli tolto. 36
- E invero, appena indentrane le mura, Che appostato guardian stuolo di sgherri Lo circonda, lo abbranca, ed in oscura Prigion lo adduce carico di ferri: Stupisce chi lo incontra a sua secura Veneranda maesta.... quale rinserri Anima forte e generosa apprende, Segno alli voti più ferventi il rende.
- Nella tomba Clemente era già sceso,
  Ed Innocenzo avea cinto il triregno, 27
  Non come quegli ingiustamente acceso
  Contro il gran Cola d'implacabil sdegno:
  Non quindi il dritto a lui vuole conteso
  Di usare a proprio schermo e labbro e ingegno,
  E poi che assente di ascoltarlo ei stesso,
  Preside va di giudicial consesso.

- 27 E qui ridir vorrei l'alte parole
  Con cui provò pura in suo cor dia Fede
  Come il primo che usci raggio dal sole,
  Com' onda che fra erbette o sassi incede:
  Con cui provò, che se alla guasta prole
  Di Quirino, alta scossa egli già diede,
  Fu viron non delitto, onor non onta....
  Ma ciò la possa mia troppo sormonta.
- Basta accent per esse al gregge fido
  Appieno ricongiunto il perdonato,
  Senza cessi pero d'ergere un grido
  Contro la vita sua ragion di stato:
  Ma al Poeta gentil, del patrio nido
  Più che della sua Laura innamorato,
  Ne giugne il suono, e dal periglio atroce
  Salvar lo può con la possente voce. 28
- Del carcer non gli schiude, ove fra mali
  Che paziente, impavido sopporta,
  Prega pe' suoi nemici esiziali.
  Dove in parte di quelli si conforta
  Meditando le pagine immortali
  Del gran Livio, e le sacre in cui sta il vero
  Cui dettar sol potea divo pensiero.
- Ma fino ad Avignon recando intanto
  Eco veniva la dolente voce
  Di Roma, in lutto ripiombata e in pianto,
  Segno tornata a sorte la più atroce;
  Appena aveva il sacro giuro infranto
  Profferto al domator di stuol feroce,
  Stuolo oggimai tornato impunemente
  Sanguinario, rapace, prepotente.
- E ver che pria Ceron, poi Baroncello 29
  Tentato avean frenarlo, ringombrando
  Il seggio cui vuoto moto rubello,
  E concitante guerrier grido alzando:
  Ma quel vigor ch' è di virtù puntello,
  E fea il rejetto ordinator mirando,
  Non era in essi, he cui male geste
  Più le sciagure avean rese funeste.

- E cupa notte: cheto e sonnolento Silenzio è in tutta la sacrata reggia, Solo rotto da sibilo di vanto Aquilonar che impetuoso aleggia. Voce di sdegno mista e di lamento Ode Innocenzo, perche incerto ondeggia A sorgere possente e minaccioso, Onde tor Roma a fato obbrobrioso.
- Fra pompe inerte, e fra piacer soavi?
  Alle querele sordo ognor sarai
  Delli tuoi figli a rei baroni schiavi?
  Ti scuoti alfin.... dimenticasti assai
  Perche Iddio ti fido le sante chiavi!
  Hai duci ed armi: hai cotant' uom che solo
  Vedrai come ti valga eroico stuolo!
- Non suona questa indarno: il gran Gerarca Di redimere alfin Roma risolve, Ond' unico tien se vero monarca, Pria rimanga diserta, e crolli in polve: Con l'Albornozio della impresa incarca<sup>30</sup> Il prigionier che d'ogni pena assolve, Il prigioniero in cui più fida omai, Per quanto ha inteso, che nell'armi assai.
- Oh! qual core potrebbe, ovver qual mente Comprendere la gioja e lo stupore Di lui raddotto repentinamente A viva luce dal più tetro orrore! Di lui che rappellato all'eminente Di condottiero inaspettato onore, Lieti fida tornare i cari suoi, O morir della morte degli eroi!
- Qual farebbe incolpevole, dannato
  A pena estrema, ch'abbia già il fatale
  Palco salito.... vegga già levato
  Il corrusco strumento micidiale;
  Per la chioma già sentasi afferrato
  Dal carnefice; e in questo universale
  Voce festosa sia per esso udita
  Che lo ridona a libertade, a vita:

- Sulle ginocchia cade: lacrimoso
  Doppio rivo sul volto gli discende.
  Di tanto ben rimane dubitoso
  Qual chi ascolta bensì, ma non comprende.
  Infin che assicurato, al ciel giojoso
  La testa, gli occhi, ambe le man protende:
  Vuol rendere mercè, ma nel tumulto
  Degli affetti, non manda che un singulto.—
- Parte, giugne, combatte, vince, atterra Quel Da Vico superbo, che ben sette 31 Città della latina antica terra Al proprio duro freno avea soggette:
  Al Gabrielli move quindi guerra;
  Lo doma, e Agubbio in liberta rimette.
  Già intorno reca il nome suo la fama;
  Roma, la sua pentita Roma il chiama!
- James, gli dice l'Albornozio, torna
  Il temo a sostener di tanta nave
  Da rei venti sbattuta, e appien le corna
  Fiacca di turbe prepotenti e prave:
  Quella pace che sol colà soggiorna
  Ove non più di tirannia si pave
  Ridalle alfin, serbando nel pensiero
  Spettarne ad Innocenzo il sommo impero. —
- 40 Ma intanto che lo incita all' ardua impresa, Gli dinega le squadre onde ha mestieri A proprio schermo in uno, e a dura offesa Degl' inimici anco gagliardi e fieri: Domanda, prega indarno: altra contesa Richiama il Porporato, e suoi guerrieri; Contesa che su queste umili carte Accennare ho prefisso almeno in parte. 32
- Allor vola a Perugia, e là ritrova
  Quel Morial che ordinamento diede
  A masnade parate ad ogni prova,
  Pur che satolle di venal mercede: 38
  Tal ne promette a lui, che avvien lo mova
  Sacra a giurargli inviolabil fede,
  Ed a volgere al Tebro i passi seco,
  Dove il chiama più ognor pietosa un' eco.

- La frotta baronal già si arrogante,
  Tosto abbandona le Romane mura,
  Nell'erme torri appiattasi tremante:
  Favorito così pur da ventura,
  Senza contrasto e al par di trionfante
  Più tutto giorno verso quella avanza,
  Lieto perchè non lo inganno speranza.
- Variopinte e olezzanti, alfin perviene
  Sul Campidoglio un' altra volta il grande,
  U' prostrasi al Dator di tutto bene:
  Di averlo scorto per vie si mirande
  A frangere le proprie e altrui catene
  Col più vivo del cor mercè gli rende,
  Eterno implora il nuovo Sol che splende!
- Sorge quindi, e si dice: Omai sett' anni Scorser, Romani, da quel di fatale in cui vi trasser frodolenti inganni Solenni giuri a mettere in non cale: Voi tra innovati dolorosi affanni Pena scontaste alla gran colpa uguale, Mentre a lottar contro nimica sorte Me rendeva speranza ognor più forte.
- Si questa fu che di ben lungo esiglio L'amaro mi tempro con sua dolcezza, Che in faccia ad ogni più crudel periglio Salda nel petto mio serbo fortezza: Che da vendicator sdegnoso artiglio, Di perpetua prigion dall'orridezza, Benignamente mi raddusse a voi, Degni a tornarvi degli antichi eroi.
- 46 Den! tutta lor virtu qui ridivampi, Ma non più fuggitiva, e quella possa Spiegherete, onde fla per sempre scampi Nostra patria a fatal novella scossa! Del passato il ricordo in voi si stampi, E faccia che mai più da me rimossa Vostra fiducia non vogliate! allora Grandi, felici tornerete ancora! —

- 47 Ha detto appena, e la mutevol gente,
  Che cieca e ingrata un giorno il malediva,
  L'affetto che per lui rinato sente
  Palesa ergendo fragorosi evviva;
  Il cui suono congiunto al più fremente
  Di campane, timballi e trombe, arriva
  Dall'aure addotto, ai monti ed ai castelli,
  Rabbia e terrore a crescer nei rubelli.
- As Sosta appena ha la gioja universale,
  Arimbaldo e Bettron duci proclama
  Congiuntamente al lor fratel Moriale,
  Si ad essi grato palesarsi brama:
  Venia consente ad ogni misleale
  Sedotto un giorno; a podesta richiama
  Severi magistrati e saggi e retti,
  Gl'iniqui intrusi subito rejetti.
- 49 Ricompon le milizie a piedi e in sella, Il delitto punisce, alla virtute Guiderdoni prefigge, a lega appella Quante cittadi abborron servitute: Avvien così, che come rinnovella Egro aspetto il reddir della salute, Quel di Roma apparisca a tal mutato, Che le promette il più felice stato.
- La saldezza di questo anco non era!
  Ahimè! tornar dovea fra le ritorte
  Ad erger lunga al ciel vana preghiera!
  Amor di verità! deh! rendi forte
  Or mia fralezza, affin l'angoscia fera
  Superar possa d'ogni rimembranza
  Che in queste carte rappellar mi avanza!
- Avea giurato il colonnese altero
  Fin da quel giorno in cui moto rubello
  Costava ad ambo letal fio severo: 36
  Quindi pria il tempo figga suo suggello
  Al tribunizio omai risurto impero,
  Accoglie numerevoli masnade,
  Proclama guerra, e le campagne invade.

- Con Morial, Bettrone ed Arimbaldo
  Cola animoso prontamente accorre
  Ad infrenar l'audacia del ribaldo
  Che ardisce l'armi a suoi disegni opporre:
  Con mosse accorte, e col valor più caldo
  Lo circonda così, che per raccorre
  La palma è già.... ma quei fugge repente
  Col favor della notte, e di rea gente. 37
- Ma nelle schiere quell'ardor non trova
  Che i generosi alla vittoria spigne,
  Ne presti i duci a risoluta prova:
  Di trame tenebrose, arti maligne
  A poco a poco avviene lo commova
  Tormentatrice una crudel dubbiezza,
  Che assai preste mutar debbe in certezza. 38
- Dorme ciascun nelle difese tende;
  Ma un insolito affanno oppone inciampo
  Alla quiete che il Tribuno attende.
  Per le vene gli serpe or gelo, or vampo,
  Perchè presaga di sciagure orrende
  Interna voce di ascoltar presume,
  Ed agitato balza dalle piume.
- Fuor del suo padiglione i passi move,
  Mentre il pianeta della notte, pura
  Luce tranquilla sul creato piove:
  Fattosi accosto alle asseggiate mura;
  Sosta, cotanto pensier rio il commove:
  Raggio rifratto dagli acciari, in questo
  Al Colonnese il rende manifesto.
- LE Al Colonnese si, che Moriale,
  Con cui patteggia ascosamente, il crede,
  E già parato inoffensivo strale
  Con forza scocca, e fa gli cada al piede:
  Starsi nel loco delle piumate ale
  Sottile un foglio ripiegato vede....
  La prova intera in esso è delle trame
  Che lui fan segno a tradimento infame.

- 57 Subit' ira lo avvampa, e già la mano
  Tratta è convulsa a svaginara il brando:
  Correr vuole alla tenda del marrano
  Che imprese il vil mercato abbominando.
  Ma la prudenza è in lui del capitano....
  L' impeto doma: va considerando
  Essere il simular destro consiglio,
  A me' sfuggir l' orribile periglio.
- Non rampognanti alcun di lieve fallo,
  Nuncia che tosto alta cagion lo vuole
  In Roma, e brevi di lunge dal vallo:
  I tre germani che amorevol cole
  Oltre l'usato, e quante hanno a cavallo
  Milizie nel di cui leale ardire
  Mostra fidar, lo debbono seguire.
- 59 In Roma giunto, li convita, e quelli
  Di sospetto appien sgombri ad esso vanno:
  Sorge severo nel mirarli, e Felli,
  Sclama, conobbi vostro iniquo inganno.
  Me tradir congiuraste a li rubelli
  Tormento assiduo della patria e danno....
  Questo foglio vi accusa.... ite, vi aspetta
  Tremenda inesorabile vendetta. —
- Sol brev' ora trascorsa, a pentimento
  Sacra, e a conforto estremo religioso,
  Morial cade per mannaia spento
  Sovra parato palco ignominioso.
  Fatal necessità!... se innanzi cento,
  Or mille voci gridan furioso
  Tiranno ingrato Cola, e fatal scossa
  Riceve la di lui suprema possa. 39
  - Sordamente di fristi la maligna invidia
    Sordamente diffonde la credenza
    Che non fu vera l'accusata insidia
    Punita omai di capital sentenza;
    Che immaginolla sordida perfidia
    A cumular tesori; malvoglienza
    Nuova cosi contr'esso è concitata
    Nella plebe incostante ed ingannata.

- Che si fa immensa quando pur costretto
  Ad atterrir chi trama nel secreto,
  È contro il Pandolfuccio a lei diletto,
  Di confermare micidial decreto: 40
  Quando il reo Colonnese a far soggetto,
  Dei Romani turbante il destin lieto,
  Trascinato è ad impor nuovi tributi,
  Eccessivi, non giusti ritenuti. 41
- Ben' ei conosce al torbido cipiglio
  Che in ogni fronte omai si manifesta,
  E al passato plaudir vôlto in bisbiglio,
  Che l'affetto per lui più ognor s'arresta!
  Sì, lo conosce, e l'orrido periglio
  Che più tremendo tutto di si appresta,
  Più tutto di gli annuncia interna voce,
  Lo affanna, il cruccia di dolore atroce.
- A lui costante sprezzator di morte, '
  Dal giorno in cui la patria sonnolenta
  Riscossa incamminava a nuova sorte:
  Quello sol per cui tutto omai s'annienta
  Che operava a tornarla e grande e forte,
  Per cui di nuovi ceppi è minacciata,
  Trista gli rende l'alma e desolata.
- Distornarlo potrebbe col terrore
  D'un sol decreto punitor severo,
  Ma non consente il suo benigno core
  Di assodar coi supplici il nuovo impero:
  Giorni inquieti, notti di dolore
  Scorre intanto, finchè l'albor foriero
  Del Sol ch'estremo sorgerà per lui
  Mostrasi avvolto fra nugoli bui.
- 66 Appo veglia si lunga ed affannosa
  Che importabil gli fa del duolo il pondo,
  Suo stanco frale ha finalmente posa
  In braccio di sopor grave profondo:
  Sogna l'antica rabbia tempestosa
  Di que' flutti per cui del mare in fondo
  Nabissavano un di naviglio e gente,
  Senza l'opra del suo braccio possente.

- Già il lito afferrar crede, e mentre aspetta
  Dai periglianti a vita conservati
  Sia l'opra generosa benedetta,
  E l'aura eccheggi dei lor sensi grati,
  Urli feroci ascolta di vendetta,
  Cento brandi a ferirlo ei mira alzati
  Da perfidi, mercè tanto funesta
  Rendenti a lui che scosso allor si desta.
- Tutto sogno ahi non è! voci tremende
  Di turbe ribellate, in quel momento
  Fuor del palagio rimbombare intende
  Che lo imprecano irose, e il voglion spento!
  Sorge: sedar la turbolenza imprende
  Con affrontarla scevro di sgomento,
  Ed ammantato delle auguste insegne
  Tenute fino allor d'ossequio degne. \*2
- 69 S'affaccia ad un veron.... col cenno chiede
  Assentito quel dir, che sino allora
  Mover le genti a posta sua gli diede,
  Ma il vieta tuonante urlo:— Il tribun mora!—
  Ripetuto così, che non concede
  Giugna sua voce onnipotente fuora,
  Mentre insiem nembo di lanciati sassi
  Lo costringe a ritrarsi a pronti passi.
- 70 Il tribunizio pallio maestoso
  Spoglia, e in suo loco l'armatura indossa,
  Onde correr co' suoi prodi animoso
  A debellar colpevole sommossa:
  Ma invan li appella: scampo abbominoso
  Han cerco nella fuga, appena mossa
  La plebe udiron concitata, e solo
  Gli avanzan tre, di già ben folto stuolo.
- Monta loggia sublime, ed ancor prova
  La voce a estoller si, che al popol giugna,
  E da proposto iniquo lo rimova;
  Ma più il turbine freme: della pugna
  Contro lui vuolsi più vincer la prova....
  L'ostel che il serra cingesi di roghi,
  Affin ceda, o dentro esso arda e soffoghi.

- 72 Oh amor di verità! serbami possa
  A compiere la mia trista leggenda!
  Stride la flamma sfavillante e rossa
  Tra fumea che si aderge e allarga orrenda!
  Ogni momento vorticosa ingrossa;
  L'ostello investe.... par che al cielo ascenda.
  Qua e là s'aggira intanto il perseguito
  Nell'ansia di pur scerre alcun partito.
- 73 Or lanciarsi pensa egli in mezzo a quella, Sicura e pronta ad incontrarvi morte:
  Or fra la ingrata gente a lui rubella
  Per cader vendicato almen da forte:
  Ma in questo di speranza la favella
  Riudir crede e accertarlo che la sorte
  A domar giugnerà se resta in vita;
  Quindi risolve e tenta fuga ardita.
- 74 Mentre la folla rabida e fremente
  Per più d' un varco dalle flamme schiuso
  Erompe come gonfio amplo torrente
  Non più fra i rotti argini suoi rinchiuso,
  L' armatura temprata e rilucente
  Copre di rozza vesta, e insiem confuso
  Alla turba che fatta è predatrice,
  Aggiugner puote uscita salvatrice.
- Ma di questa un guardian pone in sospetto
  Mal nascoso monil che in lui risplende,
  Quindi lo afferra d'ambe mani al petto
  E duramente il passo gli contende:
  Ah! il grave pondo a cui si fe' soggetto
  Util schermo impossibile gli rende!
  Riconosciuto, da' feroci sgherri
  Fatto cattivo, cinto vien di ferri.
- Tratto per essi al Campidoglio in fondo,
  Ove il lione egizio anco si mira,
  Segue silenzio al fragor furibondo,
  Quasi a pietà si appresti a ceder l'ira.
  In atto di chi prova un duol profondo
  Sulle turbe raccolte ei gli occhi gira:
  Già le scorge commosse.... il destro coglie....
  Già la parola onnipotente scioglie!

- Cecco dal Vecchio, (ch il nome indegno almeno Sacrar potessi ad ignominia eterna!)
  Cecco dal Vecchio lo divieta, e in seno Primo un ferro gli figge.... i colpi alterna Subito Treio che da lui fu pieno Di benefici con bonta paterna....
  Mossi dal crudo abbominando esempio, Compion altri spietati il tristo scempio. 43
- Per cento e cento colpi sanguinosa,
  Disformata riman la nobil salma,
  E oltraggiata d'ogni onta più rabbiosa,
  Mentre le vie del ciel corre già l'alma:
  Dove l'accoglie schiera gloriosa
  Con già parata immarcescibil palma,
  A mercè dei durati patimenti,
  Dell'alte gesta, degli affetti ardenti.
- 79 E quaggiù intanto.... deggio dirlo?... all'ossa
  Del grande non sol fu l'onor negato
  D'una pietra.... ma fin d'ignota fossa
  In quel terreno da lui tanto amato! \*\*
  Ridutte andàro in cenere, indi scossa
  Al vento, e spersa... orribile peccato
  Che forse meritò quel lungo fio
  Onde la meta e nel pensier di Dio! \*\*

Bologna, Luglio-Agosto 1840.

## NOTE.

<sup>4</sup> Roma andò quattro volte saccheggiata e rovinata dai barbari.Nell'anno 410 dai Goti: dai Vandali nel 455: dagli Eruli nel 476: dagli Ostrogoti nel 546. Alla brutta serie può venire anche agiunto il sacco dato a tale augusta città nel 1527 dagl' Ispano-Alemanni, condotti dal ribelle Contestabile di Borbone, generale del fedelissimo re ed Imperatore Apostolico Carlo V.

2 Clemente V, che fu prima Beltrando del Gotto, Arcivescovo di Bordeaux, eletto nel 1304 il giorno 23 di luglio, fu il Pontefice che trasferi la romana sede in Avignone, ove si tenne per settant'anni.

<sup>5</sup> Veggasi la dipintura vivace dello stato di anarchia in cui Roma era caduta dopo l'abbandono dei Pontefici, divisa e lacerata dalle fazioni degli Oraini e dei Colonna, in preda insomma ad ogni male più orrendo, nel frammento di storia romana dettato in uno stile ingenuo da auonimo contemporanco, e pubblicato dal Muratori nel tom. 111, Antia, medii Evi, lib. II, cap. 5, pag 441.

\* Renso, diminutivo di Lorenso, padre del celebre Cola (Nicola) fu taverniere, e sua madre Maddalena lavandaja. (Anon. cit., lib. II, cap. 1.)

5 I cardinali ricevettero il cappello rosso nel 1245 da papa Innocenso IV, il quale volle accennare per esso, che dovevano essere sempre parati a spargere il loro sangue per il bene dei poveri di Cristo.

6 Cola sorti dalla natura alto ingegno e fervido cuore. Sebbene di umili natali, ammaestrato nelle lettere, maravigliosa ne fu la dottrina, considerata specialmente l'età in cui visse. Trovandosi in mezzo ai monumenti che gli sovvenivano l'antica gloria romana, s'infiammò della più nobile brama di far rivivere quelle virtù che ne furono il principio. Nessuno fu mai più di esso animato da puro selo per il bene comune, o da più caldo amore di patria; nè che più sapesse con persuasiva irresistibile eloquenza comunicare agli altri i propri pensieri e sentimenti. Recatosi in Avignone nel 1342 per supplicare il novello Pontefice Clemente VI successore di Benedetto XII di rimettere la sua sede in Roma, e restituirla per tal modo ad ordinato e' felice Stato, ristorandola dal mal governo che ne facevano i baroni, conciliavasi l'animo di lui maravigliato ed intenerito. Ma il cardinale Giovanni della Colonna seppe distruggere astutamente l'effetto delle suscitate disposizioni non solo, ma farlo inoltre cadere dalla di lui grazia. Ritornatovi una seconda volta, si restituì a Roma insignito del grado di notajo delle camere, che molto potere ed influenza non lieve attributavagli. (Framm. cit., lib. 11, cap. 1, pag. 399.)
7 Veggansi nel medesimo frammen-

Veggani nel medesimo frammento al capitolo II le cose operate da Cola per la riforma dello Stato di Roma, non che la descrisione della pittura allegorica da lui fatta eseguire in Campidoglio.

Bisposti preventivamente gli animi, il giorno 20 maggio 1347 recossi Cola alla messanotte nella Chiesa di Sant'Agnolo pescivendolo, ove ascoltò trenta messe. La mattina, avendo a fianco il Vicario Pontificio, Raimondo vescovo di Orvieto, preceduto da tre gonfaloni, e seguito da immensa folla sali al Campidoglio. Cola si altamente favellò, che il popolo entusiasmato giurò di obbedirlo in tutto che avesse proposto per il bene della patria, proclaman-

dolo Tribuno. (Framm. cit., cap. V.)

Gli fu accordata licentia de punire,

occidere, de perdonare, de promove
re a stato, de fare leij, e patti co'li

puopoli, de ponere termini a le terre.

Anchora li diedero mero e libero im
perio quanto se puotea stenuere lo

puopolo. de Roma. » (cap. VI.)

<sup>9</sup> Veggansi nel citato Anon le leggi proposte da Cola, ed accettate dal po-

polo romano, al cap. VI.

<sup>10</sup> Il vescovo di Orvieto, e vicario Apostolico in Roma, ando proclamato tribuno e liberatore del popolo insieme a Cola. (cap. 7.)

44 Stefano Colonna udito il successo minacciò di recarsi a gittare il riformatore dalle finestre del Campidoglio, movendo a tale scopo da Corneto con forte mano di armati. Ma entrato appena in Roma, fu costretto fuggire a Palestrina. (cap. 7.)

18 Martino signore del castello di Porto, reo di mille ribalderie, ed uno fra i più ricalcitranti agli ordini di Cola, fiu fatto arrestare. Sebbene nipote ai due cardinali di Ceccano, e Gaetano, andò appiecato ad esempio degli altri baroni. (cap. XI.)

45 Veggasi la sublime canzone a lui diretta dal Petrarea la quale comincia: « Spirito gentil, che quelle membra

reggi, ec. »

46 Per le onorevoli ambascerie inviate al nuovo tribuno da città e principi Italiani e stranieri, veggasi il cit. An. cap. XXII.

45 Per le cerimonie praticate nella creasione di Cola a cavaliere, eseguita da Vico Scotto, e per le splendide feste fatte in Roma per solennizzare tale avvenimento, veggansi i capitoli XXV, XXVI e XXVII.

46 Ai capitoli XXVIII e XXIX la carcerasione, condanna e liberasione dei turbolenti baroni: al cap. XXX le successive nuove congiure contro il troppo clemente tribuno.

47 Giordano signore di Marino, ricominciò le antiche scorrerie in danno del territorio di Roma. (cap. XXX.)

48 L'araldo a costúi spedito, perchè cessasse ogui ostilità, fu ricevuto a colpi di balestra. Mosse allora Cola medesimo a punirlo con forte schiera. Wentre si trovava a tale spedisione, i cavalierotti di Roma, spece di milisia, acrissero a Ste-

fano Colonna, promettendogli aprire di notte una porta, e introdurlo nella città. Cola, avvertitone in tempo, volò in Roma a sventar la congiura. (cap. XXXII.)

49 Il tentativo dei Colonnesi, e la morte di Stefano e Giovanni, padre e figlio, trovansi ai capitoli XXXIII e XXXIV del citato frammento.

30 Il cap. XXXVIII, narra la scomunica fulminata dal Vicario Pontificio

contro di Cola.

24 Viveva in quel tempo in Roma messer Giovanni Pipino paladino di Altamura, e conte di Minorbino, cacciato per delitti dal regno di Napoli. Concito questi il popolo contro di Cola. Fortificossi nelle proprie case, facendo gittare una sbarra sotto l'arco del Salvatore in Pesoli. Spedito da Cola il contestabile Scarpetta per atterrarla, questi vi rimas e ucciso. Fece allora suonare le campane a stormo, per adunare in armi il popolo, e guidarlo à punire l'insolette, ma nessuno volle rispondere agli eccitamenti di lui (cap. XXXVIII.)

S3 Conoscintosi Cola omai perduto nella pubblica opinione, specialmente in forsa della soleane scomunica fulminatagli contro, ritirossi per alcuni giorar nel castello Sant' Angelo, d'onde poi fuggi per serbarsi a tempi migliori.

<sup>25</sup> Dice l'anonimo, che fuggito Cola da Roma, « giva forte devisato pè paura » de li potienti de Roma. Gio como fraticello jacendo pè le montagne de » Majella con romiti et persone de pe-» nitentia. » (lib: III, cap. 12.)

34 Stette per alcun tempo nella corte del prode Luigi d'Ungheria, fratello di Andrea, primo marito di quella Giovanna regina di Napoli che da molti si vuole complice della morte di lui, per quantunque una papale sentenza, e quanto scrisse più tardi Tullio. Dandolo nella pregevole opera Roma ed i Papi, l'assolvano da tale delitto. Venuto esso Luigi a vendetta, in breve tempo erasi fatto padrone di quasi tutto il regno. Ma mentre la peste lo cacciava d'Italia, fiere turboleuse insorte nell'Ungheria lo richiamarono prontamente alle sponde del Danubio, ove offerse a Cola un asilo, da lai rifiutato.

25 Si vuole che nell'anno 1350 in occasione del giubbileo, rimettesse secretamente il piede in Roma, senza ottenere il da lui tentato ridestamento di nobili affetti. Deliberò allora recarsi all'imperatore Carlo IV, figlio del prode Giovanni di Bbemia, ehe ritrovò a Praga. Tentò scuoterne l'apatia, e indurlo a muoversi riordinatore degli Stati Italiani, ma non riuscì. Ne ricevè solamente promesse non mai soddisfatte, e vani onori. (cap. cit.)

26 Risolse finalmente recarsi in Avignone per giustificarsi, ottenutane dall'imperatore licenza. (cap. XIII.)

9º Papa Clemente VI era morto il 6 dicembre 1352 e gli era succeduto il cardinale Stefano di Alberto, eletto il 18 dello stesso mese, che assunse il nome d'Innocemo VI. Fu questi fornito di molto zelo, scienza, e giustizia. (Murat. An. d' IL., 1353.)

28 Scusatosi luminosamente della taccia di eretico patarino ed assoluto dalla scomunica, lo si tenne però imprigionato in una torre, e già stava per essere condannato alla morte, vittima di sospettosa vendicativa politica. Gli offici del Petrarca di lui caldo amico, ed estimatore sincero, lo salvarono dal supplicio ond' era minacciato. Scrisse quegli un' epistola al popolo romano in suo favore, e la fece giugnere di mano in mano fino alla corte di Avignone, e in tutte le città ove si coltivavano le lettere, per destare la pubblica opinione a pro di lui (Petr., Epist. sine tit., Ep. 4, pag. 789; Editio Basilice, 1554)

<sup>39</sup> Durante l'esiglio di Cola, Roma era precipitata ancora nelle miserie anciche. Prima Giovanni Ceroni, poi Francesco Baroncelli facendosi capi della parte popolare tentarono ricondurvi l'ordine e la giustisia, ma le forse del loro ingegno non corrispondendo alle huone intenzioni, null'altro ottennero risultamento, che di aggravarne oltre misura i mali.

<sup>50</sup> Il eardinale Egidio di Albornos fu da Innocenso eletto a condurre la guerra che doveva restituire alla Chiesa i perso duti possedimenti italiani, e volle avesse compagno lo sventurato Cola liberato dal carcere (cap. 14.)

34 Cola assali per primo il famoso Giovanni da Vico, il quale aveva occupate le città di Viterbo, Orvieto, Trani, Amelia, Narni, Marta e Canino. Arresosi a discresione, ebbe il governo di Corneto, Civitavecchia e Reapampano. Vinse appresso Giovanni Gabrielli tiranno di Agubbio, per cui il di lui nome ebbe tosto a risalire in grandissima fama. (An. cap. V; Matt. Vill., lib. IV, cap. 13)

Bi Veggasi la leggenda Maraia degli

Ubaldini.

35 Eccitato da' suoi riscossi partigiani a tornare in Roma, Cola fu dall' Albornon lasciato privo dei necessari menzi di soldati e denari. Andò allora a Perugia, ove strinse parti col famoso capo di bande avventuriere Fra Moriale cavaliere di Rodi, e con i fratelli di lui Bettrone ed Arimbaldo, dai quali ottenne tutto quanto richiese.

54 Il ritorno di Cola fu un trionfo, L'autorità riconfidatagli dal popolo, veniva ad essere confermata e fortificata dai titoli onde lo aveva il Pontefice insignito. Il quale non solamente lo aveva nominato senatore, ma riconosciuto nobilg. e cavaliere. Infatti scrivendogli il 3 delle calende di settembre 1354, lo qualifico: Dilecto filio nobili Viro Ntcolao Laurentii Militi Senatoris Urbis. (Ann. Eul., § 3, pag 352)

35 Ristabilito Cola nella pienessa dell'antico potere, elesse a capitani di gnerra Bettrone ed Arimbaldo, loro confidando il gonfalone di Roma, la qual cosa rincrebbe non poco ai cittadini, per

essere coloro due provenzali.

36 Stefano Colonna il giovane, detto Stefaniello, era rimasto il capo di quella potentissima casa. Negò sottomersi al reduce tribuno, e fortificossi in Palestrina, sovente nscendone per devastar le campagne fino alle porte di Roma.

57 Cola recossi in persona ad assalirlo, accompagnato da Moriale, e suoi due fratelli. Era pervenuto mediante abili mosse a circondarlo in un luogo detto pantano, d'onde non avrebbe potuto salvarsi dal cader prigioniere senza un tradimento. Riuscito a sottrarsi nella notte al pericolo con tutti i suoi, ebbero a sorgere gravi sospetti ne avessero i detti capitani favorita la evasione.

38 Il tribuno strinse allora di assedio Palestrina, ove il Colonnese erasi rinchiuso. Procedeva questo senza vigore, ed intanto scorgevas: più ognora contrariato dai capitani nelle sue disposizioni. Scopri alfine che il loro animo gli era secretamente avverso, e che tenevano pratiche con i Colonnesi onde rovinarlo.

59 Levato improvvisamente il campo, e ritornato a Roma, chiamati a se

Moriale ed i fratelli, li fece rinchindere nelle prigioni del Campidoglio. Il primo fu subito giustiziato. Per gli altri l'Albornoz interpose i propri uffici. Tale morte, sebbene giustissima, fu molto biasimata in Roma, e diè meszo ai nemici di Cola di minorarne la popola-

40 Andò poi del tutto perduto nella pubblica opinione, perche fu costretto di condannare a morte Pandolfuccio di Guido, ai Romani carissimo. -

44 L'amore che il di lui ritorno aveva ridestato, degenerò finalmente in odio, allorche fu costretto imporre gabelle specialmente sopra il vino, onde poter pagare le milizie, e sostenere la guerra contro i Colonnesi.

42 Ignorasi come principiasse il tumulto che costò la vita a Cola, scoppiato nell'alba del giorno 8 settembre 1364.

45 Veggansi nel citato anonimo le circostanze della morte di Cola, da esso minutamente esposte.

44 Poiche su massacrato così, da non presentare più forma umana, fu trascinato per li piedi, ed appeso per questi ad un uncino di beccajo nella piassa di San Marcello. Ivi rimase due giorni ed una notte, spettacolo miserando. Alfine, per volontà di Giugurta e Sciarretta Colonna, fu gittato nel campo de'giudei, dove con cardi secchi ando arso, così che di lui non rimase religuia. Fu tale la fine di un nomo che ben due volte aveva rialsata la gloria del nome romano, immolato da quel popolo medesimo alla di cui difesa e felicità aveva consacrata la vita.

45 Parve che il sommo Pontefice Pio IX salito al trono nel giugno 1846 fosse destinato ad inaugurare dopo cinque secoli l'epoca-del felice risorgimento di Roma e degli Stati a lei soggetti non solo, ma quello di tutta Italia. Ed invero, concessa la più larga e generosa amnistia politica, imprese tosto la rifor. ma del governo, per renderlo rispondente ai bisogni ed alle idee del tempo, non esitando a circondarsi di quegli nomini stessi che avea tolti alle catene de'suoi predecessori. Male risposero questi ai doveri che loro imponeva la gratitudine, e quell'amore di patria che a parole altosonanti vantavano, tutto adoprando a stoglierlo dal cammino che solo avrebbe potuto percorrere. Alle riforme fecero immaturatamente succedere le costituzioni, le quali non trovarono i popoli preparati ad accoglierle ed usarle convenevolmente. In questo una turba di emigrati, che in lunghi anni di esiglio sulle terre di Francia, ne avevano adottate le strane idee, distruggitrici ogni ordinamento sociale, capitanata da un famigerato delirante, piombo in Ita lia quasi devastatore uragano. Comparsa appena, tutto ebbe in essa a untare. Al liberalismo onesto che fino allora aveva prevalso, successe il liberalismo fanatico, eccessivo, prepotente, sognatore di un repubblicanismo unitario, impossibile con le nostre tradizioni,

idee, costumi. Il Pontefice, iniziatore del grande movimento, sbigotti, e dove arrestarsi non solo, ma indietreggiare così, da trovarsi a poco a poco ricondotto al punto da cui aveva prese le mosse, e dalla ferrea necessità degli eventi ricongiunto a que' retrivi che dapprima egli stesso aveva preso a combattere Così dovettero dileguarsi le concepite speranze ; e Roma, lo Stato papale, e la Italia, ebbero a trovarsi di nuovo sotto la pressione di quelle armi straniere, che sarebbero forse rimaste combattute e vinte, senza le fatali discordie suscitate specialmente dall' urto dei due estremi partiti. (Nota aggiunta l'anno 1850.)

## LEGGENDA IX.

## MARZIA DEGLI UBALDINI.

[1357.]

A LUISA AMALIA PALADINI

PER POTENZA DI MENTE

PER CUORE AGLI AFFETTI PIÙ NOBILI TEMPRATO

ONORE DELLA SUA PATRIA.

- Alla Donna consorte all' opulento
  Rinserrante alma diaccia in membra frolle,
  Dacche del Sibarita lotolento
  Ravvivare tra nui le usanze volle,
  Franco volgere intendo oggi l' accento
  Che da lungo bandito ha l'età molle,
  Per membrarle com' ha dovere e possa
  Di rappellar virtude alla riscossa.
- 2 Come degna a mostrarsi di cotanto
  Officio insieme generoso e pio
  Uopo è in mente un pensier nutra soltanto,
  Serbi fervido in cor solo un desio!
  Uopo è non franga mai quel giuro santo
  Che dall' ara terrena al ciel salio!
  Fugga o disprezzi il reo costume odierno
  Che l' avito rigor segna di scherno!

- Ma possibil fla ciò, fin che seguita Venga forviata educatrice cura? Cura che pria la vuole intirizzita Fra strettoje, onde formi agil figura; Quindi affin più di sè cresca invanita, Apprenda canto, suon, danza, pittura, Addestri all'ago ancor la gentil mano, Pur che sia in magistero insulso, vano.
- 4 Debile accenda in lei raggio di fede Non riverenza a verità, ma usanza, Spento ratto dal fiato che procede D'oltr' Alpe, infetto d'ogni abbominanza: Che i volumi onde anela si provvede, E l'assidua di mode permutanza Dominando sua mente, a poco a poco Fan divamparle in sen maligno foco.
- 5 Per cui giunta al ridente april degli anni, In cui novello un moto in lei si spiega, Forier di brevi gioje e lunghi affanni, Frequente al peggio si rivolge e piega: Ama chi aspetto cura e chioma e panni Leggiadramente, ma virtù rinega, In ignavia infingarda i di trascorre, La luce di Sofla fugge od abborre.
- O avarizia, o superbia, o frenesia D'un affetto che vien languido appena Il senso pago nulla più desia, Non rado all'ara santa oggi la mena: Quindi suoi giuri prestamente oblia; Più l'innato pudor non la raffrena: E il tetto marital frattanto accoglie Chi legittimi dritti o scema, o toglie.
- 7 Ma almen per cure affettuose attente Dei propri nati è provvida cultrice? Mai no! li affida a prezzolata gente, Chè l'esser madre appien troppo disdice. Di strepitose gioje nel torrente Uopo è si lanci a credersi felice; Ma ben n'ha pena, chè gelosa smania Sol vi ritrova, o irrequieta insania.

- 6 Oh quanti di palagi sontüosi
  Frequentatori, possono per vista,
  Per udito affermar questa, ch' esposi
  Addolorando, verità ben trista!
  Donne, se il core a sensi generosi
  Dio vi tempro, da un secolo sofista,
  Da fallace o imperfetta civiltate
  Oltre corromper den! non lo lasciate!
- Ad ogn' istante di fuggevol vita
  Gli offici tutti abbiate den! presenti
  Che a sposa, a madre, a cittadina addita
  Ed impone il maggior fra i giuramenti!
  Sempre da voi sia la virtu seguita,
  Senza ascoltar giammai vaghi serpenti!
  Ricondurrete a lei consorti, figli
  Tolti ai danni del vizio, ed ai perigli.
- Avverrà allor per voi che a nuovi inceda Almi fasti la patria, a cui rivolgo Voti ferventi affin sanar provveda L'infermo onde va ingombra nobil volgo! Farete allor che dessa alfin s'avveda A che intend'io, mentre la voce sciolgo Per richiamare memorandi esempi Di taluni, onor d'essa in altri tempi!
- E poi ch' oggi al pensier mio t'affacciasti
  Di sangue illustre nato, o gentil sesso,
  Che appunto più dovresti in tempi guasti
  Volgerti al magno officio a te commesso,
  Tentar vuo' qui di rappellare i fasti
  D'alma donna, su cui volle riflesso
  Gloria il fulgor di que' sublimi eroi
  Che messi andaro in freddo oblio da noi.
- 12 Si, pur ch'oggi in me troppo non declini Dal disio fervidissimo la lena, Marzia rammentero degli Ubaldini, Consorte al sire di Forli e Cesena: \*\* Marzia, di pregi che direi divini Si adorna l'alma e la spoglia terrena, Che quant'altre fur mai valenti e belle Svengon siccome in faccia al Sol le stelle.

- S' unqua in terra ebbe immago e vera e viva
  Quella sognata figlia del tonante
  Che adulta e armata dal suo capo usciva,
  La porse di costei certo il sembiante:
  Ah! surga degno vate, la descriva!
  Eterneggi ogni sua virtù prestante!
  Io sol dirò che forse mai natura
  Compie quaggiù più nobile fattura.
- 14 Di tanta donna che lui sol tenea Impresso dentro al cor, dentro al pensiero, E caro a tutti quanto a sè il volea, Iva Ordelaffi ognor più acceso e altero: E s' egli esemplo ai regnator porgea Di giusto mite paternale impero, Essa quello offeriva a madri a spose Delle virtù più amabili e pietose.
- Di cara pace in sen figlia d'amore,
  Pace che insin l'amaro degli affanni
  Provare a entrambi fea volto in dolciore:
  Ma come legge rigida condanni
  Presto o tardi quaggiù tutti al dolore,
  Avvisare dovean pur essi alfine
  Al romper di sfortune repentine.
- Dacche, diserto il Tebro, colà dove
  Si marita con Rodano Duranza,
  Il vicario di Lui che tutto move
  Ponea, siccome già membrammo, stanza,
  Accennavan dovunque reggie nuove
  Che perdendo venía la padronanza
  Su quel ridente florido paese
  Che suo pria Carlo, poi Matilde rese.
- 17 Suo, ma non già perche lo dominasse Qual da profano regnator si suole, Bensi d'almo fulgor lo irradïasse, Come gli accolti astri minori il Sole: E senza mai soffrir che maculasse Terreo limo il candor delle sue stole, Per la voce e l'esemplo ognun seguace Di fè serbasse, di giustizia, e pace.

- In Roma, allor caduta abbietta schiava A magnatizia classe turbolenta, Vedemmo come invan Cola tentava Ravvivare virtù da lungo spenta: E poi che un popol reo fuor lo cacciava, Manfredi, Vico, Alidosi, Pollenta, Malatesta, Ordelaffi, Gabrielli, Di città feansi donni e di castelli.\*
- Vedemmo il re mitrato, a cui ritegno
  Non era più l' esempio venerando
  D' Ei che disse non è quaggiù mio regno,
  Rivoler tutto anco il terren comando:
  Quindi impugnato della guerra il segno,
  Benedirlo, e insiemato a guerrier brando,
  Affidarlo ad Egidio il porporato
  Eletto sommo duce a stuolo armato.<sup>3</sup>
- 20 Ahi! tosto un suon di giubbilo feroce
  Eccheggia nel profondo abisso inferno,
  Ove sorge speranza alfin la Croce
  Sia resa segno ad universo scherno;
  Ora che del sacrato ordin la voce,
  Destinata soltanto amor fraterno
  E cielo favellare all'uom mortale,
  Delle battaglie il grido erge ferale.
- E già caterva di demóni sbuca
  A chiome serpentine, occhi di brage,
  Per seguir l'orme del prescelto duca,
  Per concitarlo a preda, a incendio, a strage:
  E mentre avviene che per lor s'induca
  Sua gente ad opre barbare e malvage,
  Si fan dell'ali a non mirarle un velo
  L'essenze dive che hanno albergo in cielo.
  - Orror cotanto colassu vuol desto Quella, procinta ad ostinata guerra, Pari a rombante turbine funesto Che dove passa tutto strugge, atterra: Tanta move pieta colassu il mesto Grido che sorge dall'Ausonia terra Dispogliata, combusta, sanguinosa Per chi presiede a Fè santa pietosa.

- 23 Il terribil Da Vico, di ben sette
  Città conquise reggitor superbo, 
  Primo l' urto possente, e le vendette
  D' Egidio patir dée presso Viterbo:
  Color quindi che a freno avean soggette
  Sempre a chi agogna libertade acerbo,
  Rimini, Fermo, Agubbio, Montefalco, 
  Van domi e treman non li attenda un palco.
- Nembo che freme ognor più minaccioso All' Ordelaffi intorno alfin s' addensa, s' In cui non desta già moto affannoso, Ma intrepidezza la più salda e intensa: Tutto adopra esso affin nello sdegnoso Petto risulti prontamente accensa Di quanti fe' sommessi a lui fortuna, E in due schiere fortissime li aduna.
- Serba al proprio comando la primiera, Fra i muri di Forli; dell'altra vuole Suprema imperatrice la mogliera, La cui virtude appien conosce e cole: E affin Cesena ella difenda fiera, La tenera le affida amata prole, Dandole insieme per consiglio e aiuto Sgariglino che amico ha ognor tenuto.
- 26 Quando giunge il terribile momento
  Che deve separar gli amanti sposi,
  Prorompon forse in querulo lamento
  Guardandosi con occhi lacrimosi?
  No: vigore, costanza ed ardimento
  Inspiransi a vicenda i generosi,
  E mentre scambian rapido un amplesso,
  Non pur dubbioso accennano il successo.
- 27 Per i trionfi già ottenuti, balde
  Di Egidio intanto appressano le squadre,
  Ovunque disfogando le ribalde
  Brame impudiche, sanguinose, ladre:
  Sostanno in parte del colle alle falde
  Guardato dalla forte sposa e madre,
  Ed in parte procedon per il calle
  Che di Forli scorge all'amena valle.

- L'ammirabil lunghissima difesa
  D'Ordelaffi altrui narri: in rozzo stile
  Sol fia quivi adombrar tenti la impresa
  Retta da Marzia con virtu virile:
  Da Marzia, che se pria della contesa
  Dilicata appari, dolce, gentile,
  Seppe mostrar, sospinta nel periglio,
  Somma possa di braccio e di consiglio. 10
- Partita era Cesena in atta e bassa,
  Quella di cinta valida munita,
  Detta perciò murata, questa cassa
  Di quanto suol giovar difesa ardita:
  Eppure a lungo invan la intera massa
  Degli Egidiani ond' iva circuïta,
  Spinta venía contro il ferrigno smalto
  Di prodi saldi contro tutto assalto.
- E già la quarta volta il nuovo corno
  La luna in ciel rendeva manifesto
  Dal tristo in uno e glorioso giorno
  ln che stretto venía l'assedio infesto:
  Quando, oh membranza di dolor, di scorno!
  Cittadino sleal, fatto inonesto
  Sacrilego mercato, a compimento
  Adduceva il più iniquo tradimento! 11
- Un cammin fea disgombro a stuol, che uscito Dal chiuso vallo fra il notturno orrore, Correa ver quello tacito ed unito, Spiegando, entrato appena, alto furore: Così d' un rivo correre spedito Ed accolto si mira il gonfio umore, Finchè giunto ove più dicco nol serra, Cospandesi fremente sulla terra.
- 32 Se grande fino allor s'era mostrata
  Marzia, cinto d'usbergo il molle seno,
  E di pesante ferrea celata
  Coperto il volto suo bello e sereno;
  E notte e di mostrandosi parata
  Ad affrontar d'ostili armi il baleno,
  A sospingere i suoi col forte esempio
  A fugar gl'inimici, o farne scempio;

- Dopo il vil tradimento, appar sublime, E preponendo al darsi vinta, morte, Sensi tant' alti a' suoi guerrieri esprime, Che seco disfidar giuran la sorte: Quindi con lei si traggon sulle cime Ove torreggia la murata, forte Per arte accompagnata alla natura, Ed atta a prova lunga insieme e dura. 12
- Per cui le quante volte a fero assalto Del Porporato movono le genti, Altrettante soffrir deggion dall'alto Urto si fiero dalli resistenti, Che dai balzi le astrigne a stremo salto Se non ratte si scostano fuggenti, E sempre avvien Marzia si mostri dove Più perigliose ed aspre son le prove.
- Ne dal flanco di lei mai si diparte
  Il Gudulano Sgariglin, che prode
  Oppone forza a forza, ed arte ad arte
  Della sua vita vigile custode.
  Quindi mentr' essa a lui merce comparte,
  Fratello, amico di appellarlo gode,
  E a sua valenza sommo impulso crede
  La giurata a Ordelaffi intera fede.
- Ma un di che indenne va da fier periglio,
  Restando ei stesso in vece sua ferito,
  Mentre solerte del braccial vermiglio
  Lo nuda, e va tergendo il sangue uscito;
  Mentre una stilla spuntale sul ciglio
  Di gratitudin, di pietà, l'ardito
  Più non contiensi, e in tali accenti il vero
  Che in petto asconde, le rivela intero.
- 237 « Tu piangi o donna? oh! fossero d'amore, Pari al mio, le tue lacrime! più innante Simular non poss' io; m'arde nel core Da lungo, il sappi, fiamma divorante! Non uccidermi deh! con il rigore A cui veggio comporsi il tuo sembiante! Deh! pietade, pietade! una parola T'esca dal labbro! una ne chieggo sola! »

- Gome talvolta mirasi nel cielo
  Il vivo lampo del grand' astro aurato
  Da errante aggiunto nebuloso velo
  All' improvviso farsi intenebrato;
  In lei così che tutta investe un gelo,
  È il sereno del bel volto offuscato
  Dall' audace enormissima proposta,
  A cui subito dà tale risposta.
- Nel seno ti addentro? quale d'abisso
  Demon t'invase, e ti eccitò baldanza
  Che ogni segno trascende? avresti visso
  Onorato finor della fidanza
  Che intera, cieca in te il mio speso ha fisso,
  Onde tradirlo iniquamente poi
  Nei più sacri e più cari affetti suoi?
- Salda serbare intemerata fede,
  E al fonte il fiume indietreggiar vedrai
  Pria tu ottenga da me nulla mercede!
  Pria ch' altra fiamma estinguere giammai
  Deggia la pura che in mio petto ha sede;
  Pria d' un sospir, d' un motto, d' un pensiere
  Egli offenda, a me manchi, e al mio dovere.
- 44 », Va, ti discosta, nè d'iniquo affetto Osa più favellar, se hai vita in cale! Disperdi ogni speranza, e fuor del petto Svelli per sempre velenoso strale: Cura la impresa a cui già fosti eletto; Cura tuo nome che vivrà immortale, Se domando te stesso e un reo deliro, Vorrai la gloria unico tuo sospiro! »
- Tali parole profferite appena,
  Desso lasciando nella muta posa
  Che assume chi stupor priva di lena:
  Ma poco appresso, gelosia rabbiosa,
  Onta, dispetto, in ogni di lui vena
  Tal correr fanno ignoto ardor, che orrenda
  Vendetta giura, e tosto avvien l'imprenda.

- Ahi! qual mi fiede il core aspra puntura
  Quando lo sguardo spingo nell'interno
  Dell'anima dell'uom, somma fattura,
  E quasi parte del Gran Fabbro Eterno!
  Se l'arde foco reo, nella natura
  Mostro efferato più no non discerno;
  Che almen tigre, lion, mortifer'angue
  Non agognano mai fraterno sangue!
- 44 Il seduttor deluso, in un momento
  Perde il pensier di mille benefici,
  E frangendo suo sacro giuramento,
  A infami patti vien con gl' inimici:
  Sordo al rimorso che il martella drento,
  Mercanteggia (oh delitto!) gl'infelici
  Che per fuggire asprissime catene
  In sua fede e valor posero spene.
- Per le nubi onde il cielo è ricoperto,
  Con due fidi rinchiusi in armatura
  La ognor vigile donna esce all' aperto:
  Giunta in rimota parte delle mura
  Ove la trae presentimento incerto,
  Sommessa voce pispigliare ascolta,
  Cui sottana risponde alla sua volta.
- 46 Stassi ai compagni insieme: la più nera Trama ha palese: dare agli Egidiani Promette Sgariglin Cesena intera, Senza che più deggian menar le mani. Ferma l'infame prezzo: la maniera Onde per lui la notte del domani Espedito appien fia quel tradimento Di cui rinnova orribil giuramento.
- 47 Ma invece apprender debbe, e a costo duro, Che se l'uomo prefigge, Iddio dispone; Iddio, scorgente il perfido spergiuro O più tardi o più tosto a dannagione. Scostasi appena dal venduto muro, Che i fidi a Marzia traggonlo prigione, Ad aspettar terribile giudicio D'imperdonabil turpe maleficio.

- 48 Spuntato appena il mattutino albore,
  Tratto va innanzi a magistral consesso,
  Che gli presenta il foglio accusatore
  Invenuto poc'anzi in seno ad esso:
  Il patto onde venduto ha il proprio onore,
  Marzia, e Cesena, vi apparisce espresso,
  E perfin che di amplissima mercede
  Albornozio a lui già gran parte diede.
  - 49 Non ha difesa: quindi la sentenza È pronta inappellabile; la morte Che subir dovrà tosto alla presenza Di chi sta dentro e fuori delle porte: Come a quella risponda coscienza Palesan l'irto crin, le gote smorte, L'occhio torbido, errante, lacrimoso, Il rimanersi tacito, pensoso.
  - On! ne avesse la voce egli ascoltata,
    Anzi desse opra a scellerate frame!
    Non al momento di udir proclamata
    Dovuta a queste una condanna infame!
    Ora è tardi! ora è invan! da turba armata
    Vien sul muro tradotto, u' di legname
    Fu eretto un palco in faccia all'ostil campo,
    Cui d'acciari circonda un vivo lampo.
  - A sua pena maggiore e vitupero
    Tutt'armi indossa per l'estrema volta:
    In cima al palco ricoperto a nero
    Stassi già schiera ad aspettarlo accolta
    Di sacrati all'augusto ministero
    In paramenti funerali avvolta,
    Ed altra insiem di araldi, castellani,
    Militi, cavalieri e capitani.
  - Traditor da una voce è proclamato,
    Mentre dal braccio gli è svelto il pavese
    Che si appende rinverso ed insozzato;
    Della spada vien quindi e d'ogni arnese
    Non per l'alto, per l'imo dispogliato;
    Poi sulle membra supine distese
    Tre fiate abbondante onda si getta
    Quasi a terger la impronta benedetta.

- Allora sotto l'una e l'altra ascella
  Cinto è da fune che il sostiene, intanto
  Che lo si cala in umile barella,
  E va coperto di funebre ammanto:
  Quattro bastagi il portano su quella
  Nel tempio, ov'echeggiane il mesto canto
  Della prece che requie ai morti implora
  Ascoltar debbe avanti pur che mora.
- Onde il solo pensier per ogni vena
  Fa che il sangue discorra abbrividito,
  Possan gli accenti uscir dal labbro appena;
  Dai sacerdoti il salmo è profferito
  Che impreca gli empii, mentre si rimena
  Il dannato sul palco, ove giustizia
  Piena vendetta vuol di sua nequizia.
- Annuncia ancora l'esecrabil nome,
  Quello che osò tramar delitto atroce,
  La pena inflitta.... allora per le chiome
  Lo afferra un manigoldo, altro veloce
  Ruota la scure sfavillante, come
  Balen che negra nube e solca e accende,
  Piomba sul collo, e d'un sol colpo il fende. 13
- S' erge la testa pel cruento crine,
   Mentre la voce udita innanzi, grida:
   Sempre e ovunque tal sia l'orrenda fine
   Di chi nel petto anima fella annida!
   Proiettata da un mangano al confine
   Dell'ostil campo, da Albornozio snida
   La concetta speranza; accoglie l'ossa
   Presto obliata inonorevol fossa.
- 57 Spento l'iniquo, a duplice governo
  Sola riman la donna vajorosa,
  E sola basta ad ogni officio alterno
  Che or rigida la chiede, ora pietosa:
  E mentre serba appien l'ordine interno,
  Sempre parata è a correre animosa
  Co'fidi suoi della muraglia in alto,
  A ributtar tutto nimico assalto.

- Ne fu vista più mai l'armi deporre
  Poi che uscia indenne dal periglio fero,
  Ne quel riposo che alle membra occorre
  Più assentire a se stessa, e cheto e intero: "
  Mossi a emularla i suoi, giuran preporre
  Morte alla resa, con ardor guerriero,
  Dispiegato più ognor cetanto invitto,
  Che ognor più indarno vien l'oste a conflitto.
- L'erto colle formar, su cui torreggia
  La città resistente, ed una balda
  Speranza nova al suo pensien lampeggia:
  Impon si affondin cave entro la falda,
  Onde la cinta che da lungo asseggia,
  Crolli d'intorno a lor che tien rubelli,
  Quand'esse fian compiute, arsi i puntelli.
- Segue alla prova, e non appena è denso
  Polverio dileguato, la dolente
  Rovina è vista, ed il suo danno immenso:
  Pur venir meno il cor Marzia non sente;
  Pronta vela a difesa, e fa si accenso
  Con l'esempio il valor de' prodi suoi,
  Che in nobil gara surgon tutti eroi. 15
- 61 Gli assalitori di fuggir costretti, Al vallo minuiti e sanguinosi, Rinnován l'opre buie, i parapetti A far viepiù dovunque rovinosi: Che val? steccati si robusti eretti Trovan più indentro, e tanto valorosi Quei che l'invitta a ben guardarli incita, Che astretti son ritrarsi alla spedita.
- Tutto di scemi li rinchiusi intanto,
  Fatal vuoto a riempir nessuno giugne,
  Stretta e guardata la città va tanto:
  A Egidio invece tal nuova s'aggiugne
  Possa di schiere accolte da ogni canto,
  Che potrà in breve le sdegnose voglie
  Di sterminio sbramar, d'incendio e spoglie.

- Allor Marzia con quei tutti che morte Seco giuraro omai voler preposta D' ignobile servaggio alle ritorte, Al sommo si ritragge della costa: 16 Ivi è rocca per torri e sito forte, Entro cui si rinserra, omai disposta A rimaner fra sue rovine avvolta Quando tutta difesa appien sia tolta.
- 64 Assaltarla paventan gli assedianti, E otto mangani erigono, tempesta Di gran massi da lunge saettanti, Che la notte ne il di mai non si arresta: Seguon lor opre buie anco i minanti, Per cui certa è oggimai la sorte infesta 17 All' intrepilla donna riserbata, S' oltre insiste a contendere l' entrata.
- Giugne all' annoso genitor novella
  Del tremendo periglio; tosto vola
  Dove il chiama natura, e a lui favella
  Che sospeso l'acciar tiene alla stola:
  Col fervente pregare avvien gli svella
  Licenza di recarsi alla figliuola
  Siccome araldo, acceso di speranza
  Che vincerà sua indomita costanza.
- Fra palpiti affannosi il monte sale Preceduto da candido vessillo, E giunto appena in vetta, dà il segnale Di sua venuta risuonante squillo: Interrogato dal guardian murale, Chi sia desso, chi lui ch' ivi spedillo, Risponde, « Vanni son da Susinana Messagger d' Albornozio alla sovrana. »
- Precipita la figlia ad incontrarlo:
  A piè muta gli cade, chè impedito
  Il singulto le vuol fin salutarlo.
  Calmata alquanto, giubbilo infinito
  Palesa, perchè a lei dato è abbracciarlo,
  Prima che a sorte esizial soccomba,
  E fra quelle rovine abbia la tomba.

- Così le parla il genitor dolente:

  « Figlia, ben sai se de' miei giorni stessi
  Ebbi più cara ognor fama lucente;
  S' io medesmo il cammin già ti schiudessi
  Indi corso da te gloriosamente;
  Tu sai s' unqua sarei per consigliarti
  Ciò che potesse leve ombra recarti!
- » Ognor lieto, superbo di te andai, E fino ad oggi alla terribil prova A cui reggesti invitta, alto esultai Dell'alma nel profondo; ma che giova Resistenza omai più? sol biasmo avrai, Se materna pietà non ti commova A sottrarre a stremissimi perigli De' tuoi prodi gli avanzi e i cari figli!
- N All'umano valor posto è un confine, E colpa, privo di speranza, fassi: Più non hai difensori; per le mine Ed il perenne grandinar di massi, Tue mura e torri crollano in rovine; Anche Ordelaffi si rinchiuso stassi In duro assedio, che non può spedirti Aita alcuna, o via di scampo aprirti.
- 71 » Compiesti adunque ogni dover; fia pura Tua fama al mondo in faccia, anco se cedi: Al genitor che piange, ti scongiura, In altra età non vil guerrier, deh! credi! La santa voce ascolta di natura! Lo imploro prosternato a li tuoi piedi. Patto di libertà consenti e vita! Sia la guerra ostinata omai finita! »
- 72 Pari a scoglio che in mezzo alla tempesta Sovra del flutto spumeggiante bianco Alta solleva immobile la testa, Incrollabile oppone agli urti il fianco, A tanto impulso la gran donna resta, Accennando che in lei mai verra manco Quella costanza che gli eroi sublima, E di tutte virtudi ha posta in cima.

- 73 Pronta l'annoso genitor solleva,
  Riverente lo abbraccia, e si risponde:

  « Quando tua voce un di benediceva
  Le fortunate mie nozze gioconde,
  Queste parole udir pur mi faceva:
  Qual pianeta minor che corrisponde
  Sempre fido al rotar del suo maggiore
  Da cui riceve in cambio lo fulgore;
- 74 » Corrispondi tu pure al tuo consorte Costantemente segui i voler sui.....
  Io l'ho giurato allora, e fino a morte, In nulla cosa fia che manchi a lui.
  Non ira o duol ti avvampi o ti sconforte, Se me indocil ritrovi a' preghi tui!
  Di Cesena fidommi ei la difesa,
  Ne da me fia, senz' ei lo voglia, resa!
- Non l'ascoltar, o il porgere consigli.....
   Saprò incontrare il fine anco più rio,
   Come affrontai finor sommi perigli.....
   Ho già al pietoso onnipotente Iddio
   Raccomandati li diletti figli!
   O con prodigio egli vorra salvarli, 18
   O con la madre accanto a sè chiamarli. »
- 76 Di maraviglia e tenerezza pieno, Soggiugnere non può Vanni parola, E con un rotto addio, come baleno Dal cospetto di lei ratto s' invola: Al focoso cavallo allenta il freno: A Forli non ei va; non corre, vola, All' Ordelaffi ottien di presentarsi, Nè disdegna a lui pur di prosternarsi.
- 77 Di marito, di padre il dolce affetto
  Con orrenda pintura in lui si move,
  Che segna tosto per Marzia il precetto
  Di arrendersi e cessar da vane prove:
  Il vecchio bacia il foglio; il strigne al petto;
  A cavallo risale; torna dove
  La pieta più sollecita lo appella
  Tra speranza e timor che lo martella.

- 78 Lasciate la vigilia avea sul monte
  Nel suo partir, due torri salde ancora;
  Vuoto omai d'una scorge l'orizzonte,
  Ruinosa l'altra, e omai di centro fuora.
  Marzia entro questa con secura fronte
  Attende morte che gl'invitti onora,
  Con il pensiero nell'Empiro assorto,
  A vita naufragante unico porto.
- Senza guardarli, i figlioletti al seno
  Strigne in convulso e forse ultimo amplesso,
  Mai la natura acconsentendo appieno
  Tutto potente suo moto compresso.
  All'improvviso il tempestar vien meno;
  Freme squillo di tromba; poco appresso
  Il vecchio genitor pallido ansante
  E lacrimoso a sè rivede innante.
- 80 Bianco vessillo tostamente ondeggia
  Annunciatore della impostà resa,
  E con l'ostrato Capitan patteggia
  Per quanti ebbe compagni in forte impresa:
  Giuramento ne ottien, temer non deggia
  Nissun di lor vendicatrice offesa.
  Per sè confida nell'augusto dritto
  Che i regnatori han sulla fronte scritto.
- Ma non appena giù dall'erta china
  Per man tenendo i pargoli è venuta,
  Ultimo sguardo ha dato alla rovina
  Che di sospir mestissimo saluta,
  A lei turba scherana si avvicina,
  La circonda, l'abbranca, la tramuta
  Quasi abbietta colpevole al Piceno,
  E la serra in galea dell'onde in seno. 19
- 20 In tale angusta carcere dogliosa
  21 Di ammiranda virtù trista mercede,
  22 Alla diletta sua prole vezzosa
  23 Due primavere aggiugnersi ella vede!
  24 Schiuderle questa alfin, più gloriosa
  25 Di reggia aurata, al consorte succede,
  26 Per un dei patti, onde da lui perduta
  26 Quindi esser dee la signoria tenuta.

- Marzia che il nulla delle cose umane Meditò a lungo, al par di lui non s'ange, E solo a confortar la doglia immane Che il cruccia assidua, talor seco piange: Avvien così che a tristo oggi un domane Segua men tristo, e lentamente ei cange Cuore, pensier così, che alfin si avvezza Carco odioso a risguardar grandezza.
- 84 Appo il felice disinganno, vita Trasser lunga e beata, ai cari figli Rendendo di virtù la via spedita Con gli esempi, i comandi, ed i consigli: Paghi di stato umile, alla sparita Falsa luce che mal svela i perigli Onde cinto è chi regna, ivan pensando Come d'infermo a sogno miserando. —
- Itale donne, che l'istoria mia Da verità dettata, udir degnaste, Mi dite voi, s'oggi qui facil sia Marzie incontrar forti cotanto e caste? Se la scabrosa ma onoranda via Sfuggita ognor da già debili o guaste. Raffollata sperare anco si possa. Se usanza mala non va pria rimossa?
- Deh! a ciò alfine la voce alta v' induca Che assiduamente vi favella in petto! Si. coscienza vi serbi o vi radduca A tutto puro generoso affetto ! Avverrà allora che per voi riluca La gloria antica in questo suolo eletto, E sian costretti alfin gli oltramontani A smetter scherni e vitupèri insani.

Bologna, Luglio 1839.

#### NOTE.

La civiltà non saviamente regolata, produce danni morali proporzionati ai materiali suoi vantaggi. Supremo di quelli la mollessa, e la corruzione dei costumi. | neca lascio dipiuta la gioventà de' suoi

Ne diè prova anche la romana civiltà. distruggitrice della Repubblica, e fomdatrice dell' Impero. Ed infatti cosi Setempi. Nosti complures juvenes barba et coma nitidos, e capsula totos. Nihil ab illis forte speraverts, nihil bont.

<sup>2</sup> Marsia degli Ubaldini figlia di Vanni signore di Susinana, fu consorte a Francesco degli Ordelaffi signore di Forli e Cesena, uno dei più intrepidi e valorosi capitani de'suoi tempi. Perduto lo Stato nel 1332, lo ricuperò gloriosamente l'anno appresso, e lo tenne ventidue anni ancora. Assalito dal cardinale Albornoz, si difese lungamente in Forli, avendo asseguata alla moglie la custodia di Cesena La mirabile sua resistenza durò quasi tre anni, non avendo capitolato che il 4 luglio 1359, due anni dopo che altrettanto aveva dovuto fare la di lui degna consorte.

<sup>5</sup> Quando la corte pontificia abbandono Roma, e fattasi ligia a Filippo il Bello re di Francia tramutossi in Avignone, ebbe a perdere a poco a poco quasi del rutto il temporale dominio di quelle parti d'Italia che doveva alle donasioni di Carlo Magno, e della cele-

bre contessa Matilde.

<sup>4</sup> Nel periodo appena precedente a quello a cui si riferisce la presente Legenda, Roma già lacerata dalle fasioni dei Colonna e degli Orsini era per poco stata governata da Coh di Renso, che ridestando le antiche memorie in degeneri nipoti, tentò invano ricondurla a stabile libertà e grandessa. (Vedi la Legeneda antecedente.) Quasi ogni città dell' Umbria obbediva ad un piccolo tiranno. La Romagua era partita fra i Manfedi signori di Faenza. gli Alidosi d'Imola, i Malstesta di Rimini, i Pollenta di Ravenna e Cervia, gli Ordelaffi di Forlì e Cesena.

5 Deliberato il pontesce Innocenzo VI di ricuperare la sovranità dei perduti paesi, raccelto un esercito composto di Francesi, Ungari e Tedeschi, ne diè il comando al cardinale Gilles Alvares Carillo Albornos, che come Generale e Legato scese in Italia insieme a Cola di Renzo l'anno 1353.

6 Favori fortuna la impresa dell'Albornos, il quale comincio dal domare quel tremendo Giovanni da Vico, il quale signoreggiava sette città. Prendeva esso il nome dall'avico castello situato sull'amena sponda del lago di Vico, appiè della montagna di Viterbo. Questo è ora distrutto. I colli un di si ridenti, sono coperti da vaste boscaglie: il piano è ridotto palude, e non havvi più quasi abitatore alcuno in un paese dal quale il prefetto Giovanni levava gli eserciti con i quali erasi impadronito di sette repubbliche.

7 Procedendo il Cardinale di vittoria in vittoria, si fece schiodere le porte di Montefalco, e Montefiascone. Spogliò delle lor signorie Gentile da Magliano tiranno di Fermo, Giovanni Gabrielli signore di Agubbio, e ridusse a obbe-

dieusa Malatesta di Rimini.

8 11 10 ottobre 1356, Giovanni Manfredi signore di Faensa erasi sottomesso al-Cardinale, pago di rimanere in possesso di Bagnacavallo. Rimase allora Ordelaffi solo, a far testa contro le forse nemiche, non avendo altro sostegno che il proprio coraggio e quello della consorte. (Matt. Vill ib. VIII, cap. 34, pag. 421. — Chron. Rimin. Rer. It. script., tom. XV, pag. 904.)

<sup>9</sup> Affidata l' Ordelaffi la difesa di Cesena alla moglie, le assegnò consigliere Sgariglino di Pietra Gudula da esso creduto vomo di provata fede, ordinandole resistesse fino all'ultima estremità. (Matt.)

Vill. lib. VII pag. 445.)

40 Marsia si chiuse in Cesena sul cominciare del 1357 con un figlio, una figlia, due teneri nipoti, le due figlie di Gentile da Magliano, già signore di Fermo, e cinque damigelle. Non aveva per difendersi che 200 cavalieri, ed altrettanti pedoni, e fu ben tosto assalita da un' armata dieci volte maggiore. (Cron. Bolog., pag. 445.)

"

" Cesena era divira in due parti. La città superiore detta la Murata era cinta validamente; ma la città bassa non era per nulla atta alla difesa. Non ostante oppose resistenza fino agli ultimi del mese di aprile, in cui fu tradita ai

nemici.

48 Perduta questa parte della città, Marxia si ritirò nella Murata, insieme a tutti i suoi prodi, e continuò nella resistenza.

<sup>13</sup>Scopertosi da Marsia che Sgariglino suo unico consigliere, il confidente di suo marito, manteneva colpevoli intelligense coi nemici, gli fece troncare la testa sulle mura. L'autore si è provato a drammetiasare un tale evento, oade richiamare le cerimonie che solevansi praticare nella degradazione dei cavalieri. (Vedi per queste l'opera di M. de la Colombière, Teatro d'onore e di cavalleria, vol. 11)

44 Estinto Sgariglino, Marsia sola adempi gli uffici di governatore e capitano. Più non depose la corassa, e fu sempre alla testa dei produ. (Vill. l. c.)

<sup>35</sup> Il colle su cui sorgeva la *Murata* non essendo di roccia dura; i minatori poterono avansare le gallerie fio sotto alle mura, facendole crollare, ed aprendovi larghe brecce. Marsia ne difese le aperture e ne vietò lungamente l'accesso con barricate costrutte.

46 Dovendo alfine cedere al numero ed alla forza, ritirossi con 400 uomini fra soldati e cittadini nella cittadella su-

periore. (Ibid.)

47 Avevano gli assedianti costrutte otto macchine scaglianti pietre, le quali accoastate alla cittadella ne tempestavano di continuo le torri Nel medesimo tempo i minatori, riprese le loro opere in quel facile terreno, avevano inoltrate le gallerie fin sotto le mura. Marsia lo sapeva; non poteva sperare soccorso da parte alcuna: mancava di notisie del consorte assediato strettamente in Forli, pure non atterriva a tale situazione disperata, e non pensava ad arrendersi.

<sup>18</sup> Vanni risolse sottrarre al precipisio la figlia. Ottenne dal Legato di presentarsele, onde persuaderla ad accettare patti di resa. Con la più maguanima costanza rifiutossi ella di cedere, sensa prima ottenerne la facoltà da chi le aveva imposto difendersi fino alla morte. (Matt. Vill., lib. VII, cap. 69, pag. 445.)

19 Già minata e presso a crollare l'ultima torre della Cittadella in cui stava rinchiusa, la intrepida Marsia nesquoi la reasa digettamente con il Legato. Ottenne che i soldati i quali l'avevano si valorosamente servita, potessero andarsene liberi con le robe loro. Per sè non chiese patti, ed il 31 di glugno 1357, apri le porte ai viacitori. Il Legato le assegno a prigione una galera nel porto d'Ancona, ove fu rinchiusa con tutta la famiglia (Cron. Rim. tom. XV; R. I. S. pag. 905.—Vill. lib. VII, cap 77, pag 400.—An. Cas. tom. XIV, R. I. S. pag. 4185.)

20 Francesco degli Ordelaffi non si arrese che il 2 luglio 1359, ottenendo la liberassione di Marxia, dei figli; e degli altri prigionieri fatti in Cesena, come pure la conservasione per 10 anni delle signorie di Forlipopoli e Castrocaro. Ma perdette pur queste poco dopo nel tentare il riconquisto della intera sovranità. Ritirossi allora colla famiglia in Venezia, dove morì, povero, l'anno 1374, lasciando quattro figli ed un nipote (Cron. Rimin. cit., pag. 908.—Mat. Vill., lib. 1X, cap. 36, pag. 565.— Cron. d'Orviete, pag.

685.)

### LEGGENDA X.

### FRATE IACOPO DEI BUSSOLARI.

IN DUE PARTI.

AL FRATELLO DELLA DONNA MIA
GIOVANNI CINO ROSSI
EGREGIO CULTORE
DELLE ITALICHE LETTERE
CHE REGGENDO CON ZELO PIETOSO
GLI ASILI DEGL' INFANTI POVERI
NOVELLA GENERAZIONE
INDUSTRE MORALE RELIGIOSA
NELLA SUA FIRENZE
A PREPARARE SI ADOPRA.

## PARTE PRIMA. PAVIA TRIONFANTE — [1356].

- Dal di che in me sentii cuore e intelletto, E il cammino mirai schiuso alla vita, Volli sacro il pensier, sacro l'affetto A Italia, già si grande, or si avvilita! Piansi l'augusto nome a lei disdetto, Sua luce tra fraterne ire sparita: Fremetti in meditar sull'empio oltraggio Di secolare oltramontan servaggio.
- Empio sì, mentre insulta quell' Iddio
  Che appena ebbe il terrestre orbe creato,
  In tante regioni il compartio,
  Dando a tutte confin determinato;
  Che in ciascuna locò popol natio,
  Da un linguaggio, da un' indole segnato,
  Volendo insieme a ciaschedun prescritto
  D' autonomia l' inviolabil dritto.

- 5 E meco freme iroso, e versa pianto Ognun che Italia fido ama, se pensa A quella che a suo dritto sacrosanto Soffre pur essa pertinace offensa! Al tante volte mal gittato guanto Di sfida non concorde, o non estensa, Per cui tolta non sol le fu vendetta, Ma resa più sua servitude abbietta.
- Se pensa cause ad onte, a danni, figli
  Da magnanimi padri tralignati,
  Dacchè loro alti esempi, lor consigli
  Ingratamente vollero obliati:
  Se pensa non potrà gli aspri vincigli
  Ond' è stretta mirarsi a piè spezzati,
  Sintanto non ritorni un' altra volta
  Nel sen di quelli ogni virtude accolta!
- Ma tanto voto fia s'estolla invano, Finchè nell' ordin che dovria dal Cielo, U' si trassero fuor d'un mondo insano, Primi evocarle per esempio e zelo, Vedransi i più antepor pensier profano Al pietoso che lor jube il Vangelo, Vedransi i più fermarne il bando tristo Con danno della Fè stessa del Cristo!
- E'inver, quanti fra lor mostran l'antico Fuoco di carità? quanti lo sprezzo D'un mondo al vero eterno ben nimico, Suoi seguaci invescante in turpe lezzo? Quanti il puro pensier ch'ogn'impudico Ributta col più gelido ribrezzo? Quanti umiltà, quanti odio ad avarizia, A cieca ignavia, a stupida pigrizia?
- Ahi! purtroppo nei più del venerando Ordin sacro l'opposto oggi si vede! Percio religion sta lacrimando In sua vetusta gloriosa sede! Percio non sol ridutto è miserando Nostro fato, ma ognora al peggio incede, Tanto l'esempio dei Ministri a Dio Va rendendo a virtu più ognun restio!

- Così non era ai tempi d'un Bernardo,
  D'un Piero, d'un Tommaso, d'un Giovanni,
  Che col labbro, col gesto, con lo sguardo
  Del mondo discoprian tutti gl'inganni:
  Chè per l'esempio lor fino il beffardo
  Più pertinace per lung'anni ed anni,
  Si scuotendo venian, che alfine in petto
  Sol di cielo accoglica fervido affetto.
- 9 Le pugne vinte un di per tai del Vero Ammirabili eroi, voci cotante Acclamaro nel gemino emisfero, Che tutta nova fora vaneggiante: Fia piuttosto la mia tenti al pensiero La memoria raddur d'altro prestante Della schiera immortal ch'iva obliato Da sconoscenti posteri, o insultato.
- Nel solo profferir l'eccelso nome
  Succeder nuovo ardire allo sgomento
  Per cui van sempre tutte posse dome!
  Ah! men non venga! e accennero il portento
  Di magnanime gesta: e quando, e come
  Sospinto ad esse era il valente e pio
  Da patrio amore insieme, e amor di Dio! —
- Nell' antica città che fu già stanza
  A Longobarde genti coronate,
  Mentre de' Beccaria la tracotanza
  Fra ceppi ne tenea la libertate,
  Da stirpe assai da lungo in onoranza
  Per sangue, per dovizia, e in altra etate
  Ai Languschi divota, usciva il forte
  Alla patria dator di nuova sorte. 2
- Tal cor, tal mente il ciel gli compartiva,
  Che giunto appena sull'april degli anni,
  Trambasciava in mirar Pavia, lasciva
  Imitatrice de li suoi tiranni:
  Inorridito quindi la fuggiva,
  E avvolto in rozzi benedetti panni,
  Sacro giurato irrevocabil voto,
  Si nascondeva in romitaggio ignoto.

- Con penitenza, con pianto, preghiera,
  Per li fratelli ognor chiedea mercede,
  La vendetta a stornar giusta e severa
  Del Dio che tutto ascolta e tutto vede:
  E intanto al raggio della sola, vera
  Maestra di virtu divina fede,
  Quello aggiugneva che Sofia comparte
  Al vigilante sovra dotte carte.
- Minacciata a que' giorni era Pavia D' esizïal belligero flagello,
   Dai Visconti, appuntanti ai Beccaria Sconoscimento mostruoso e fello; <sup>8</sup>
   A pallïar superba gelosia
   Non tollerante che vicino a quello Usurpato da lor stato possente,
   Nessun' altro s' ergesse indipendente.
- Di masnadieri armata numerosa,
  Ch' appo averla nei sudditi percossa
  La costringea d' ossidion dogliosa:
  Ne a tentare valevole riscossa,
  Dai muri osava uscir forte e animosa
  Gente ammollita da assai lunga pace,
  E da ogni vizio che vigor disface.
- Gia erette avean gl' Insubri ad essa accosto Tre bastite, su cui così ondeggiava Al vento lo colubro al sommo posto, Che ai-risguardanti vivo rassembrava: Gia tal trinceramento avean composto, Che lor vallo non solo assicurava, Ma impediva a Pavia qualunque aiuto Che dall' esterno fosse a lei venuto.
- A lei presaga che raccolte appena Le molte schiere a soggiogare intente Del Monferrato il sire, in fra la piena Travolta andrebbe di fatal torrente. Il freddo già sentia d'altra catena Assai più grave ancor della presente: Già vedea se dagli asseggianti presa, Di sangue sozza, depredata, incesa! 5

- 18 Ignorava l'austero anacoreta
  Della sua patria i miserandi guai,
  Entro la cella solitaria e cheta
  Mondano suon non eccheggiando mai:
  Per essa ognor bensi del Ciel la pièta
  Con preghiere invocava e mesti lai,
  Voti estollea perchè volesse alfine
  Deste in lei virtù sante e cittadine.
- Infra il notturno orror più intenebrato,
  Mentre mormora il tuon, sibila il vento,
  Quasi a crescergli orror d'inusitato
  Desto in esso crudel presentimento,
  Rimane tanto a lungo prosternato
  Insiemando al pregar flebil lamento,
  Che alfin stanchezza lo fa rotto, floco,
  A sopirsi lo tragge a poco a poco.
- 20 Vede repente il cielo spalancarsi, E sovra nube sfolgorante assisa Maestosamente un' ombra avvicinarsi, In cui l' estinto genitor ravvisa: Ha intorno intorno d' angioletti sparsi Vaga corona, nell' istessa guisa Onde veggiamo in ben fiorite aiuole Verde arbusto fra i gigli e le viole.
- Tai sensi n' ode : « A che rimani, o figlio, Mentre Pavia minaccia alta rovina?

  Per salvarla, tuo braccio, tuo consiglio Volle prescelti la bontà divina!

  Quella immensa bontà che da periglio Sottrarre ognor desia chi pur s' ostina Ciecamente in peccato, ognor lo chiama A penitenza, ognor felice il brama! »—
- 22 Scosso da quanto ha visto e insieme udito, Jacopo leva subito la testa: Il mirando fantasima è sparito, Ma del ver non perciò dubbioso resta: Obbediente al celestiale invito, Umilia al reggitor concessa inchiesta, Quindi lasciato il romitaggio, arriva Speditamente del Ticino in riva.

- Dalla polvere uscite ed alla polve
  Condannate a redir le frali membra
  Entro cui sua immortale alma s' involve:
  Di profeta inspirato il suo dir sembra,
  Che spetra i cori, gli occhi in pianto solve,
  Atterrisce, convince, tutta mente
  Umilia più superba e fa credente.
- 24 Terribil tuona poi contro costume Così corrotto e spoglio di pudore, Che le genti imbragate in suo sozzume Imbelli rende e casse di vigore: Tuona contro color che dal cacume Di superba dovizia e di splendore A libito tener vonno il securo Sfogo di affetto scellerato o impuro.
- 25 Pinge così del forte e debil sesso L'esorbitanze, richiamanti quelle Onde avvenne il terribile successo Di Pentapoli un giorno e di Babelle; Così duplice pena annuncia presso All'alme fatte a un giusto Dio rubelle, Che atterrite, commosse, a penitenza Giurano darsi, e a vita d'innocenza.8
- Nè, poi che ha sciolto il freno a veritade, Gli basta rampognar privato male, Ma con l'entusïasmo che lo invade Il pubblico pur anco affronta, assale: Ai principi i delitti, la viltade Rimprovera ai soggetti, e tanta e tale La possa è del suo dir, che in ogni core Vampo raccende alfin di patrio amore. 9
- 27 Di patrio amore, e in un di ardente sdegno Contro chi agogna di Pavia 'l conquisto, Si che tutto si vuol, tutto al sostegno Di sacra autonomia ratto provvisto:

  Non più debbe restar fidata a indegno Di mercate masnade abbietto misto,

  Ma sol dei cittadini ai forti petti,

  Omai tornati a generosi affetti.

- 28 L'armi dei padri venerandi, illustri,
  Dalle pareti u'stanno polverosi
  Inutili trofei da lustri e lustri,
  Distaccano e rindossan minacciosi:
  Gl'inerti fino allor, mostransi industri,
  Prodi gl'imbelli, i pavidi animosi;
  Uno, concorde è lo desio, che giugna
  L'ora solenne di cruenta pugna. 10
- Poi che Iacopo tanto ha conseguito
  In brevi di con l'inspirato accento,
  Non dal sostare vuole intiepidito
  L'omai ridesto fervido ardimento:
  Un brando impugna, ai cittadini invito
   Fa di correre a subito cimento,
  In Dio fidando che ognor dà vittoria
  A suoi divoti, e non fuggevol gloria. 11
- Oratore pietoso, in un istante
  All' Arcangiol guerriero appar simile
  Per impeto maestoso e per sembiante:

  « Me segua, esclama, ognun che non è vile! »
  E dischiusa la porta, a tutti innante
  A nudo brando, alta bandiera, dove
  È la prima bastita i passi move.
- Violentissimo turbine che sfrena
  L'abbattitrice rabbia alto muggendo;
  Tempesta che dal ciel si discatena
  Delle saette fra il tuonar tremendo;
  Fiumara che traripa in grossa piena
  Quanto ruina seco travolgendo,
  Sono immagini lievi e scolorite
  A pinger dell'eroe le gesta ardite.
- 32 Primo afferra una scala, agil la monta, Al sommo giugne, si colpisce, smembra, Uccide chi la sua possanza affronta, Che non uman, ma divo ente rassembra. Ad ingombrar la via ch' ei schiude è pronta Seguace turba, per cui va di membra Insanguinate la bastita sparsa, Fintanto crolli rovinata ed arsa. 12

- Altra veloce corre alla seconda
  Con l'armi, con le faci, con le scale,
  Nè la disperazion più furibonda
  Contro sua foga inelluttabil vale.
  Felice chi di speditezza abbonda,
  E schiva col fuggir colpo fatale!
  Felice chi va stretto in lacci, dove
  Accompir già sperò feroci prove!
- Ma a pochi assente l'una o l'altra sorte L'ardor pugnace che non dà quartiere: Distrutta è pur la terza, e quindi il forte Che le giugnea munito cavaliere; Sperso o preso è il navil: le chiuse porte Rispalancansi omai, sendo le schiere Per cui gia stretta ossidion dogliosa O spente, o prese, o in fuga ignominiosa. 13
- Tanto potea quel di l'ardore intenso Dall'inspirato austero cenobita In tutti quanti i cittadini accenso Pria con alta facondia ed inaudita, Poi con esempio di valore immenso Nell'atto di guidarli alla sortita, Esempio che perfino i più codardi Avea conversi in battaglier gagliardi.
- 33 Oh! quanto amaro all' insubre signore Sorte l' annuncio fero ed imprevisto! Nel primo udirlo, avvampa di furore, Quindi riman per doglia ontoso e tristo: Chè avendo mosso delle schiere il fiore A tentare di Mantova il conquisto, Qual vorrebbe, non può volare a pronta Cruda vendetta di suo danno ed onta. 14
- A morte inevitabile si appresta
  Navigator, per amplo mar scoglioso
  Trabalzato da orribile tempesta,
  Il fosco ciel rivede luminoso,
  Ode che il vento dal muggir si resta,
  Quello in tal gioia è a permutar sospinto,
  Che quasi pare da follezza attinto;

- Quando temea più certi e più vicini
  Di strage, incendio e predamento i guai,
  Smodata gioia investe i cittadini:
  Quindi avvien che taluno immoto i rai
  Tenga estatico al cielo, altro cammini
  Come l'ebbro, e congiunga al riso il pianto,
  O corra, o salti, o gridi, o sciolga un canto.
- Festeggiato si vuole il magno evento,
  E ad altissimi plausi ed infiniti
  Segno Iacopo fatto ogni momento:
  Egl' intanto fra umili cenobiti
  In solitario povero convento
  S' invola a pompe, a gloria, e prega Iddio
  Non vengan men l'ardor guerriero e il pio.
- 40 Il solenne tripudio ha sosta appena,
  Ed all' usato officio santo riede,
  Che a virtù le perdute alme rimena,
  Che le giuste conferma in diva fede:
  Che apprende come ogni più acerba pena
  Si fa dolcezza a chi ama, spera, crede,
  Il cupid' occhio conservando fiso
  All' eterno promesso paradiso.
- or, qual rugiada che nel primo albore Scende soave a ridonar la vita Ad appassito moribondo flore; Or, qual tremenda folgore partita Dalla mano di un Dio vendicatore, È sua parola che ora dolce invita, Or trascina possente ognun che l'ode, Ognun rende pietoso insieme e prode.
- 42 E poi che omai per questa a vita nova Rinato sente il pria spirto meschino, Che ognor più in se la dignità ritrova Del cristiano, dell'uom, del cittadino Serbato pur nella terrena prova A compier nobilissimo destino, 15 Chi lo ascolta gli vuol sacro il compenso Di affetto sviscerato e ossequio immenso.

- Tengon superbi e sospettosi ognora,
  Omai cacciato avendo dal pensiero
  Che sol per lui son fra i regnanti ancora:
  Se feron plauso a quell'ardor guerriero
  Da lui ridesto si tremendo, allora
  Che fier Visconte minacciava, or sono
  Tratti a temer di sua parola il suono.
- A temer quello per la patria affetto
  Che suscitando tutto di più viene,
  In quel popol che insieme a lei più stretto
  Vorrebbero di rigide catene:
  A temer lo affacciargli allo intelletto
  Di libertade il dritto in uno e il bene,
  Mentre insorger potrebbe un di repente,
  E compirne il racquisto arditamente. 16
- 45 A provveder solerti non avvegna
  Tanto all' orgoglio lor fatal successo,
  I membri tutti della stirpe indegna
  Secretamente adunansi a consesso:
  Chi impor silenzio all' orator disegna,
  Chi di bando mandargli ordine espresso,
  Ma fiacco o incerto è questo, è quel consiglio,
  Mal atto a dissipar sommo periglio.
- Voce che sembra esca d'abisso, allora S'ode cupa sclamar: « L'idol si strugga, Il forsennato predicante mora, Poi frema pure impronta plebe e rugga! Onnipotenti resteremo allora, Ne suo freno avverrà di man ci fugga; Si, lui perduto, questa serva abietta Perderà pur la speme oggi concetta! »
- 47 Urlo feroce approvator s' estolle,
  E due fra quegl' infami Beccaria
  Nelle cui vene atro furor più bolle,
  Giuran pronta compir la fellonia:
  Giuran le brame far d' ognun satolle
  Arcanamente sì, che da niun sia
  A lor periglio o danno penetrato
  Qual mano il mortal colpo avrà vibrato. 17

- 48 Peiche un di sermono nel tempio auguste L'apostolo del vero, all'umil cella Il pie move soletto, ed in angusto Androne oscuro è già scorgente a quella: E l'uno e l'altro di tutt'armi onusto Lo affronta e grida: « Stolto, or la rubella Fa qui suonar tua concitante voce, Fa qui trionfin libertade e croce! »
- Appena han detto, che di due pugnali Sovra la testa gli sfavilla il lampo; Ma ratto qual pensier, remeggia l'ali Un angelo del cielo a di lui scampo. Reca al ferire di quell'armi frali Insuperabil prodigioso inciampo Scudo temprato d'ogni grazia al fonte Che lo copre dai piè fino alla fronte.
- So Ai due superbi frodolenti sgherri
  S' invola appena i colpi hanno vibrati,
  Che nel mirar di sangue mondi i ferri
  Immoti restan quasi trasognati:
  Modi novelli onde alla fin si atterri
  L' uom temuto e abborrito, i scellerati
  A meditar si traggono, mentr' esso
  Va a implorar da Dio venia al loro eccesso.
- Bench'egli il taccia, il popol lo sospetta,
  E tosto scioglie corrucciate grida:
  Valida schiera di compor s'affretta
  A cui la vita preziosa affida:
  Onde non colga perfida vendetta
  Lui che onora qual prode e santa guida,
  Vuol da quella guardato ognora sia
  Nel cenobio, nel tempio e nella via. 18
- Cosan gl' iniqui apertamente allora
  Tentar che morto o almen cattivo resti,
  Ma indietreggiare lor scherani ognora
  Veggion brutti di sangue a passi presti;
  Vanno intanto così la fatal ora
  Sollecitando in cui tale si desti
  Universale altissimo disdegno,
  Che a giusta pena alfin li renda segno.

- Suonar sul labbro a Daniello un giorno
  Udi l'Assiro con angoscia orrenda,
  Freme repente alla rea stirpe intorno:
  Le intima che dal sezgio alto discenda,
  Ed a quel nulla umil faccia ritorno
  D'onde tolta gia fu sol da delitti
  In onta ai sacri cittadini dritti. 19
- 54 Di tutti questi il pien ricovramento Acclama insieme a nuova libertate, Fidando a quattro il sommo reggimento, Per senno venerandi e per etate: Dator di leggi acclama un parlamento, Ed a guerriera eccelsa potestate Venti col nome di tribuni appella A cui l'armi confida e le castella.
- Di plauso approvatore un grido echeggia Alto e concorde nel delubro santo, Dove non un pensiero incerto ondeggia, Tanto efficace è il dir dell'uomo santo: Questo sol, che ogni voglia signoreggia, E patria e dritti e signorile ammanto Ai Beccaria per sempre emai ritoglie, Il giuro antico dato a lor discioglie.
- E poi che tutti esposti ha i lor delitti Di sangue, di licenza, di rapine, Intima ad essi vadano proscritti Senza sosta e per sempre oltre il confine: Due giorni al lor partir lascian prescritto Le assentitrici turbe cittadine; Indarno scorsi, andranno fra ritorte Trascinati a feral palco di morte. <sup>20</sup>
- Non osan ora cimentarla irata,
  Si di nobile ardir senton digiuna
  L'alma, e dai vizi li più rei diacciata:
  Non appena si fa la luce bruna,
  Il terror della pena minacciata
  Darsi a fuga li fa precipitosa
  In sembianza dimessa e lacrimosa.

- Sempre i più infesti di Pavia nemici,
  Sozzo mercato del perduto impero
  Fatto con essi, e di lor rabbie ultrici:
  Pur che congiunti al punitor severo
  Possan ridurre al massimo infelici
  Quelli su cui non han più omai domino,
  Manco dolente avran basso destino.
- Annoverare or qui tutte non voglio
  Le usate dai reietti arti maligne,
  Fin che indomabil di conquiste orgoglio
  Le Insubric' armi in altre parti spigne:
  Non rammentar, come intercetto foglio
  Di sangue cittadin Pavia ritigne;...<sup>21</sup>
  Altre gesta esporro del prode e santo
  Da sosta appena rinfrancato alquanto.

# PARTE SECONDA. PAVIA SOCCOMBENTE — [1399].

- Poi che piacque ai regnanti esser tenuti Figure in terra del Signor de' Cieli, Ond' esser più dai sudditi temuti, Averli più divoti e più fedeli, Doveano pur fra suoi tanti attributi Annotati da sofi e da Vangeli, Quelli in se accolti palesare almeno Che possibili sono in uom terreno.
- Quindi amor vivo paternal, giustizia Congiunta a rigidezza ed a clemenza, Lo errore a sceverar dalla nequizia, Da maliziata, accidental fallenza: Grandezza d'alma, assidua pudicizia, Prevision futura, provvidenza, Solerte cura degli ordinamenti Più acconci al ben delle sommesse genti.

- Quindi siccome sè circonda Iddio
  Dell' essenze più pure e più perfette,
  A cui di quanto da sua mano uscio
  Sommesso ufficio reggitor commette;
  I regnanti così, sol d'ogni pio
  Onorator delle virtù più elette,
  Di bel cuore fornito e vasta mente,
  Cinger doveano il lor seggio eminente.
- 4 Ma, oh quanto rado tanta gioia e gloria Fu appellato a vantar l'orbe terreno! Quanto rado annotar potè l'istoria Sire accogliente ogni virtude in seno! Presso che sempre invece con la boria Bastevol sola a farle venir meno, Stanza a vergogne, a danni fe'il paese Che forza o eredità servo gli rese.
- Sovente invece tenne in lui d'amore Superbia il loco; di giustizia, sdegno; Fornicarie vergogne, di pudore; Di prevision, fasto e consumo indegno; Di provvidenza, divorante ardore Di cumular col più cupido ingegno; Di saggia cura all'ordin sociale, O prepotenza o infingardia fatale.
- Sovente il trono ebbe a mirarsi cinto
  D'ogni uom più nullo, ambizioso, vile
  A quella ipocrisia vôlto da istinto
  Che è certa scala a tutto onor servile:
  D'ogni uom più tristo e ad adular procinto
  L'idolo innanzi a cui prostrasi umile
  Fin che ha luce a sè intorno, e a cui le spalle
  Volge appena abbuiar mira suo calle.
- Furo le corti in ogni età per questo
  Di tante colpe o ascose o aperte albergo,
  Di tanti affetti rei nido funesto,
  Che ognor virtude vi perdè l'usbergo:
  Per cui le quante volte il saggio e onesto
  Pronto lasciarle non potè da tergo,
  A poco a poco sè trovò mutato,
  E a' corruttori uguale diventato.

- B Di tanto ver fra mille prove, il dono Mi porge d' una or qui la storia mia.

  Deh! non mi neghi il leggitor perdono Se in accennarla offendo cortesia!

  Se d' uom svelo il cui nome è divo suono, Mal nota colpa di cortigiania!

  Se qui distendo lieve nuba oscura,

  Sovra luce finora e viva e pura!
- Lui che in tenere note armoniose
  Accordate alla più soave lira
  Viva e morta canto donna in cui pose
  L'affetto che ognor spera, ognor desira;
  Che pur tanto amò Italia, ed animose
  Parole della più magnanim' ira
  Sciolse a' mali di lei, pregiar dovea
  Chi franti i ceppi della patria avea.
- Della mente e del cor forniti entrambi
  Che rado in terra, e a pochi il ciel dispensa,
  Di epistole facevansi ricambi
  A serbar viva l'amistade accensa:
  Repente avvien lo stile usato cambi
  Il Sommo Vate, e si per lui distensa
  D'esse una venga a Iacopo inviata,
  Che intera dai Visconti appar dettata. 22
- Ahi I mostrava egli pur se pestilente
  Corrompitrice aura di reggia è ognora,
  Con imporgli tornasse obbediente
  Città omai franca, al principato ancora:
  E se a disdirsi fosse renitente,
  Senza più sosta ne venisse fuora,
  Per ritornare all' opre abbandonate
  Sole ai ministri dell' altar serbate.
- A bassezza cotanta il generoso
  Dar risposta non degna; invece ai campi
  Guida giovin guerrier stuolo animoso
  Affin s' adusi degli acciari ai lampi:
  Ogni provetto vuol fugga il riposo,
  Affin se un di novellamente accampi
  Minacciante nemico ai muri intorno,
  D' altra disfatta il danno abbia e lo scorno.

- La pace con gl' Insubri, ed è fra i patti
  Che i cittadini di Pavia gagliardi
  A signoria rimangano sottratti:
  Che forza od arte in avvenir si guardi
  Dal più voler quegli ordini disfatti
  Che Iacopo dettò con alto senno,
  Che libertà serbar secura denno.
- Ma lentata indi a poco la leganza,
  Chi volea cura di tai patti darsi?...
  Come quando si vede in lontananza
  Un leggero vapore sollevarsi
  Che a poco a poco si distende, avanza,
  E giugne in vasta nube a tramutarsi,
  D'onde fra lampi e tuon che assiduo romba
  Grandine alfin disolatrice piomba....
- Avvisar la minaccia era costretta,
  Appunto allor che de' già suoi tiranni
  Manco temer doveva la vendetta:
  Appunto allor, che tolta a immensi affanni
  Da forte braccio e in un da mente eletta,
  Venía tornando avventurosa stanza
  Di virtute, di pace, di abbondanza.
- 16 Non timore perciò Iacopo accoglie,
  Così del ciel nel patrocinio fida,
  In santo dritto, e nelle forti voglie
  Di chi 'l più vivo patrio amore annida:
  Anco la voce onnipotente scioglie,
  Voce che già fu acuto spron, fu guida
  Alle gesta più ardite e più stupende,
  Voce ch' eroi quanti l' ascoltan rende.
- Del Pavese dominio, i Viscontei
  Comprando vanno avventuriera gente
  Per cui la preda è il sommo de' trofei:
  Sa che apprestando vanno chetamente
  Armi ed ingegni i più funesti e rei,
  Sa pria che al tauro il Sol ritorno faccia
  Pieno effetto daranno alla minaccia.

- Manda messaggi ad implorare aiuti,
  Cui sol del Monferrato avvien gli giure
  Il sir leale, e ogni altro gli rifiuti:
  Ma cotante dassi ei solerti cure,
  Così fa di fortezza i cor riempiuti,
  Che induce tutti a cimentar la sorte,
  Al fero grido, o libertade, o morte!
- 19 Vigile ognor, discopre che Pavia
  Taluno alberga, che in suo cor divoto
  Serbandosi ai reietti Beccaria,
  Interno appresta ribellante moto:
  E attende solo ella ricinta sia
  Di non più incerto assedio, ne rimoto,
  Per lacerare un velo tenebroso,
  Ed insorgere quindi baldanzoso.
- 20 Scopre che la turrita eccelsa mole
  Per dieci lustri a quei superba reggia,
  In salda rocca permutar si vuole
  Da chi le trame perfide maneggia:
  Severo impon che matricida prole
  Novello Sol splendere in ciel non veggia,
  E l'aborrito maladetto loco
  Ratto sparisca per ferro e per foco.
- 24 Spenta va quella, il cenno appena uscito;
  A spogliar questo corre turba immensa,
  Tutto onde fasto l'ebbe un di fornito
  Sacrando della patria alla difensa:
  Fra roteante fumo erge muggito
  Spaventevol la fiamma quindi accensa,
  Concitata così da fiero vento,
  Che pronto e intero n'è lo sfacimento. 25
- 22 Dell' orator l' alta facondia spigne A tanta altezza gli onorandi affetti, Che ciascuno le proprie arche ferrigne Vuotar consente, a li tesor ricetti.... Si, i tesori che l' uomo avido strigne Bisogni a satisfar, sfoggi, diletti, Van donati alla patria, alta memoria D' eterno canto degna, eterna gloria!

- Nè rende men le donne generose
  E preste a dispogliar li adornamenti
  E le seriche vesti preziose
  Supremo segno a lor brame cocanti:
  Le vergini, le vedove, le spose
  Tutto a lui danno, affin che d'armi e genti
  Subito faccia formidato acquisto,
  Per contrastare il visconteo conquisto.
- 24 Furon viste da allora in rozzi panni Nell' opre difensive affaticarsi, Figli, padri, fratei, consorti, amanti Concitar con l' esemplo a invitti farsi. Quando avverra maggior trionfo vanti Facondia umana? ah! sol per lei mutarsi Potea città corrotta e viziosa Nella rigida Sparta virtüosa. 25
- Ah! perchè mai l'onnipotente Iddio
  Meritata mercè le disdiceva?
  Perchè lei condannava a duro fio,
  E a prepotenza palma concedeva?
  Perchè?... Ma temerario è il chieder mio!
  Quel velo che mortal man non solleva
  Potremo solo in ciel mirar squarciato;
  Qui, venerar dobbiamo arcano fato!
- Annuncia giunto alfine il tristo giorno
  Di novelli cimenti e pugne nuove
  La tromba viscontea, che il primo scorno
  A vendicar, schiere possenti move:
  Stendonsi queste tutte quante intorno
  A Pavia già parata a dure prove,
  Rinnalzano trincee, forti bastite,
  Onde ritegno opporre alle sortite.
- Dell'aspra e lunga ossidion fatale Non fla qui tenti rimembrar le imprese, I ributtati assalti, la mortale Tempesta assidua di feroci offese: Non del sir Monferrin la fe leale, Non due bastite un di per esso prese Appo ostinato fervido conflitto, Il dato aiuto d'armi, genti e vitto.

- 28 Non suo respingimento, la cittate
  Allor più stretta da ogni Insubre schiera,
  Pur reggente a miuacce dispietate,
  Ad assalti, tremendi ognor più fiera:
  Tanto poteva amor di libertate,
  Giunto a esemplo, consiglio, imper, preghiera
  Dell' Apostolo e Duce, or brando, or croce
  Estollente, or pietoso, ed or feroce.
- 29 Mentre avessi pur'anco quella ch'ebbe
  Il Ferrarese attezza descrittiva,
  Manco appieno a un pensiero tristo verrebbe...
  Da quali rotte vene il sangue usciva?...
  Ahi! da italiane! qual terra lo bebbe?
  Ahi fera doglia! la comun nativa!...
  Itali ciechi! perchè mai volgeste
  Al sen fraterno i ferri, e vi struggeste?
- Non mormorare udrebbesi lamento
  Sovra l'odierno miserando stato
  Dai generosi in cui non appien spento
  Fea codardo timor, senso onorato!
  Non di stranii soggetto al reggimento
  Apparirebbe un popol dinervato,
  Ma forse come in manco trista etade
  Avrebbe almen di sè la potestade!
- Oh tempi! oh eventi! oh rimembranze! oh misto
  D'eroismo e delirio universale!
  Giovasse almeno il rappellarvi al tristo
  A cui d'onor di patria più non cale!
  Valesse a concitarlo al riconquisto.
  Di virtu scevra da un error fatale!
  Valesse!... ma al racconto omai si rieda;...
  Iddio pietoso all'avvenir provveda!
- Je prodi chiusi nel Pavese interno
  Da più lune reggean con tanto ardire,
  Così li sovvenia l'aiuto esterno
  Del generoso Monferrino sire,
  Che fortuna apprestar novello scherno
  All' Insubre parea; quando le dire
  Fame, peste, avarizia, e tradimento
  Uscian d'inferno a suo sovvenimento.

- Tra masnade di gente avventuriera
  Che di giuri facea mercato infame,
  Il sir di Monferrato avea la schiera
  Da Lando retta, compra pel certame:
  Ligia averla sperava a sua bandiera
  Poi che appien ne sbramò l'avara fame,
  Oblïando che ognor dubbia è la fede
  Poggiante solo in avara mercede.
- 34 Il condottiero alla proposta indegna D'altra più opima ad esso profferita, Repentemente al colubro s'impegna, A cui notturna fa vile fuggita: Al sir che non ha più chi lo sostegna Tolto è così di recar oltre aita Alla forte Pavia, che a fermo ciglio Più grande tutto di scorge il periglio. <sup>27</sup>
- Dove il suon non echeggia della voce
  Che a forti imprese anco i tementi appella,
  Cedon sedotte o dome in guisa atroce:
  Curbisto sol, Cicognola, Stradella,
  Durno, Brencida ardiscono in feroce
  Lungo contrasto perdurare, ahi solo
  Cagion di più sterminio e maggior duolo! 28
- Più spessi intanto rendonsi e cruenti
  Gli assalti alla cittade, e più tremendo
  Il tempestar dei bellici strumenti
  Per cui la cinta va qua e là cadendo:
  Che val? ne forma il petto de' valenti
  Altra si immota contro l' urto orrendo,
  Che a dubitar son tratti gli asseggianti
  S' unqua avverra riescan trionfanti.
- Ma fame alfin suo macilento aspetto
  Mostra dei chiusi fra lo stuolo audace,
  E quasi pur non basti il malo effetto
  Di lei che tutta vigoria disface,
  Pestilenza introduce in ogni tetto
  Pianto, doglia, spavento, e la rapace
  Inseparabil sua compagna morte
  Che va cruda mietendo ogni più forte.

- Pugnar Col cielo, e umil china la fronte
  A quel decreto venerando arcano
  Che omai concessa vuol palma al Visconte!
  Strigne egli stesso bianca insegna in mano,
  Abbassato comanda il mobil ponte,
  E senza paventar nimica offesa,
  Esce a trattare inevitabil resa.
- 59 Salvo ai Guelfi patteggia ogni diritto 29
  Di patria, vita, censo e libertade:
  Patteggia il reggimento omai prescritto
  Mutar non possa nuova potestade:
  Nulla chiede per sè. Giura lo scritto
  Galeazzo, ond' entrar nella cittade
  Con orgogliosa pompa trionfale;
  Ma tosto pon la data fè in non cale.
- Vendicatrice, ambiziosa, avara:
  Sbandeggia assai de' Guelfi, li dispoglia
  Di quanto render può la vita cara:
  Pensa, e decreta alfin come la doglia
  Dei più odiati far possa e lunga e amara,
  Calcolati a misura i patimenti
  Di quelli che condanna a cader spenti. 30
- Conservava la istoria atroce editto
  Che prefiggeva la vicenda alterna
  Di cruccio e tregua al condannato afflitto:
  Per quello, ond' altro mai fia si discerna
  A cifre più sanguinolenti scritto,
  Patir doveva della morte pria
  Quaranta giorni orribile agonia. 31
- 42 E qui, pingere a me sortisse pure
  Ossa infrante più volte o dislocate,
  Piedi spellati, astretti a premer dure
  Superfici pungenti; trafelate
  Fauci ingozzanti aspre bevande impure;
  Membra in prefissa norma tormentate,
  E al fral divelte ad una ad una, insino
  A che la ruota appien finia il meschino!

- 43 Qual cor regger potrebbe, qual pensiero?
  Chi mirarle anco sol sbozzate appena?
  E dove all' uopo io stesso il magistero
  Trovar potrei fra sdegno intenso e pena?
  Tacciasi pure dell' editto fero,
  Che affin la storia mia resulti piena,
  Basterà accenni come andò compita
  Dell' ammirando Iacopo la vita.
- 44 Il già invitto campione, il già tuonante Apostolo del vero, Angiol di pace, Di pazienza fassi a ognun penante, Per cui prega dal ciel grazia efficace: Con le parole più fervide e sante Sedar procaccia sdegno pertinace, Sospender le vendette, ed a nequizia Far che succeda in parte almen giustizia.
- 45 Ma ognor respinto dalla reggia il vuole Il tiranno crudel, così paventa Udir pel suono delle sue parole Il rimorso doppiar che lo tormenta: Sulla soglia prostrato il pio si duole, Alto leva la voce, ond' egli senta I giuri tutti rammentar che ha infranti, Ma sperdon l'aure le querele i pianti.
- 46 Allora dassi a confortar pietoso
  Quei ch' esser denno a lenta morte messi,
  E divietato a sè tutto riposo,
  Giorni, notti trascorre in mezzo ad essi:
  Il temente incoraggia, l'animoso
  Conferma si, che gli scherani stessi
  Di cotanta virtù maravigliati
  Rendonsi quasi meno dispietati.
- 47 Lo sa Visconti, ed il timor, la rabbia, Fidi compagni a li tiranni ognora, Prova in seno più crudi, e da sue labbia Traggon cenno sospeso infino allora: In Pavia più non vuol che stanza egli abbia, Dove paventa giugner possa ancora A eccitar disperato movimento Che il domino gli svelga in un momento.

- 48 Nell' ore chete d'alta notte, in quelle In cui nel sonno avvien l'angoscia taccia, All' improvviso empia masnada svelle Il prode, il santo a quell'altar che abbraccia: Di catene lo carca, ed a Vercelle Lo trascina, in prigione atra lo caccia; Stride sua ferrea porta; va rinchiusa Arcanamente, e a lui mai più dischiusa! 32
- 49 Fu trucidato? vi perì di fame?
  Lunga soffrì terribile agonia
  Fra li tormenti? n'accogliea l'ossame
  Terra sacra, ovver quella il ricopria
  Che suol de' bruti accogliere il carcame?
  Tenebroso mister che unqua chiaria
  Posteritade neghittosa, ingrata,
  Che una pietra neppur gli ha consacrata!
- Vendicatore uscir potesse il carme
  Inspirato da Eroe tanto d'ingegno,
  Eloquenza, pietà, valor nell'arme!
  Col ver che qui cennai, renderlo segno
  Dato mi fosse a maraviglia!... ahi! starme
  Avvolto deggio in tenebror profondo,
  Fin che il ver non sia più delitto al mondo!

Migliarina presso Carpi, Agosto 1839.

#### NOTE.

4 Alle tristi considerazioni espresse nelle stanze 5, 6 e 7, non sarà inopportuna l'aggiunta di alcun'altra in forma la più possibilmente compendiosa, di troppa importanza essendo questo argomento.

Corse lunga età durante la quale il chiericato fu non solo custode, e zelante propagatore della Fede, ma depositario unico pur anco della scienza profana e della moralità civile. Dovè quindi levarsi dominatore del laicato: dovette dall'universale venir riconosciuto precipuo elemento della società, e pote in tale situazione venire acquistando giunisdi-

sioni, diritti e privilegi d'ogni mamiera. Ma i tempi continuando il loro corso, e le idee generando le idee, avvenne che chiericato e laicato ebhero a poco a poco a trovarsi in aituazione pienamente opposta all'antica. Mentre assalito il primo, e minacciato dalle eresie, fu costretto di fissare assolutamente non solo i dogmi, ma le discipline, onde a quelle oppore un insuperabile argine. Condannossi così ad una fatale immobilità in ordinamenti ancora che nel proprio medesimo interesse avrebbe dovuto consentire modificati in ragione del sociale progresso Così lasciossi superare pell'arringo dal laicato, costituito oggi vero depositario della scienza, motore unico di progresso civile. - Intanto che come tale viene riconoscendo e disapprovando le antiche invasioni del chiericato sopra la temporalità (invasioni dal Vangelo interdette, e contrarie al vero spirito della religione ), la ingiustizia di giurisdizionali odiosi privilegi, da cui derivano contraddizioni ed inciampi; intanto che procura di por rimedio a tali inconvenienti, questo più sempre tetragono ed ostinato palesasi nel difendere le une e gli altri, che vuole insieme amalgamati e confusi Il contrasto irrita le passioni : la vicendevole opposizione, a danno insieme della credenza, e della pratica religiosa, si fa tutto giorno più fiera ed invelenita, eminaccia prorompere in una aperta guerra, le di cui conseguenze sarelibero fatali, e forse irreparabili. - In faccia a tale pericolo non rimoto, non lieve, quale messo di salute presentasi? La unione, la intelligenza, la pace fra li due elementi oggi a vicenda nemici. Intelligenza, pace, ed unione non avverabili che in una sola maniera, dietro la considerazione dell'assoluta impossibilità che lo spirito umano sia mai per rinunciare alle conquiste da lui fatte sipora. Imprenda il chiericato a battere pur esso la via battuta dal laicato, in tutto quanto non presenti contraddisione col dogma Facciasi pur esso propugnatore e guida di quel progresso, che per quantunque voluto dallo stesso Iddio che diede all'uomo la indomabile tendenza ad esso, imprese ad avversare, da quando passo in dominio del laicato Ritorni ad essere come un tempo conservatore e propagatore di verace scienza, motore di civiltà. Adotti il gran principio della civile uguaglianza in faccia alla legge dello Stato, di tutti gli ordini che lo compongono. Ricollocatosi in tal maniera a livello dell'elemento laico, e racquistata la estimasione, la fiducia universale, altra missione sublime gli rimarra sempre esclusivamente serbata, dal cui esercizio otterrà inoltre la universale venerazione affettuosa. Quello d'insegnare con la voce non solo, ma con l'esempio una religione di carità, di abnegasione, di perdono. Compiendo questa nel vero spirito del Vangelo, ne deriverà di necessaria conseguenza una mobile e disinteressata prevalenza di lui sopra l'elemento laico Mentre al civile allivellamento con esso, aggiugnerà l'esercisio esclusivo della spiritualità. Quindi la importanna che acquisterà su quello. sarà in ragione diretta della importanna che la *spiritualità* avrà sempre sulla temporalità, l'infinito sopra il finito, il cielo sopra la terra. Obtavenisse alfine tale conciliazione, per cni potrà apparir dileguato ogni pericolo, potrà andar salva quella civile società, la quale per l'accennata animosità fra i due principali elementi che la compongono, appare oggi minacciata cotanto.

Furono i Languschi capi di parte guelfa, e quindi rivali ai Beccaria ghibellini. Filippone conte di Langusco teneva il governo di Pavia alla venuta di Enrico VII nel 1310 Questi nel 1318 volle investiti i Beccaria di una sovranità durata in essi scarso messo secolo.

<sup>3</sup> Giovannì Paleologo marchese di Monferrato, mosse guerra ai Visconti signori di Milano l'anno 1356. Trasse nella propria alleanza i Beccaria, debitori alla protesione di quelli del dominio ch'esercitavano sullo stato di Pavis. I Visconti per vendicare tale ingratitudine, ed impadronirsi di tale città tanto vicina alla loro capitale, invece di assalire il Monferrato, volsero le armi contro i più deboli. Nel marxo di esso anno ando per essi cinta d'assedio. (Matt. Vil. VI, c. 23, p. 368.)

<sup>6</sup> Gli assedianti innalazrono da tre lati ridotti di legname chiamati allora bastite ponendovi grossa guarnigione, e chiudendo così la città che difficilmente poteva essere vettovagliata. (ivi c. 29, pag. 371.)

5 Pareva inevitabile la pronta caduta di Pavia, che divisa dalle discordie della famiglia dominante non solo, era ingombra da popolo infetto della di lei depravazione, e quindi incapace di qualunque nobile impresa. (Pet. Azarii, Chr. p. 372-74).

6 Per far testa agli assalti viscontei inaspettato vigore infusero nei Pavesi le prediche del monaco F. Iacopo dei Bussolari, appartenente a nobile famiglia della stessa città, datosi fino dalla prima gioventù a vita di penitenza, sotto la regola di sant' Agostino. Dopo aver

vissuto da eremita, nei momenti del pericolo accorse in seno alla patria.

7 Predico la prima volta nel di delle ceneri con tanta pietà, fervore ed eloquenza, che fu pregato dal popolo a voler continuare ogni giorno della quaresima.

8 L'impudenza nel visio, e la corruzione onde porgevano esempio i Beccaria, offendevano l'alto e puro suo animo. Riprese acerhamente la svergognata incontinenza delle donne, l'usura ec., riuscendo la santa di lui eloquenza a grande mutazione di costumi. (Matt. Vill , l. VIII, c. 4, 2, p. 467.)

9 F. Iacopo non si limito ad imprecare i visi dei privati, ma scagliossi dal pulpito contro quelli del governo e dei principi, contro la viltà dei cittadini, la pasienza della servità, la corrozione, l'ingiustisia, e la crudeltà dei tiranni. Con tali discorsi ridestò l'amore di patria nei cuori ove da lungo era apento, muovendolo a bella prima contro i signori di Milano che tentavano rapire ai Pavesi la indipendenza, in quella guisa che i domestici oppressori tolta avevano ad essi la libertà.

40 Il popolo eccitato dalla forza irresistibile della eloquensa, riprese a proprio schermo le armi da lungo tempo affidate ai militi mercenari.

44 Il giorno 27 di maggio sul fare del giorno F. Jacopo alla testa di unmerosi fedeli che avera radunati in chiesa, ed ordinati ad esercito, fece una sortita, guidandoli da valoroso capitano contro il primo ridotto dei Milanesi, sorgente in riva al Ticino.

<sup>48</sup> I Tedeschi al soldo visconteo che lo custodivano, opposero all'inatteso impeto breve resistensa La bastita fu presa ed arsa, uccisi, fatti prigioni, o dispersi tutti coloro che la guardavano.

45 F. Iacopo approfittando dell'entusiasmo de'suoi, li condusse tosto ad assalire la seconda, quindi la terza, prese ambe ed arse come la prima. Vennero in di lui potere parecchie barche adunate sul Po, dalla parte di Piacenza, e per tal modo fu in un sol giorno levato l'assedio di Pavia, e disperso il nemico, allora appunto che tutta Italia credeva, altro non rimanesse a quella città, che arrendersi. (Matt. Vill., l. VI, c 36, pag. 375).

14 I Visconti occupati in altre im-

prese nel Monferrato, nel Modenese, e nel Mautovano contro i Gonzaga, non mandarono tosto nuove trappe contro Pavia (Vill. l. VI. c. 68. — Teh. de Bazano Chr. Mutin. t. XV; R. S. I., pag 625).

45 F. Iacopo dopo aver liberata la patria dall'esercito Visconteo, che la stringeva d'assedio, continuò a predicare contro la corruzione dai costumi,

e contro i visi dei tiranni.

46 I signori Beccaria avevano tollerata la eloquenza di F. Iacopo, fiachè si era scagliata contro i visi dei loro nemici. Ma cominciarono ad entrare in sospetto, quando la udirono impreeare la tiannide in genere. Tutto il vantaggio da loro sperabile, era omai conseguito. Quindi gli sforsi di lui per infondereardimento in un popolo suddito, non potevano che riuscire a dauno di coloro che pretendevano signoreggiarlo.

47 Fu deliberato sbarazzarsi del pericoloso oratore. Castellino e Milano dei Beccaria assunsero l'incarico di spe-

gnerlo a tradimento.

48 Sfuggito ad infame attentato, i cittadini temendo per la vita del loro apostolo, erdinarono una scorta volontaria che lo accompagnava in ogni luogo. Vill., l. VIII, c. 2, pag. 468)

<sup>49</sup> Prese alfine F. Iacopo direttamente di mira ne'suoi sermoni i dei Beccaria, e l'avvilimento del popolo che loro serviva. Perorò dal pulpito il ristabilimento della libertà, insieme a quello della religione, nominando egli stesso i cittadini a cui doveva indi innansi rimanere affidato il governo. Ed il popolo tutto ratifico immediatamente con i propri suffragi. (Vill. l. VIII, e. 3, pag. 469.)

Pag. 469.)

98 Spogliati i Beccaria d'ogui autorità dalla sola forsa della eloquenza, e per ciò solo che il popolo avea cessato di loro obbedire, tentarono di nuovo, ora a tradimento, ora a forza aperta, di far perire il Bussolari, ma i lor satelliti ebbero sempre la peggio. Si volsero allora ai Visconti, segnando secreta pace con essi, e tentarono di loro disrhiudere la porte di Pavia. Ma il monaco vigilante dopo averne svelate al popolo le trame, fece loro da un centurione intimare comando di uscire della città e dal suo territorio.

<sup>21</sup> Fuggiti gli espulsi presso i Visconti, a questi conseguarono tutte le proprie fortesse, assoldarono truppe, ed annodarono pratiche nella città. Scopertesi queste, dodici fra i principali congiurati perderono sovra un palco la testa (Mat. Vill., l. VIII, cap. 4, pag. 469. — Benven. de S. Georgio, Hist. Montisfer. pag. 539.)

22 I Visconti, per occupare Pavia, tentarono ridurre il potente monaco a rinunciar la disesa de' propri concittadini. L'immortale Petrarca il quale eragli amico, ne commendava l'ingegno, e avrebbe dovuto amarlo sinceramente, perchè avverso a tirannide. Ma il grande poeta careggiato da quelli. viveva in tal epoca alla loro corte, sebbepe nemici della sua patria, della libertà, della Chiesa, dell'impero. A loro istigazione pertanto scrisse a F. lacopo una lunga epistola per esortarlo a predicare la pace e non la guerra, la sominissione e non la ribellione Tale epistola, che d'altronde non presenta se non un centone di luoghi comuni, nulla pote sull'animo del predicatore pavese. Franc. Petr Famil. Epist. 1. X, ep. 17. -De Sade.) Mem pour la vie de Petr. V. pag 465.)

35 Stanchi di una lunga guerra, i Visconti e gli alleati del marchese di Monferrato, nel maggio 1358, conclusero la pace uno dei capitoli della quale concedeva a Pavia il diritto di continuare a governarsi a comune. Ma rallentata la Lega, ognuno pensò a sè, senza curare gli altri, ne la esecusione dei patti che direttamente non li risquardavano. I Visconti non rinunciarono quindi alle speranze di giuguere a possedere Pavia Questa pertanto, ed il marchese di Monferrato ebbero a rimanere soli esposti alle loro vendette. (Matt. Vill. 1. VIII.) c. 92.)

24 All'avvicinarsi della nuova procella, Bussolari provvide instancabile a tutto. Temendo che il palazzo dei Beccaria non servisse di fortezza ai loro partigiani secreti, eccitò il popolo ad atterrarlo. Il Muratori ne' suoi annali lo condanna troppo leggermente per tale azione, ed in complesso giudica un tant' nomo con severità eccessiva. (Matt. Vill. I. VIII, c. 53, Petri Azar., Chr. p. 376. — Murat. Ann. d' It. anno 1358.) 25 Necessitava il danaro per sostenere la guerra, e sopra tutto per pagre i sussidi al marchese del Monferrato. F. Iacopo esortò i cittadini a dare di buon grado le loro ricchezze per la difesa della patria, esortandoli a bandire ogni foggia di lusso. Deputaronsi uffisiali per reprimere anche quello delle donne, che da allora in poi non mostraronsi vestite che di un manto nero col velo in capo Tutti i loro gioielli furono dati al frate che li fece vendere a Venezia, onde impiegarne il ricavato in difesa dello Stato. (Petr. Asar. Chr. p. 377.)

Monferrato occupo per sorpresa le muove bastate erette dai Visconti, e riforni di vittovaglie la città assediata. Ma le forze milanesi soperchiavano tanto le pavesi, che malgrado tale suecesso, la città ebbe a trovarsi più stretta dall'assedio, che mai lo fosse stata prima. (Mat. Vill. l. IX, c. 35.)

27 Il marchese di Monferrato aveva assoldata la compagnia capitanata dal conte Lando Sedotta dall'oro dei Visconti, ad essi nel mese di ottobre diserto. Tale tradimento tolse al Paleologo di più soccorrere gl'intrepidi Pavesi (Vill., l. 1X, c. 54.)

28 I Beccaria vivendo nei loro castelli , avevano racquistata l'antica autorità sull'animo dei Ghibellini della campagna. Agli abitanti di questa inoltre, cha poca parte avevano nel governo della Repubblica, poco importava la patria indipendenza: e tutti quelli che non assistevano alle prediche di F. Iacopo, ponevansi volentieri sotto le insegne di una famiglia che per molti anni li aveva governati. Quindi tutto il distretto di oltre Po si sottomise ai Beccaria, e per essi ai Visconti, tranne i castelli di San Paolo, Stradella e Cicognola. In appresso tutta la Lomellina si arrese, meno i castelli di Durno e Brencida. Per ultimo il terzo distretto a settentrione del Ticino, detto campagna, fu occupato dai Ghibellini, tranne il Castello di Curbisto. (Petr. Azar. Chr. p. 377).

29 La fame, ed una crudele epidedemia manifestatasi nella città, abbattendo il coraggio degli abitanti, fece conoscere a F. Iacopo la necessità di finalmente cedere. Stese egli stesso gli articoli della capitolazione. Assicurò ai Guelfi il diritto di risiedere in patria, ed ottenne la conferma del governo popolare sotto l'alto dominio dei Visconti. Sdegnò aggiuguere veruna condizione per sè, non chiedendo neppure un salvocondotto.

Su Galeszao Visconti accettate e giurate le condizioni della resa, quando si trovo padrone della città e delle fortezze, dichiarò che nella sua condizione di vicario imperiale, non era obbligato di rispettare alcun patto contrario ai diritti dell' Impero, ed alle ragioni del fisco. Abrogo quindi le municipali costituzioni, e sommise la città al proprio potere assoluto. ( Pet. Azar. Chr. p. 378.)

31 L'editto atroce che prolungava quaranta giorni il supplicio dei rei di Stato, ci fu testualmente conservato dal citato cronista Pietro Azario, suddito del Visconti, e notaro di Novara, il cui libro fu pubblicato dal Muratori nel vol. XVI, Rev. Ital Script., alla pag. 410. I tormenti non dovevano ricominciare che un giorno ogni due, e nei giorni pari lasciavansi i condannati in un orribile riposo. Il primo, il terso,

il quinto, ed il settimo giorno davansi loro cinque tratti di corda. Nei due suaseguenti all'ottavo, si costringevano a bere acqua mista a calce e ad aceto. Per altri due giorni, dopo aver loro strappata la pelle de' piedi, facevansi camminare sopra sparsi ceei. In appresso loro cavavasi un occhio, poi l'altro. Quindi tagliavasi il naso, poscia le mani, quindi i piedi, e finalmente nel quarantesimo giorno venivano gl'infelici tanagliati, e terminavano sulla ruota i loro patimenti.

33 In messo a tante calamità conservavano i Pavesi grandissimo affetto e venerazione a F. Iacopo. Lo seguivano con sollecitudine, e gli davano commoventi prove del loro osseguio, del loro amore. Ma quando Galeasso Visconti tornò da Pavia a Milano, seco lo condusse, per allontanarlo dai suoi partigiani. Poi che l'ebbe in proprio potere, lo fece rinchiudere nella prigione del suo convento a Vercelli, ove quest' nomo, degno di sorte migliore, termino miseramente la vita. (Matt. Vill. l. IX, c 55, p 578. - Benven. de S. Geor. Hist. Montisf. p. b40. -Corio Ist. Milan., p. III, pag. 233.

### LEGGENDA XI.

#### MICHELE DI LANDO.

[1378.]

A COSIMO MARCHESE RIDOLFI

PADREFAMIGLIA MODELLO
ESPOSITORE ILLUSTRE DELLA UTILISSIMA FRA LE SCIENZE
E GIÀ UOMO TALE DI STATO
CHE DI SE EBBE A LASCIARE
VIVO DESIDERIO
NEI TOSCANI TUTTI
ASPIRANTI A TEMPI MIGLIORI.

- Oh! potessi tener sempre il pensiero
  Della mediana età sulle memorie!....
  Potessi del maestrato, del guerriero
  Schierarmi sempre innanzi le vittorie,
  Figlie di patrio amor, fonte primiero
  Di quante furo e fian veraci glorie!....
  Pur vigilante, a creder giugnerei
  Di condur fra i magni avi i giorni miei.
- Ma possibil pur fosse, andrebbe rotto
  Mio sogno dal pueril vaneggiamento
  Del popol d'oggi, ognora più corrotto
  Da quando smenticò suo nascimento....
  Ahi l basta quello affin mi senta indotto
  A fisarlo con senso d'iramento,
  A chinar quindi per rossor la fronte,
  Scorgendo in lui sol frivolezze od onte.

- Ed inver: fra chi nome ha per avite Membranze chiaro, a cui serbò fortuna Ed ampli censi, ed arche ognor fornite, Pochi vegg' io darsi a util' opra alcuna: I più, vôlte lor cure a scimunite Mode fastose, conservar digiuna D' alti pensier la mente, sgombro il petto Di patrio ardente e generoso affetto.
- Veggo chi usci dal fango, e di superbi Titoli fece mercantato acquisto, A prezzo di quell' oro che dai nerbi E midolli suggea del popol tristo, Quando, vil pubblicano, in modi acerbi Lo spogliava e opprimea, solo provvisto Apparir della fatua mescolanza D'antica abbiezion, nuova burbanza.
- Chi nacque in medio stato, e quelli e questi
  Dileggiare o abborrir, mentre che adopra
  Emularne non sol maniere, vesti,
  Ma tutta mala ovver ridicol' opra:
  I brevi censi frutti degli onesti
  Sudori aviti appien mandar sossopra,
  Fintanto in preda a morso tardo e vano
  Distenda al mendicar la scarna mano.
- 6 Chi di facile allòr cinta la chioma
  Di Temi incede nei delubri augusti,
  Non la scienza che dettava Roma
  Apportarvi, e l'onor delli vetusti:....
  Ma ignoranza non rado, o turpe soma
  Di frodi, ambagi, ed artifici ingiusti,
  Il falso a mostrar vero, il ver mendace,
  A sbramarsi dell'oro ond'è vorace.
- Veggio chi per sentier bujo, contorto, Non per quel retto che virtù rischiara, Ad onorandi gravi offici è scorto, Sol recarvi ansia o ambiziosa, o avara: Chi spingere procaccia il guardo corto Nelli dotti volumi, a nobil gara Lanciarsi lento, mover pronto a quella A cui nascosa gelosia lo appella.

- Weggio chi tratta l'arti creatrici
  Un di venute dalla Greca terra,
  E poi che spente dalle struggitrici
  Scitic' orde piombate a fatal guerra,
  Qui risurte, ove stan vendicatrici
  D'ogni altro onor da lungo ito sotterra,
  Sovente soffocar genio fattore
  Per serbarsi venale imitatore.
- Veggio chi per quel traffico s' avvia Che fu si degno ed util nell' etade In cui l'eccelse moli costruia Maraviglia dell' Itale contrade, Con purtroppo frequente apostasia Disdire quella fe, quella onestade Sovra cui poggia, sovra cui si move, E più effonder miseria in ogni dove.
- Ad usare in fabbril lavoro il braccio,
  Veggio per ogni vizio omai corrotto
  Tristamente così, che il lucro avaccio
  Ha stretto appena, a sperderlo è condotto
  In giuoco, in gola, in impudico abbraccio,
  La famigliuola sua lasciando intanto
  Preda alla fame, alla miseria al pianto!...
- Tuoni eccheggiante alfin contro del male Che multiforme a Italia nostra nuoce, Da quando la diacció freddo letale....
  Da quando in lei dannar si volle a croce Tutt' opra, e fin pensiero nazionale....
  Da quando più nessuno ardì animoso Sacrarle mente, aver, braccio, riposo.
- Oggi invadente e somme ed ime classi,
  Che sprezza quanto all' io rimansi fuore,
  Che dell' io solamente idolo fassi:
  Per cui ben rado avvien risponda un core
  Quando la patria lamentando vassi,
  Per cui pago ciascun d' util presente,
  Al passato, al futuro è indifferente.

- A cui tanto il pensier volger mi piace
  Per trarne (e invano almen non fosse!) esempi
  D'Eroi valenti in guerra e saggi in pace!...
  Esempi che ai moderni o ciechi o scempi
  Vorrei sortisser sfavillante face
  Rischiaratrice della immonda fogna
  In cui giaccion con danno e con vergogna.
- 14 È ver che il ciel non rado compariva Offuscato anco allor da nube densa, D' onde fra lampi e orrendi tuoni usciva Devastatrice tempestosa offensa.... Ma a questa almeno ognor pronta seguiva Variopinta iride bella accensa, Ne mancava il maggior pianeta mai Di tutti quanti rimostrar suo' rai.
- Or da più di tre secoli ne cinge
  Di fetido vapor pesante massa,
  Unqua da vento spersa, in cui se spinge
  Luce taluno, dentro ahi non vi passa!...
  Chi a pensier tanto lugubre non tinge
  Di rossore la fronte, o non l'abbassa?...
  Non piange o freme, in rammentar che noi....
  Noi siam pur germi di que' sommi eroi!....
- Ohe sortir si mirarono perfino
  Da limaccio vulgar di quando in quando,
  E di gloria immortal lungo il cammino
  Venir secure e vaste orme stampando....
  Ah! il fervente desir lena al meschino
  Ingegno porga, e quel Michel di Lando
  A cui negò la patria e bronzi e marmi,
  Celebrar tenterò con i miei carmi. 1
- Michel di Lando sì, che un di nascea Di tanto umili e miseri parenti, Che la sua vita trascinar dovea Fra incessanti fatiche e duri stenti, A procacciarsi il pan che dividea Con fida sposa e pargoli innocenti, Che amava, dopo la sua patria e Dio, D' amore insieme sviscerato e pio. —

- Ambiziosa guerra pertinace
  Che la Romana Chieresia destava;
  E sostenea profanamente audace
  Mentre in Provenza il Gran Gerarca stava;
  Che il Fiorentin di liberta seguace
  E campione magnanimo appellava
  All' agon della gloria, alfin sedata
  Apparia mentre pace iva trattata.\*
- Ma se intanto Fiorenza nell' esterno
  Calma sicura far scorgea ritorno,
  Scorgeva insieme reo dissidio interno
  Divampar più tremendo tuttogiorno:
  Tanto il sopito parteggiar fraterno
  Venivan ridestando a sè d' intorno
  Albizzi' e Ricci, a muta invidiosi,
  E di aggiogar la patria disiosi. 3
- Aveano i primi a sè le classi altere
  Dei Baroni umiliati, e ognor frementi
  Dal giorno in cui di nuocere il potere
  A lor Giano togliea, se vi rammenti. 
  Gli altri le industri e mercatrici, fiere
  Per gli accolti tesori e per le genti
  Del vulgo che sfamavano, e il cipiglio
  D' ambe parti annunciava alto periglio.
- I Che pervenuti gl' interdetti scanni
  I Baroni a usurpare un' altra volta,
  Rammemorando antichi insulti e danni
  Volean la briglia a lor vendette sciolta:
  Gia con impeti aperti e occulti inganni
  Così ogni legge per lor si travolta,
  Che in mezzo alla più orribile anarchia
  Solo impera incomposta tirannia.
- Allor la plebe alle querele pronta
  Mai sempre, quanto nell' insorger tarda,
  Ma che, se concitata in rabbia monta,
  Feroce è quanto in calma appar codarda;
  D' improvviso ogni limite sormonta,
  In falange raccogliesi gagliarda,
  E dispiegate sue bandiere al vento
  L' intrusa Signoria sfida a cimento. <sup>8</sup>

- Questa orgogliosa tracotante e dura
  Fin che incerto il periglio ebbe e lontano,
  Solo ritrova in sè vile paura
  Quando presso lo scorge, e non più arcano:
  Non a minaccia d'orrida sciagura
  Francamente osa opporsi armata mano,
  Ma preferisce il chiesto a lei da quella
  Consentir tutto con mollezza fella.
- 24 Resa allor balda la gentaglia insorta Dal facile asseguir, vieppiù pretende, Mentre il furor ch'esalta, che trasporta Agli eccessi più barbari, l'accende: Non sol dispoglia, sbandeggiata.... morta La classe vuol che misera lei rende, Vuole ogni suo dovizioso ostello Arso per fiamma, o guasto per martello.
- Non suona appena la tremenda voce In mezzo alla brutal delira greggia, Con plauso misto a fremito feroce Alta per mille bocche e mille echeggia: Dividersi, cospandersi veloce Subitamente avvien tutta si veggia.... Volar di faci, di picconi in traccia Ond' espedir l' orribile minaccia.
- 26 Fra rotear di flamme e fumo denso
  Primiera appar la mole sontuosa
  Degli Albizzi conversa in rogo immenso,
  Indi in vasta ruina spaventosa:
  Poi quella dei Guadagni, poi l'estenso
  De' Strozzi albergo, poi la maestosa
  Stanza del Castiglionchio, che la vita
  Doveva a sacra tonaca vestita.
- 27 Crollano quelle pur dei Guicciardini,
  De' Pazzi, e Buondelmonte arse e distrutte,
  Si che omai giunte agli ultimi destini
  Sembran le genti magnatizie tutte:
  Avventurose quelle che a' confini
  Del nembo all' apparir si son ridutte,
  Ovver da santi rispettati asili
  Rimangono sottratte ai ferri ostili!

- 28 Ahi misera Fiorenza!... in quei di orrendi Come mutato il vago aspetto avevi!...

  Non danni a te recar potean tremendi Vieppiù i venuti dalle eterne nevi Di spogliamenti, ample rovine, incendi, Insulti, stragi che patir dovevi Dagl' insaniti stessi figli tuoi, A tardo pianto condannati poi.
- Non era l'uom, che sotto rude scorza
  Cuor rinserrava in cui virtù prestante
  Dai cimenti vieppiù s'incentra e inforza!...
  Dispoglia, insanguinata, fummicante,
  Ceduto avresti alla Ciompesca forza,
  E fatta serva di feroci ignavi,
  Tronco anzi sera il giorno tuo miravi.
- 30 Nudo il capo, discalzo, da le spalle Ai ginocchi mal chiuso in rozze vesti, Corre Michel di Lando in ogni calle Dove son più sediziosi infesti: Che persüasi esso lo faccia ond' alle Prede e ruine addurli a cui son presti, Lo accolgono festosi, a orecchi intenti Ascoltano li suoi fervidi accenti.
- 54 Con l'arcana invincibile possanza
  Che imparte ai sommi il ciel, quella che tragge
  A obbedir fin l'altera tracotanza,
  Tutti con seco appien sommessi attragge:
  Da lor seguito, volgesi alla stanza
  D'essi che a norme provvidenti e sagge
  Prescelti già Fiorenza avea custodi,
  Non fabbri impuni di nequizie e frodi.
- 52 Che in ascoltar dal fremito gagliardo
  Farsi la furia degl' insorti accosto,
  Compresi di terrore il più codardo,
  Oblian tutto dovere ad essi imposto:
  Sol gareggian chi fia tra lor men tardo
  Secreto a rintracciar loco nascosto,
  Il Santüario delle leggi intanto
  Abbandonando a chi n' ha il morso infranto.

- Incontrastata, esultano i felloni,
  Come in mezzo dell'arsa affrica arena
  Esultan gl'ismaelitici ladroni,
  Se di quel che alla gran moschea si mena
  Tributo opimo scorgonsi padroni,
  Senz'uopo di dubbioso avventamento
  Contro chi spense già l'infernal vento.
- Tristo successo! rei vulgari abbietti
  Che pure in seno del più franco stato
  Umilmente restar deggion subbietti
  A quelli da cui pan viene a lor dato;
  Or che si trovan d'improvviso eretti
  A suprema balia da cieco fato,
  Sembran per febbre accesa deliranti,
  O dal furor invasi dei baccanti.
- 35 Il gran periglio appien misura Lando, E inspirato, lo annienta.... Il gonfalone Già relitto da chi fuggia tremando, Impugna, squassa e in mezzo a lor si pone Subitamente insieme alto sclamando!... « O miei fratelli, il Ciel vi fe' ragione.... Tutto è vostro in Fiorenza!... or proclamate L'uomo che duce, reggitor bramate! » 5
- Intorno a cui soffio di vento aggira
  Qual regio ammanto il segno benedetto....
  L'occhio che intorno balenante gira
  Nel profferir tanto opportuno detto....
  In ognun che lo ascolta, che lo mira
  Tal destan reverenza e vivo amore,
  Che un sol grido acclamato il vuol signore.
- Assente il magno, che del cuor nel fondo Ha già prefisso come salvar deggia La patria, in cui ne d'un Gualtier secondo Risurger dee l'abbominata reggia, Nè per opra del ciompo furibondo Perdurare anarchia... ma vuol si veggia Il trionfo di vera libertade, Di giustizia, di pace, e umanitade.

- Di supremo reggente il lucco indossa,
  Nell' istante con mano vigorosa
  Impugnando il timon di nave scossa
  Da tempesta fremente spaventosa:
  Sensi anzi tutto di cotanta possa
  Favellando alla turba minacciosa,
  Che a ritrarsi la inducono sbandata,
  Colpita di stupore e umiliata.
- Quanti con tenebrose arti maligne
  Il turbolento moto concitaro,
  In bando fuor della città sospigne,
  Minacciando a' restii fato più amaro:
  Dargli ragion dei loro atti costrigne
  Que' magistrati che non procacciaro
  Prevenirlo prudenti, o imporgli almeno
  Dopo lo scoppio reo valido freno. 10
- 40 Arse, distrutte vuol per cenno espresso
  L'urne serranti i nomi di coloro, 11
  Indi appellati al gubernial consesso,
  Ch'entrati in quelle sa per il mal foro:
  Sceglimento miglior vuole commesso
  Ad accolto sagace concistoro
  D'ogni ottimo per senno, per etade,
  Per non mentita patria caritade.
- A Raccoglie gente fida e valorosa,
  L'arma e sommette a capitani esperti,
  Affin la notte e il di vegli animosa
  A serbar gli ordin nuovi e saldi e certi:
  A terror di chi mossa riottosa
  Nell'avvenir più mediti o concerti,
  Per cui Fiorenza ancor rieda infelice,
  Rigida segna legge punitrice.
- Allor vulgo mutabile che vede
  Solo il presente e all' avvenir mai pensa,
  Un traditore, uno spergiuro il crede,
  Ultrice rabbia in sen prova raccensa:
  All' armi grida, all' armi tosto riede,
  E a dargli conto di sognata offensa
  Lo cita a sè davante insieme a tutti
  Seco nel nuovo reggimento addutti.

- Apportatore del messaggio audace
  Nella incrollabil sua costanza saldo
  Risponde dignitoso, e in un sagace:
  Che eletto ad infrenar moto ribaldo,
  Alla patria comune a render pace,
  È sacro officio suo dettar la legge,
  Non riceverla già da abbietto gregge. 12
- 44 Comanda si diperda, si disarmi,
  All' opre usate faticose rieda,
  Affinche l'aspreggiare a lui risparmi,
  E più tardi pietate invan non chieda:
  Quello, ciò udito, alto più grida all' armi,
  E fra tumulti avvien tosto proceda
  Otto a scerre a cui dà pieno potere
  Sul civile governo e sulle schiere. 13
  - 45 Mandan costore a Lando ambasceria
    Per nunciargli che quel popolo istesso
    Onde tant' alto eretto già venia,
    Da lui tradito, e più che innanzi oppresso,
    Ritogliendogli omai tutta balia,
    Lo vuol nel primier suo nulla rimesso,
    E pena estrema insino gli minaccia
    Se del decreto sprezzator si faccia....
  - 46 Siccome avvien che ratta al par del lampo Leve favilla incende la meschianza Di carbon, nitro e zolfo, e tutto scampo Toglie al raggiunto dalla sua possanza, Così pel sen di Lando è fatta un vampo Di costor la eccessiva tracotanza.... Ira vi accende che terribil scoppia E l'altissimo suo vigore addoppia.
  - 47 Un ferro impugna, e in mezzo a quei si scaglia Ruggendo qual lione.... a cerchio, a punta Sta per menarlo con terribil vaglia....

    Ma sua grand' alma appar tosto compunta:
    Conosce che il trasporto a lor l'agguaglia
    A cui sol debbe sprezzo, e riassunta
    La maesta del magistrato, impone
    Tratti gli audaci in orrida prigione.

- E tutta speme inutile avvisando
  Che giungano a infrenar vulgo rubello
  Il consiglio, la prece, od il comando,
  Pronto afforza li suoi con vasto appello,
  Diretto a lor che in volontario bando
  Mossero il piede, a lor che moto fello
  Abborrono leali, e cosi forma
  Di combattenti formidabil torma.
- Somma energia può quasi per incanto In due giorni apprestare il più funesto Castigamento a quello, che frattanto Nuovo informe governo vuol contesto: 13 Vuole con orgie festeggiato il vanto Di trïonfo che tiene indubbio e presto, Oblïoso che spesso uman pensiero Errando cieco va lunge dal vero.
- Nel terzo giorno, avanti ancor dell' ora In cui sul cielo appar cinta di rose Allegratrice del creato aurora, Lando indossate ha l'armi poderose: Dalla mole che Arnolfo ergea, vien fuora, Sale a cavallo, e dove le animose Forti schiere stan preste a tutte prove, Impetüoso al par di turbin move.
- Mentre in mezzo di lor scioglie la voce
  Per annunziar sdegnoso, e in un dolente,
  Di guerra fraternal su tutte atroce
  La surta omai necessità repente,
  Reca affannato messagger veloce
  Che già sortita la rubella gente
  Da quel fòro guardato u' pose stanza,
  Minacciatrice baldanzosa avanza.
- Di Lando appar la dignitosa calma....
  Gli occhi al ciel leva, e prega ch' alta possa ln tal giorno conceda al braccio e all'alma:
  Quindi così de' suoi dispon la mossa,
  Che ottengan pronta non manchevol palma
  Di quelle turbe inordinate e sparte
  Che prorompon frattanto da ogni parte.

- Appellavan gli eventi a sommo duce
  Appellavan gli eventi a sommo duce
  Appo di averlo magistrato assiso,
  Di quanta sfolgorò miranda luce!...
  Per lui soltanto iva in quel di conquiso
  Il mostro esizial che riproduce
  Le settemplici sue cervici tronche,
  E rende le città vuote spelonche!...
- Con qual terribil impeto guerriero
  Ora scagliasi a destra, ed ora a manca,
  Ogni nemico più ostinato e fero
  Abbattendo con possa invitta e franca!...
  Con qual mitezza insiem perdono intero
  Consente a chi dall' oste rea si sbranca,
  Tutto compreso del pietoso istinto
  Che sdegna incrudelir contro del vinto!
- Fuggito chi non cadde estinto o preso,
  Lando lo sguardo mestamente gira
  Intorno al campo omai non più conteso:
  L'ampia strage in mirar, come sospira!...
  Come al suo petto dell'angoscia il peso
  Ei sente grave!... È tal, che fuor dagli occhi
  Forza è stemprato in lacrime trabocchi.
- E lo induca a rivolgere ai cattivi
  A lui d'intorno umili prosternati,
  Questi sensi: « Per voi, per voi fu quivi
  Tanto sangue oggi sparso, o sciagurati!...
  Per voi nemici della patria, e schivi
  Dal palesarvi a lei sommessi e grati!...
  Almen, fratelli, oggi v'apprenda intero
  Una crudele sperïenza il vero!
- » Non sara mai che spettar possa a noi Del reggimento ingomberar le sede!... Ogni classe ha prefissi i dover suoi, E nostra mente poco lungi vede.... Natura vuol che gli aggiogati buoi Movano lenti su le glebe il piede, Armi-squassanti fervidi cavalli Qual rapido pensier corrano i valli. »

- Termin prefisso all' onorando ufficio,
  Redenta dello stato la fortuna,
  Di pace reso saldo il beneficio,
  Estinta nella plebe ogn' importuna
  Bramosia di novello maleficio,
  Il consesso maggior Lando raccoglie,
  A cui davanti este parole scioglie:
- c Prosterniamoci, o Padri, al Dio supremo Che a vendicar di mossa rea l'oltraggio Prescelse me fra gli uomini l'estremo, Lume dando alla mente, al sen coraggio:

  Al Dio, che se fidar mi volle il temo Di nave per tempesta in gran dannaggio, Soccorrer pur degno mia fral natura Per ricondurla in porto alfin secura.
- 80 » Si, prosterniamci al Dio, per cui talvolta Il debile ed umil surge potente, Per cui talor confusa va la stolta Superbia che ribella audacemente: Al Dio che ripetuto anco una volta Fe' il prodigio mirar dell' insolente Gigante Filisteo domo, atterrato Da debile pastor di fionda armato.
- of the service of the
- Accogliam carità ch' essa comanda!...

  Per quelle, a che voler più sempre in duolo,
  Vita breve, e per tutti miseranda?...

  Mentre a grandezza indebita m' involo,
  Meco una speme vien.... sì memoranda
  Quest' ultima sventura a voi rimagna,
  Che per ugual più mai Fiorenza piagna.

- by Vi riprendete queste insegne auguste Da mia bassezza non lordate.... spero.... Voglia ognun le rindossi, alle vetuste Glorie nostre serbar fiso il pensiero!... Fra le pareti misere ed anguste Dove lieto ritorno al mio mestiero Senza interna puntura, od ansio moto, Questo dell' alma fia supremo voto! »
- 64 Ciò detto appena, il dignitoso ammanto Spoglia, e depone con il brando insieme Al dispiegato Gonfalone accanto, Nè rimostrarsi in rozzi panni teme.... Il dir sagace, l'atto umile, pianto Dagli occhi tutti degli accolti spreme.... Tratti son tutti da stupor, da affetto A corteggiarlo fino all'umil tetto.
- Precedono le tube; a queste appresso
  Vien chi sorregge di Fiorenza il segno
  In ampio scudo rilucente impresso;
  Quindi chi a emblema del valor suo degno
  Una lancia solleva; accanto ad esso
  Chi trae, dicato a conoscente pegno,
  Il fervido cavallo generoso
  Che andò già di suo pondo orgoglioso. 16
- 66 Innumerevol multitudo interno
  Si addensa, voci altissime levando
  Che di tutte virtù gridano adorno
  Il magnanimo e pro' Michel di Lando!...
  Meritato trïonfo!... lieto giorno!...
  Perchè ne andava la memoria in bando?...
  Perchè al fervido voto di gran core
  Il ciel volea negato il suo favore?...
- Ahi! la doma per esso idra rubella
  Potea risollevar viperea testa!...
  Potea mischianza vomitar novella
  Di foco e tosco alla Cittade infesta!...
  Per cui risurta fatalmente in quella
  Di cieche ire e vendette atra tempesta,
  Soffrir doveva il suo più nobil figlio
  Ingiusta pena di più ingiusto esiglio. 17

U'son natanti li frantumi ancora
Del trono di colei che la fortuna
Volle dei mari lunga età signora,
Un asilo meschin donava, ed una
Tomba ignorata al grande.... ma sonora
Fama ne trasse, ne conserva il nome,
Gli ha di serto immortal cinte le chiome!—

Bologna, Luglio 1839.

#### NOTE.

- <sup>4</sup> Michele di Lando, il salvatore di Firense, il domatore della famosa sedizione dei Ciompi, la quale per poco non trasse la Repubblica all'ultima rovina, fu un miserabile pettinatore di lane.
- <sup>2</sup> Tale guerra, mentre Gregorio XI teneva la sede papale in Avignone, era stata suscitata da que' Prelati che avevano incarco di reggere le di lui Provincie Italiane. Dice il Muratori ne' suoi Annali d'Italia (anno 1375) che se Gregorio era un buon papa, buoni non erano i da esso mandati al governo d'Italia. I quali attendevano a divorare le rendite della Camera Apostolica, a cavar danari per ogni verso, nè giustinia era fatta da loro. Guglielmo Cardinale Legato di Bologna, ebbe un trattato secreto per occupar Prato in danno dei Fiorentini, e spinse le proprie truppe alla volta della Toscana. Tale fu il principio della guerra accennata che duro certo tempo, e fino alle trattative di pace aperte in Sarzane nel marso 1378, fra quattro ambasciadori fiorentini, quelli della regina Giovanna di Napoli, dei Veneziani, dei Genovesi, ed il plenipotenziario del Papa Giovanni Cardinale della Grangia Vescovo d'Amiens. (Leon. Aret., Hist. ), IX.)
- 8 Dalle dissensioni fra le famiglie degli Albissi e dei Ricci furono. raccesi in Firense gli odii di parte, i quali ebbero a prendere più forza, duranti le vicende della guerra accennata. L'aristocrassia aderente ai primi, gli cotanto abbassata circa un secolo innanzi, potè risullevare la testa ed invadere novellamente le cariche governative.

- 4 Giano della Bella, soggetto di una Leggenda non compresa in questa edizione, nel 1294, ritorno in Firense l'ordine e la pace, abbattendo la prepotensa baronale.
- <sup>5</sup> Era Gonfaloniere di giustinia Salvestro de' Medici della parte democratica. Propose egli al Collegio delle Compagnie una legge la quale rinnovava gli ordini di giustinia contro i grandi, diminuiva l'autorità dei Capitani di parter ricuperare gli onori dello Stato. Fu questa disapprovata: il popolo, stimolato dagli Otto della guerra, insorse minaccioso, e lo stesso Collegio indotto dallo spavento, emise la innansi denegata approvazione. (Nic. Macchiav., Ist. Fior., l. III, p. 216.)

  <sup>6</sup> Imbaldannita la plebe, useì in ar-

6 Imbaldansita la plebe, usel in armi a bandiere spiegate il martedì 22 giugno 1378. Molti di essa erano inaspriti da lunghe ingiurie, altri accesi d'ambisione, altri avidi di saccheggio. Fu quindi accolto con gioia il partito di estermiuare i grandi, e incendiarne i palagi. (Gino Capponi, Tumulto del Ciompi.)

7 Arse andarono e saccheggiate in quel funesto giorno le case degli Albissi, dei Buondelmonte, di Carlo Strossi, di Migliore Guadegni, e di Lapo Castiglionchio allora Gonfaloniere, che salvò la vita travestito da monaco, e potè ritrarsi nel Casentino.

8 Al tumulto accennato, cui potè sedare la concessione agli ammutinati di quanto esigevano, per fatto della Signoria, un secondo più terribile seguì nelle

giornate 21 e 22 luglio seguente, quando per l'arresto di Simoncino Bugigatti si conobbe che avea principio la punizione degli operatori dei passati disordini. Molti furono i saccheggi e gl'incendi, cominciando da quello delle case di Luigi Guicciardini allora Gonfaloniere. Michele di Lando era fra i capi. Ad impedire la intera rovios di Fireme, sentissi inspirato a trarre i compagni all'assalto del pubblico palagio. Obbedito per la forza del genio, che potentissima ebbe a spiegarsi in esso in que' frangenti, quasi sensa contrasto ando compiuta la impresa, per la codardia di coloro che l'occupavano I due Priori Acciaiuoli e Dal Nero rimasti soli, cedettero le chiavi. Michele di Lando scalso, con le vesti lacere, aveva in mano il Gonfalone della Giustizia. Giunto alla sala delle udienze, si volse al popolo affoliato dicendo: « Voi vedete, questo palagio e vostro; questa città è nelle vostre mani. Che vi pare si faccia ora? » Il popolo da tali parole colpito, con unanime grido volle investito egli medesimo della suprema autorità.

9 Avrebbe Michele potato in quel punto farsi tiranno, e regnare sopra Firenne col favore del popolo, esercitando impero più assoluto che non era stato quello del Duca de Atene. Ma egli amava sinceramente la patria e la libertà, e sebbene avesse cooperato al sovvertimento dello Stato, deliberò quietare la: città, e salvare la Repubblica (Gin Cap., p. 123; Scip Am., l. XIV, p. 730; Mach l. III.)

40 Gli otto della guerra erano il solo Magistrato rimasto in palazzo, e siceome il loro partito aveva incominciata la rivoluzione, e siccome essi medesimi vi avevanó avuto parte, credevano raccogliere i frutti della vittoria, ed avevano già designati i nuovi Signori, capo di essi Giorgio Scali. Ma Michele fece loro intimare partissero subito dal palazzo. Così quelli che avevano suscitato il popolo, sperando farlo servire al poprio utile, e di gnindi frenarlo a volonta, furono i primi a trovarsi delusi nella fallace loro politica. (Mach. 1 III, p. 240.)

41 Solevano in Firenze imborsarsi annualmente i nomi delle persone destinate ad occupare le Magistrature. Michele arse tali borse, raduno i Sindaci dell'Arti e quelli del popolo, perchè

facessero nuove elezioni. Dispose che tre membri della Signoria, compreso il Gonfaloniere, sarebbero presi in ogni ordine, cioè nelle arti maggiori, nelle minori, e nel popole minuto. La nuova Signoria deliberò immediatamente di arrestare ogni tumulto, decretando la morte a chiunque si desse a rube ed arsioni. (Gin. Cap , p. 1124.)

12 La plebe attonita di non raccogliere ulteriori frutti della sua vittoria, ripiglio le armi, e venuta in piazza fece intimare ai Priori di scendere dal palazzo, per conoscere la volontà del popolo, e provvedere in conformità di essa. Michele rispose essere biasimevole il modo tenuto nel domandare, comandò loro di posare le armi, non consentendo la dignità della Signoria di nulla concedere alla forsa.

15 Il popolo ammutinato scorgendo la fermessa del Confalogiere, si ritirò a Santa Maria Novella per meglio ordimrsi. Pece molte provvisioni contrarie a quelle della Signoria, e tolse a Lando

la conferitagli autorità

44 Una deputazione presentossi a Lando, affine di partecipargli le risoluzioni del popolo. Coloro che la componevano, oserono rinfacciargli la ingratitudine e disubbidienza a quelli che lo avevano innalasto. Gl'intimarono il suo decadimento, con minaccia di più severo castigo in caso di resistenza. Non potendo egli sopportare cotanta temerità, tretta la spada, avventossi contro di loro, li feri gravemente, li fece stringere di catene ed imprigionare. (March. de Stefani, Rer. It. Ser., t. XV, l. X, rub. 564.)

45 Michele previde immediatamente le possibili conseguenze dell'impeto iroso ond'erasi lasciato trasportare contro la deputazione del popolo. Mentre questo ammutinato stava nella Piassa di Santa Maria Novella facendo progetti di governo, egli provvedeva ai messi di salvare lo Stato. Chiamò a sè tutti i Cittadini benestanti, tutti coloro a cui premeva la conservazione dell'ordine. Incarico Benedetto Alberti di richiamare i fuggiti alla campagna, facendoli segretamente entrare nella città, insieme ai più fidati cittadini. Due giorni soli bastaroneli a radunare in tale maniera una considerevole armata, con la quale mosse a combattere e sperdere i faziosi di Santa Maria Novella. Nel tempo istesso questi per diverso cammino movevano contro il palagio della Signoria. Michele retrocedendo, gl'investi impetuosamente nella piazza, e li sgomino. Molti furono uecisi, molti deposte le armi, fuggirono e si nascosero. (Mar. de Stef., l. X, rub. 804, p. 54; Leo. Ar., l. IX; Macch. l. III, p. 242; Cr. di Siena, p. 261; Sozom Pistor. Hist., p. 111; Scip. Amm., l. XIV, p. 733.)

p. 111; Scip. Amm., I AIV, p. 1033.]

85 Spirato il bimestre, e riordinata
omai la repubblica mercè l'energiche
di lui cure, Lando si dimise dalla suprema dignità. Fu accompagnato alla
propria umile abitazione con sommo
onore da moltitudine grandissima il
donnelli del palagio gli portarono innanzi una targa con l'arma del Comune, una lancia, e gli guidarono un palafreno ornato magnificamente: grate te-

stimonianse del suo valore, della sua saggessa e longanimità. Gli storici tutti accordansi nel confessare quanto in quelle difficili circostanze dove la Repubblica fiorentina a Wichele di Lando. Asserisce il Bruni che la Divina Provvidenza lo pose in que'tempi per riparare agl'immensi disordini ( lst. Fior., l. IX; Pignotti, St. della Tosc., l. IV, c. 4.)

47 La irrequieta democrania fiorentina non seppe godere a lungo debeneficj di Lando Una sommossa avvenura li 13 gennaio 1383, porto nuovamente al dominio i nobili, i ricchi mercadanti. e l'intero partito degli Albizzi. Michele di Lando a cui doveva la patria massima riconoscenza, andò esigliato, e riparato a Chioggia, vi mori miserabile. (Mar. de Stef., rub. 918, p. 108.)

## LEGGENDA XII.

### VITTORE PISANI.

IN DUE PARTI.

FREGI QUESTO RICHIAMO
DI UNA SPLENDIDA VENEZIANA GLORIA
IL NOME DELLA GENTILDONNA
LUCREZIA BOLDU DOLFIN
PER SENTIMENTI GENEROSI
DELLA SUA PATRIA ANTICA
FIGLIA DEGNISSIMA.

### PARTE PRIMA.

# CHIOGGIA PERDUTA. [1379.]

- 1 Quando dell' Orbe il divo Creatore
  In fra l'Alpe e due pelaglii ponea
  L'Itala terra, a lei riso d'amore
  Di piacimento singular volgea....
  A lei, cui sovra ogni altra il sommo onore
  Di suprema imperante prefiggea,
  Di maestra in ogni arte, ogni scienza,
  Di sede augusta alla miglior credenza.
- Prova di tanto a conseguir, ci basti Riandare col pensier l' età rimote Di Etruschi pria, poi di Latini fasti, Sculti da Istoria in sempiterne note: Fiorenza la gentil che fu dei guasti Recati a civiltà dall' Unne, Gote, E Longobarde torme redentrice, D' almo fulgor novello effonditrice:

- Drizzar lo sguardo alla superba Roma
  Che innanzi ancor di sofferir la pena
  A sue colpe dovuta, e cader doma
  Costretti i polsi di fatal catena,
  Altro serto cingevasi alla chioma
  La cui luce santissima e serena
  Eterna brillera, stendansi pure
  Da orgoglio e ipocrisia nuvole oscure:
- Trascorrere la età detta mediana
  In cui dal sonno scossa Italia tutta,
  Spiegò la giovanil forza soprana
  Che affronta e vince ogni più dura lutta;
  Insieme alla virtù che impacci spiana
  I più tremendi, ed alla patria frutta
  Gloria, dovizie, ingegni, monumenti,
  Sprone o rimorso alle future genti.
- 5 Ed inver; non veggiamo in ogni parte Di nostro suolo torreggiar tai moli, La cui magnificenza e nobil arte Provan quanto fur grandi i suoi figliuoli? Più potenti entro lor cittadi sparte Che non sian oggi in sterminati suoli D'armati ingombri, tumidi regnanti Su avvenir provocato ognor tremanti.
- 6 Ah! perche mai piuttosto di allegarsi Qual dovean nati d'una stessa madre, Onde parati a schermo conservarsi Contro future prepotenze ladre, Voller piuttosto a muta sterminarsi Accolti in empie fratricide squadre, Fin ch' estinto il vigore andasse appieno Che a quelle esser doveva assiduo freno!
- 7 Funesto error per cui sortiva alfine Vilipeso il Decreto almo di Dio....
  Per cui quello ch' Ei diè doppio confine All' Italia ponevasi in oblio!...
  Per cui tutte virtudi ond' è sol fine Il render l' uomo forte, saggio, pio, Germinaro dei vizi i mali effetti, Sino a mutare appien cuori, intelletti!...

- Pria che l' opra d' inferno a compimento Il quinto Carlo imperador recasse, Imponendole tale asservimento Che incrollabil per secoli durasse, Lampi e folgori insiem d' alto ardimento Da tutte quante uscian l' Itale masse, Che loro imprender fean gesti ammirandi, Ma pur non rado.... ahi!... lo dirò?... nefandi.
- 9 Uno fra questi rammentar vo' ancora,
  Che a stupore commova, a duolo, a sdegno:
  Sacro il primo al valor che i forti onora,
  Nei padri nostri un di pari allo ingegno;
  L'altro al mal genio ovunque allor diffuso,
  Che alle spade i fratei voleva segno;
  L'estremo al reo delirio, onde frattanto
  L'Italico vigor cadeva affranto.—
- 10 Per virtu, per costanza e valentia Le Donne d'Adria, e di Liguria sorte Potenti erano si, che omai copria Ogni mar noto lor naviglio forte: Ma intanto ricambiata gelosia Tramutando veniva in odio a morte, Scoppiato in guerra, quando prevalente Questa e quella esser volle in oriente.
- Nessuna fia però da me qui espesta
  Delle innumeri pugne combattute
  A Tenedo, a Bisanzio, a Famagosta
  Tra le rivali al paragon venute:
  Ardua l'opera, e lunga, ed incomposta
  Sortirebbe alla mia nulla virtute;
  Dal proposto uscirei, pingendo il lampo
  D'Itali acciari fuor d'Italo campo.
- Al divampar della fraterna guerra
  Col Visconti Vinegia s'accomuna,
  Che di Liguria a devastar la terra
  Invia masnade che a mercè raguna:
  Genova invece al regnator che serra
  All'occaso e a trioni la laguna,
  Gia per rancore invendicato antico
  Alla vicina sua fero nimico.

  \*\*Terrationa sua fero nimico.\*\*

- Quella per l'ampia occidental riviera,
  E giugne a minacciar San Pier d'Arena,
  Poi che predata ed arsa ha Polcevera:
  Ma il rettor di quei liti, ad essa appena
  Manda oro a monti, riede alla frontiera,
  Doma e dispersa dal metallo vile,
  Per la cui fame erasi fatta ostile.
- Questa frattanto al suo duce supremo
  Di porre a sangue impone, a ruba, a foco,
  Senza pietade e con impeto estremo
  Di Vinegia ogni suddito, ogni loco;
  Di Vinegia, che immota sovra il remo
  Ode giugnere ad essa il grido fioco
  Dei trucidati, scorge le faville
  Di rustici abituri, e amene ville.
- 15 Ma nullo altro esce da tai gesta effetto,
  Che ognor crescente acerbità di sdegni
  Fra le rivali, salde nel concetto
  Che una sola di lor sovra il mar regni;
  Precipuo campo per entrambe eletto,
  E ragunente sugli armati legni
  Di questa e quella, prodi il cui livore
  Vicendevole agguaglia il fier valore.
- Alla Veneta classe impongon dato
  Trionfi ripetuti, e fatti strani
  Per cui venía fortissimo acclamato:
  E ben tal si mostrò ne' glauchi piani
  D' Anzio ciagenti il capo smisurato,
  Quando in essi incontrata la rivale,
  Sfidarla osava a pugna disuguale.
- Per insurta tempesta, or sollevante
  Quelli a mobili monti minacciosi,
  Or voragini immense spalancante;
  Superando li venti impetüosi
  Che il respingean dall' oste, fulminante
  L'assaliva, sperdea, pigliava in parte
  Con immenso valor', mirabil arte. 5

- Arte e valore vieppiù conti resi
  Quando e Cattaro, ed Arbo, e Sebenico
  Si oppugnava, che alfin venian ripresi
  All' Unno Re, legatosi al nemico:
  Quando i vascelli eran da lui difesi
  Che vietavan ridutto appien mendico
  Il popol di Vinegia, e preda a fame,
  Dei nemici eludendo e gesta e brame.
- Perciò la patria in lui fidava tanto,
  Che prescelto il volea sommo custode
  Al convicino Adriaco mar, fintanto
  Andasse infesto da Liguri prode:
  Ma, come avvien d'acciajo, che per quanto
  Abbia durezza, ruggine lo rode,
  Così il lungo restar sopra le navi
  Infralendo ognor più venia suoi bravi. 6
- 20 Dalle incessanti lor querele indotto
  Richiedendo iva desso al reggimento
  Acconsentisse il navil suo raddotto
  Per poco a stanza di ristoramento:
  Ma la tema del Ligure condotto
  Dal Doria capitan d'alto ardimento,
  Un dinego dettava il più assoluto,
  Per cui venia tra i flutti rattenuto.
- Tra i flutti, assiduamente da funesti
  Tonfi dischiusi, e tomba degli assai
  Colpiti, uccisi da malori infesti
  Negli ammorbati angusti carbonai:
  U' invocavan gl' indenni irosi e mesti
  Micidial pugna, protendendo i rai,
  Di fermarli ansïosi alfin sul Doria,
  Disfidarlo, e morire, o aver vittoria.
- Quindi appariano appena all' orizzonte I retti da costui possenti legni, Che le Venete schiere estollean pronte Confuse grida di speranze e sdegni: Ingombrata ogni antenna ed ogni ponte A vicendevol libito li segni Faceansi di raccolta e assalto truce, Negante invano, e minacciante il Duce.

- Che appieno misurato il fier periglio Di condurre in mar alto ad aspra lutta Contro quel forte il suo debil naviglio Per l'assai gente dai morbi distrutta, Volea piuttosto con miglior consiglio La scarsa rimanente in salvo addutta Entro il seno di Pola, atto a difesa Lunga ed insieme a esiziale offesa.
- Ma pertinace ognuno a lui resiste,
  Rifluta udirlo.... vuol che la battaglia
  Tostamente s' imprenda, e così insiste,
  Che d' imperante fren cessa la vaglia:
  Ai forsennati, disdegnose, triste
  Volge le luci.... indossa piastra e maglia....
  Apprestasi a morir da guerrier forte,
  Nella certezza di nemica sorte.
- 25 A tutta voga il Capitan Ligure, Poi che il vento secondo hanno sue navi, Impetuoso avanza, e di sciagure I Veneti minaccia e pronte, e gravi: Mentre son ratte sì, tanto son dure Le sue furie, che infrante ed asse e travi, Abbattute più antenne, manda sarte E vele insieme lacerate e sparte.
- Qua un legno inetto a contrastar con l' onda
  Che lo penetra per le coste rotte,
  S' abbassa a poco a poco, e giuso affonda,
  Fin che l' orrido abisso lo tranghiotte:
  Là il foco un altro omai tutto circonda,
  E vuol sue genti disperate indotte
  Scampo a cercar nel salto che le spigne
  In seno alle frementi acque sanguigne.
- 27 Non atterrito, con la sua trireme
  Pisani assalta quella u' Doria ha sede,
  La investe, la percuote, incalza, preme
  Si, che alfine arraffarla gli succede:
  Oh! quali compie allor prove supreme
  La valenza che Iddio somma gli diede!...
  A questa invan resister Doria tenta....
  Cade, e fredda riman spoglia cruenta!

- Dell'ucciso il fratel grida vendetta,
  E de' propri il furor tanto concita,
  Che dal cielo scagliata ignea saetta
  Ne sembra ogni arma, che non fiede, trita....
  La flotta dal ventar propizio retta,
  A suoi cenni volteggia, ora spartita,
  Or raccolta, d' intorno a sè spandendo
  Sterminio rovinoso il più tremendo.
- Per più vicine micidiali pugne,
  Riman costante ai Liguri un vantaggio
  Che ad essi ardir più ognor feroce aggiugne:
  Si che assai legni Veneti al servaggio
  Togliersi omai non ponno di quell' ugne,
  Tentar non ponno a lor periglio scampo
  Con allargarsi per l'ondoso campo.
- Dur nel naval conflitto miserando
  La di cui palma gli riman disdetta,
  L' Angiolo armato di fulmineo brando
  Scelto da Dio ministro a sua vendetta,
  Allor che volle dall'empiro in bando
  La ribellante schiera maladetta,
  Appar Pisani, onde il sol grido, il guardo
  Fan tremare ogni ostil cuor più gagliardo;
- Fra quell' onde sanguigne ed agitate,
  In cui le morte salme a cento a cento
  Galleggian tumefatte, e difformate....
  In cui talun pur vivo, col lamento
  Dell' affogante supplica pietate,
  E sul capo gli passa un legno intanto,
  O va schiacciato fra rovine e infranto....
- A disperatamente usar le spade....

  Ma indarno ahime.... che troppo le lor braccia
  Ebbe a infralire lunga infermitade!...

  Allora per almen morir, si caccia
  Dove più inferocisce atroce clade....

  Misero!... svolta lo nocchiero il temo....

  Le ciurme a fuga movon l'agil remo!

- Informi avanzi entro Vinegia adduce,
  Che tutti oblia li precedenti fasti
  Onde cinto appari di tanta luce !...
  E senza ragguardare alli contrasti
  Ch' egli oppose alla pugna, che a lui duce
  Fur ribelli gli armati, il vuol confuso
  Fra' delinquenti, e in atro carcer chiuso.
- Assidua costumanza abbominosa
  Di questa, nell'età di sua grandezza,
  In cui superba quanto sospettosa
  Pretestava a bassar temuta altezza!...
  Ma infrattanto la flotta vittoriosa
  Si avvicina con rapida prontezza
  Da Pier Doria guidata, e la minaccia
  Appostatosi omai del Lido in faccia.
- Costrutto a rinserrar l'ampia laguna
  U'sta l'alma Cittade, e appien secura
  Farla dal mar levantesi a fortuna:
  Curato aveasi già tutta apertura
  Fra questo e quella d'opera opportuna
  A difesa, munir validamente.... 10
  Pure immenso è il periglio, ed imminente.
- Da terra il Sire patavino, han fisso
  Invader la laguna, e trascinare
  L'abborrita rivale a inter subbisso:
  Quindi apprestansi entrambi ad assaltare
  Con masnade e con navi in di prefisso
  Chioggia, a que' giorni scudo e antemurale
  Dell'agognata alma Città dogale.
- Al par dell'altre cinque bocche, guarda
  Quella del porto suo sandone vasto,
  Che sebben nella guisa più gagliarda
  Gia premunito a valido contrasto,
  Pure a cedere vinto assai non tarda,
  In ogni parte rovinoso e guasto
  Per doppio assalto che patisce dalle
  Armi nimiche a fronte ed a le spalle. 14

- Così dischiusi la laguna e il porto,
  V'indentran venti mille e più guerrieri,
  Che ad occaso, trion, meriggio, ed orto
  Circondan Chioggia minacciosi e fieri:
  Ove allo stuol per sua salvezza scorto
  Di tremila valenti battaglieri,
  Si aggiungono spontani i cittadini
  Zelanti della patria li destini. 12
- Quindi appien rispondente a dura offesa Minacciatrice ogni più stremo danno, Sortir si scorge acerrima difesa Che non men salda impeti spessi fanno; Anco appo il giorno in cui costretto a resa Più che da forza, da maligno inganno Borgo vicino alla città oppugnata, Più strettamente andar potea serrata.
- 40 L'angusto e lungo ponte di legname Bassi fondi e lagune attraversante, Che fra questa e fra quello era legame, Del rapimento ricordato innante, Reso bastita, contro fler certame Più il Veneto rendea forte e costante, Più faceagli sperar discosto almeno Il giorno dell'ostil trionfo pieno. 13
- 41 Ma di feroce assalto nel trambusto
  Un Ligure marino astuto e audace
  Vi spigne sotto lieve schifo onusto
  Di misto produttor fiamma vivace,
  Al cui repente divampar, combusto
  Il Veneto lo crede, e pria che in brace
  Sotto gli crolli, volge a fuga il piede,
  Terror cotanto lo sorprende, il fiede.
- Venian pugnando per forzarne il passo,
  Con il moto precipite più presto
  Lo inseguon sì, che con lui fanno ammasso:
  Confusi insiem, fra il vicendar di mesto
  E iroso suon, fra orribile conquasso,
  Tutti quanti di Chioggia entran le mura,
  U' a lungo pugna orribile perdura.

- 43 Utile ahi! solo a chi nobile morte
  Ha giurato incontrar con fermi rai,
  Auzichè rimaner fra le ritorte
  Spettatore di patrii estremi guai!...
  Utile ahi! solo ai Liguri, da sorte
  Donni d' essa alfin resi, in mezzo a lai
  Di miserande vittime immolate
  A lascivia, avarizia, e feritate.
- 44 Ma frenatore di fatal rovina
  Pronto sorgiugne il sire Carrarese,
  A cui l'accordo Ligure destina
  Le terre accosto a suoi limiti prese:
  Quindi pur Chioggia, d'onde la vicina
  Perigliante Vinegia a tali offese
  Confida render prestamente segno,
  Contro cui nullo fia tutto ritegno. 15
- La perdita di Chioggia, costernata
  Si appar sua gente, e da terrore oppressa,
  Qual fosse già dai Liguri assaltata:
  A lor che la custodia hanno commessa
  Di onor, di libertà, corre affollata
  Perchè implorino e ottengan pace testo
  Che l' uno e l' altra serbi ad ogni costo.
- Spiegando l'energia de'suoi verd'anni, Intempestivo le dimostra e insano Lo spavento di estremi ostili danni. Invan l'inter Senato in atto umano A lei si mesce, ed i concetti affanni Tenta lenir con palesar speranza, Consigliarla a nudrir salda costanza.
- 47 Segue invece a echeggiar tal suon di grida,
  Di pianti disperati, che la voce
  Annulla d'ogni forte in cui s'annida
  Cuor che il periglio vieppiù estolle e cuoce:
  Quindi avvien dai reggenti si decida
  Spedir eletta ambasceria veloce
  Di omai voluta pace invocatrice,
  Di paventati danni sperditrice.

- 48 Al Ligure guidata, e al Patavino,
  Così ad entrambi l'orator favella:

  « Poi che voleva il Reggitor divino
  A voi propizia, a Vinegia rubella
  Dell'armi la fortuna, al rio destino
  Cede questa oggimai che la flagella:
  Spetta or a voi non abusar vittoria!...
  Mantener pura l'acquistata gloria!
- Qual si addice fra i nati in una terra!...

  Tal si stringa fra noi nodo tenace
  Che frangerlo più mai possa rea guerra!...

  Quindi poi solamente in danno al Trace
  Che tutto invade in oriente e afferra,
  Usiam le nostre forze, onde i credenti
  Vadan sottratti a lutti ed a spaventi.
- Oggi ne detti pur.... non da Vinegia,
  Lo giuriamo per lei, verranno infratti,
  E ben sapete che non sacrilegia....
  Uno sol ne domanda.... appieno intatti
  I franchi ordinamenti onde si pregia
  Da mill' anni, concordi a lei lasciate,
  O.... della sua disperazion tremate!
- Al risuonar delle parole estreme,
  Il gesto, il guardo, il mansueto aspetto
  Del Carrarese, concepir la speme
  Fanno ai Legati di benigno effetto:
  Ma pria n'odan conferma, quel che freme
  Superbo sdegno di Doria nel petto,
  Rugge, scoppia, prorompe impetuoso,
  Ed a sclamar lo tragge minaccioso:
- 62 « Giuro per Dio, che pace non avranno Dai Patavini e Liguri giammai Senato e Doge, fin che non vedranno Ben duri imposti a lor cavalli acciai.... Fin che al lion più ognora alter tiranno L' ali non sian tarpate, e spenti i rai Che da età lunga avidi gira intorno.... Udiste ?... ai vostri fate pur ritorno. » 16

- Mentre l'afflitta elusa ambasceria
  Tristamente solcando il glauco piano
  Con l'acerba risposta rivenia
  Profferita dal truce capitano,
  Sapea Vinegia tolte a sua balia
  Terra nuova, Cavarzere, ed Albano,
  Quindi Loredo e Torre delle Bebe,
  Rôcche guardanti sue terrestri glebe; <sup>17</sup>
- Da terror dome, noto il fato appena
  Della misera Chioggia, e sì condutte
  Le sventure alla più tremenda piena:
  Sventure che rendea palesi tutte
  A popolo straziato dalla pena,
  Senza gl' inganni ed i misteri usati
  In tempi più gentili e costumati.
- Armento produttor di latte e lana,
  Di cui la miglior parte qual tributo
  Degna far propria la balia soprana....
  Ma sentier non si torca.... il risoluto
  Fier consiglio prodotto da ogni strana
  Crudel contezza, dirò in altro canto
  Poi che allenato avrammi sosta alquanto.

### PARTE SECONDA.

CHIOGGIA RACQUISTATA. [1380.]

Popol non havvi, di servil catena
Pur da lungo rattorto, a cui le spade
Non sian mezzo a troncarla, e trarre a pena
L'abusator di altera potestade....
Popol non havvi, fatto schermo a oscena,
Rea minaccia alla propria libertade,
Che non possa annientarla, se altamente
L'imprescrittibil suo diritto sente....

- Se confida in un Dio vendicatore
  D'ogn' infratta sua legge o tosto, o tardi,
  In un Dio che ne a secoli ne ad ore,
  Ma soltanto a giustizia avvien che guardi....
  Se albergo vuole unicamente il core
  Agli affetti più nobili e gagliardi:...
  Se fassi della patria un Dio secondo,
  A cui sacra di questi il maggior pondo....
- Se a guarentirla da servil minaccio,
  Con volontade risoluta e presta
  Non solo il censo, non sol mente, braccio,
  Ma sangue, vita dare a lei si appresta....
  Se al suo patire non si serba diaccio....
  Se d'ogni gioja sua fa propria festa....
  Se abborre lealmente e vuol sbandito
  Dell' io l' indegno affetto parassito....
- A Oh! di tal vero qual esemplo porse
  Anco la età scorrente, allora quando
  La stirpe Ellèna armata mano insorse
  Contro il Turco oppressore abbominando!...
  Non ad essa sortiva infranger forse
  Il giogo secolar più miserando,
  Sebben debile, scarsa in faccia ai tanti
  Nemici stuoli, e bronzi fulminanti?...
- E allorquando il Gran Côrso, appo soggetta
  La più bella d' Europa e miglior parte,
  Minacciò di suoi ceppi o sua vendetta
  Dell' Esperia le genti e poche, e sparte,
  Non si videro forse in una stretta
  Leganza fraternal di forza e d'arte
  Oppor duro contrasto a forti armate
  Di cento e cento lauri incoronate?...
- Ed oggi stesso non veggiam Sciamillo
  Su i Caucasici gioghi invitto e flero 
  Estollere d' un braccio il suo vessillo,
  Ruotar dell' altro il forte acciar guerriero?...
  Non forse udiamo risuonar lo squillo
  Delle trombe frementi a Montenero,
  Ove un pugno di prodi, alla minaccia
  Resiste dell' esercito che ha in faccia?... 
  18

- 7 Ma a che tracciando vommi esempli strani, Se già il subbietto che alla mia narranza Oggi elessi tra i fasti Italiani, Tale un ne porge che ogni sommo avanza?... Riedasi a quello; e come i Vinegiani, A cui toglier parea tutta speranza Sciagura estrema, risorgesser forti, In brevi sensi fia quivi riporti.—
- s Conti rendeansi appena d'ogn' intorno
  Del Genovese li superbi accenti,
  Minacciatori di sfacello o scorno
  Ai veneti adorati ordinamenti,
  Subitano in ciascuno era il ritorno
  Dell' ardir che le masse alli cimenti
  Più incredibili tragge, se guidate
  Da chi cinse già al crin fronde onorate.
- 9 I pianti angosciosi e gli urli tristi
  Convertiansi repente in fieri gridi
  Ai giuri più terribili commisti
  Che i Patavini e i Liguri que' lidi
  A fiamme e a sangue avrebber tutti visti
  Messi da figli a cara madre fidi,
  Pria che stender sacrilega la mano
  Potessero al palladio vinegiano. 19
- In Ma in pari tempo appien rendea palese Intimo istinto, che regolatrice
  Delle future salutari imprese
  Diva mente occorreva imperatrice:
  E tutte si volgean le brame accese
  A quella del valente ed infelice
  Vittor Pisani, sovra cui sentenza
  Letal pendea per la non sua fallenza. 20
- 11 E già raccolto il popol sussurrante
  Ne' duo gran fòri, e nella riva accosto,
  Chiede a voce concorde altitonante
  Suo prediletto in libertà riposto:
  Chiede che lui fra ogni guerrier prestante,
  Supremo Duce eletto venga tosto....
  Chiede fidi in suo cor, suo braccio e mente
  La patria nel pericolo imminente.

- A grado a grado alto vieppiù si sfrena,
  Muri, spranghe penètra alfin del chiuso
  Albergo allora di non giusta pena:
  U' di sdegnose lacrime suffuso
  Stassi l' Eroe, perchè dalla catena
  Gli è tolto lo incontrar da guerrier forte
  In campo e a pro dell' alma patria, morte.
- Scuotesi a questo ei sì, ma non esulta
  Suo retto core, in ascoltar l'evviva
  Che accompagnato al di lui nome, insulta
  Veneranda balia governativa:
  Solo il dover del cittadin consulta,
  E trascinando i gravi ceppi, arriva
  Alla ferrata finestrella, d'onde
  Ai frementi così tosto risponde:
- 44 « Non a voi, non a voi profferir mai Fia spetti niun decreto, o l'alte voglie Costringer di chi regge!... i fieri guai Paventate di colpa, e le sue doglie!... Di me tacete.... e se ad un grido omai Patrio entusiasmo vostra voce scioglie, Al Divo Marco sol precante suoni Perche in rischio crudel non v'abbandoni.! » 21
- Tutto da sue dorate stanze ascolta
  La Signoria, che il popolar scompiglio
  Ha dentro quelle in brevi istanti accolta
  Per provvidente salvator consiglio:
  Nè dal pensier soltanto si divolta
  Di condannar se non a morte, a esiglio
  Eroe divo per mente e braccio e cuore,
  Ma estollerlo decide a sommo onore.
- S'affaccia nel fulgor di sua maestade,
  Bastevole ad impor subito freno
  All'ebbrezza che omai le turbe invade:
  Parla quindi così: « Sospesa appieno
  Vinegia decretò l'austeritade
  D'ogni sua legge, fino a che vicini
  Minaccino i Liguri e i Patavini.

- A universale impeto fier, seguito
  A pure universal scoraggiamento,
  Vuol soltanto l'odierno attribuito
  Inconsulto colpevol movimento;
  A cui pieno perdono acconsentito
  Vuol sua clemenza, non già suo spavento,
  Magnanima così, che al voto espresso
  Consenso intero vien da lei concesso.
- Pisani elegge, che di Pola il danno
  Compenserà, subiti danni e gravi
  Recando a lor che presso ora ne stanno:
  Intorno a lui s' adunino li bravi
  Che aman tolta la patria a immenso affanno,
  E fia che ad essi il Ciel doni vittoria,
  Novella a questa non peribil gloria. »
- Ove turba densissima affoltata
  Fin che almo canto ascolta sulle scene
  Appare immobil, muta, trasognata;
  Poi di quello al cessar, più non contiene
  La foga plauditrice ond'è invasata,
  E cotanto urla, batte mani, piedi,
  Che le mura crollar deggiano credi....
- 20 Così, poi che silenzioso, immoto Il popol di Vinegia ha li graditi Accenti del suo Doge, al proprio voto In ogni parte rispondenti, uditi, Da traboccante giubbilo commoto, Plausi estolle tant' alti ed infiniti, Che dal lor eco ripercossa l' onda Increspata a baciar viene la sponda.
- Applaudendo il campion di sua richiesta, E il chiama, fin che appaja sulla porta In attitudin dignitosa e mesta:
  Allor di spalle fatto un carro, il porta Con trionfale repentina festa
  Al Delubro di Marco, ove consegna
  A lui fa il Doge dell' augusta insegna. 22

- Profferiscon dovizie, e cuore e braccio,
  Per cui possente anco un navil disposto
  Scorge Vinegia a sua difesa avaccio;
  Che volteggiando non da lei discosto
  Assiduamente, da inesperto impaccio
  Più ognor franco apparisce, e in un più ognora
  Promette nuova sorridente aurora; 23
- 25 Surta nel di che l'inimica flotta
  Del lido superar tentando un passo,
  Lo incontrava così addestrato a lotta,
  Che per poco non giva in pien conquasso:
  Quindi mentr'esta in Chioggia iva raddotta,
  Poteva in lungo in largo, in alto in basso
  Far Pisani di forti opre muniti
  Sbocchi, canali, e perigliosi siti. 24
- 24 Ma se da resistenza si animosa
  Rafforzata in Vinegia è la speranza,
  Se alla di lei caduta dolorosa
  Potra opporsi fortissima costanza,
  Conosce il duce quanto perigliosa
  La prova sia che a compiere gli avanza,
  Per ricacciar di Chioggia i vincitori
  Dal minacciante lor conquisto fuori.
- 25 Dove ei ben sa come per genti, navi, Bastite formidabili, securi, Forti si stanno; dove sa che pravi A trionfi si apprestano futuri: Dove sa non temersi che suoi bravi Con audacia precipite avventuri Vinegia ad un cimento disuguale Che uscir potrebbe a lei troppo fatale.
- Mezzi, successi, svariate sorti,
  Invia comando a Zen che immantinente
  Gli riconduca i legni da lui scòrti:
  A Zen, che in quel frattempo in oriente
  E perfin di Liguria entro li porti
  Aspri colpi dannosi a quando a quando
  A' superbi nemici iva menando. 23

- 27 Ma innanzi ancor del comandato arrivo
  Che possa aggiugner debbe a sua virtude,
  Più fassi il vitto ognor diminutivo
  Al popol che Vinegia in sen racchiude:
  Pria che a morire, o a darsi alfin cattivo
  Della fame lo inducano le crude
  Importabili pene, è il Duce astretto
  Di cimentarlo a gesto omai concetto. 26
- In Chioggia accolto il nerbo egli sapea Della possanza Ligure, aspettante Succedesse a stagion diacciata e rea La propizia a sortita trionfante: E verso quella tacite movea Fra notturne tenèbre, tutte quante Sue navi d'armi onuste e armate genti Di pugne e di vendette impazienti. 27
- 29 Non fia che quivi rammentare imprenda Le gesta d'ossidion che per sei lune Assiduamente presentò vicenda Di nemiche e di prospere fortune: Arduo a me fora; solo affin s'apprenda Quanto può amor di patria vero, alcune O triste, o liete degne di membranza Farò subietto a rapida narranza.
- Tentava appena scender sulla riva Il primo Vinegian stuolo guerriero, Da tre volte maggior così veniva Minacciato d'assalto e pronto e fiero, Che la speranza concetta smarriva Di potervi accampar forte ed intero; Quindi frenati i prorompenti sdegni, Docile e accorto ritornava ai legni. 28
- It appens da Vittor natante rocca
  Irta d'armi, vien scorta ed appostata
  Del porto a vigilar la maggior bocca
  U'sta la flotta Ligure adunata,
  Con tal impeto contro le si scocca
  Nembo di ferrei globi, che ruinata
  A poco a poco naufraga, si affonda,
  Ma non tanto che appien la copra l'onda.

- Di sassi ingombra, e ad essa accanto e intorno
  Fa si sommerga, affin rimanga tolta
  La speranza d'uscita, o di ritorno:
  Mirando gesto, degno della molta
  Accortezza onde il Ciel lo volle adorno,
  Da cui fu resa a una vittoria uguale
  Sciagura che sortir potea fatale. 29
- Son minori fra Chioggia, la laguna,
  E il tempestoso mar, per le sue cure
  Tosto ingombre van tutte ad una ad una:
  Per cui le navi Liguri, secure
  Insino allor di prospera fortuna,
  Omai serrate in seni angusti e strette,
  Dell' avvenir sono a temer costrette.
- Ma affin le chiuse ovunque omai compiute
  O forza ed arte a disserrar non giugna,
  E la nuova speranza di salute
  Dai Vinegiani petti non s'emugna,
  Uopo e guardarle con salda virtute
  Senza sgomento per l'assidua pugna
  Di catapulte e bronzi fulminanti
  Non pur nell'ore della notte stanti.
- Ahi!... stuolo assueto all'ozïar gioloso,
  O al tranquillo operío delle officine,
  Poco tarda a mostrarsi increscioso
  Di ferite, di morti, di ruine:
  E quindi a mormorar tristo e sdegnoso
  Contro il Duce supremo, alle vicine
  Dilette mura tener volto il guardo
  Con il desio più cupido e gagliardo.
- Quanto al pensiero immaginare è lieve
  La procella crudele in Vittor desta,
  Fora altrettanto alle mie labbia greve
  Renderla in sensi acconci manifesta:
  Troppo conosce il Magno, che se deve
  Acconsentire la fatal richiesta,
  Vien ei stesso a segnar la inonorata
  Soggezione della patria amata.

- 37 Quindi resiste, e adopra che costanza Serbino ancora i Veneti nel petto Lo spazio almen fuggevole che avanza Dell'anno presso all'ultimo traietto: Se la riposta in Zeno alta speranza In fisso di vicin non avrà effetto, Le reliquie, le leggi, le bandiere Della patria accorranno altre costiere. 30
- Di tal giorno fra palpiti aspettato
  I più affannosi, dal ciel scende appena
  Sulla cupa onda il primo albor rosato,
  Di bronzi un tuono i muti echi disfrena;
  Tuon nunziante l'arrivo sospirato
  Della flotta di Zen, che ausilio mena
  D'armi, cibi, dovizie, e prodi genti,
  Ausilio affidator di lieti eventi. 31
- Popol mobile ognora al pari d'onda
  Trascorrente per clivo, un'altra volta
  Diffidanza la più trista e profonda
  Da baldo entusiasmo accenna tolta:
  Rigiura che ben presto Adriaca sponda
  Non sosterra turba nemica accolta
  Per superba minaccia, ma fia tutta
  Spersa, fuggente, se non pria distrutta.
- E dell' ardor che tutti i suoi raccende,
  A ritentar la impresa già fallita,
  Sovra la punta della Lova scende:
  L' oste Ligure e Patavina unita
  L' accampamento indarno a lui contende,
  Astretta appo battaglia e lunga e dura
  A riparar fra le Chioggiane mura.
- Strettamente ogn' intorno assediata,
  E dall' arma in usanza fra nui messa
  La prima volta a quei di, tempestata:
  E con gran danno, che non anco impressa
  Avendo salda resistenza attata,
  Mura e torri, non rado un colpo solo
  Ingombro fea di lor rovine il suolo. 32

- Le Era tubo metallico robusto
  Che di zolfo, carbon, nitro in suo fondo
  Misto accoglica, su cui valido fusto
  Ponderoso premea ciotto ritondo:
  Così parato, per forame angusto
  Inceso quello, il sovramesso pondo
  Fuor ne sboccava con il lampo, il suono
  E il danno insieme di fulmineo tuono.
- Arma funesta, dall' inferno uscita
  Del mar disolatrice e della terra,
  Arma per cui doveva andar sbandita
  L' antica forma nobile di guerra:
  Per cui del pro' guerriero alla perita
  Valenza che il nemico assale, atterra,
  Succedea vile saettar lontano,
  Possibil anco a tutta imbelle mano.
- 44 E quante volte vittime di questo
  Si vider quindi poi guerrier valenti,
  Non rado in pena dell' orgoglio infesto
  O d' impeti ad eccesso violenti!...
  Chè il non avere il braccio manifesto
  Troncator d' agognati riuscimenti,
  L' impotenza a difesa, od a vendetta,
  Duro fia sempre ad alma non abbietta.
- 45 Nel novero fatal venia pur scritto Di Liguria il supremo capitano, Mentre faceva a Brondolo tragitto Nei propri a suscitar valor soprano: Vi giugne appena, ferreo globo gitto Da bronzo fulminante, vasto sbrano Fatto nel muro, in mezzo alla rovina Difformato cadavere il trascina.
- Che già vedemmo fiero ed arrogante
  Empiamente abusar della vittoria,
  Insultare a Vinegia supplicante....
  Guerrieri, che anelate a eterna gloria,
  Questa non fia per voi giammai durante,
  Se al valor non giugnete la pietade
  Per quanti ai vostri piè gittan le spade....

- 47 La domane altra cinta, del par colta
  Da globo uscito fuor di bronzo vasto
  Con tuon che orrendo rimbombar si ascolta,
  Va rovesciata con immenso guasto;
  Sotto di cui riman morta e sepolta
  Schiera opponente valido contrasto
  Ai Vinegiani, d'improvviso tutta
  Nanti all' Eterno Giudice tradutta.
- 48 Per tai sciagure è d'uopo alfin che in seno Dei collegati indentri quel terrore Che suole imporre a gesta audaci un freno, Dubbio farne lo effetto, o almen minore. Solo il Grimaldi, che al venuto meno Sommo duce appellato è successore, Serbar costante accenna quell'ardire Che in chiara fama già lo fea salire.
- 49 E poi che tutti scorge chiusi omai I passi per cui può venirgli aiuto, Fatali ad isfuggire estremi guai Tosto aprirne un novel pensa avveduto Impresa ch' ardua uscir non debbe assai In terreno da suoi prodi tenuto, Ed insiem da cenobio amplo guardato, In ben munita rocca già mutato.
- L'opera audace, a Zeno confidando
  Del conquisto del suol la impresa dura,
  L'altro a sè della rôcca riserbando:
  Pronto quegli obbedisce, e la bravura
  Di tutti i suoi risponde si al comando,
  Che Patavini e Liguri reietti,
  Son darsi a fuga rapida costretti. 34
- A cui sol calle è il ponte, un di fatale
  Ai Veneti.... sovr' esso incontran schiera
  Accorrente ad aiuto fraternale
  E guarentia della comun bandiera....
  Funesto aiuto, e che soltanto vale
  A render sommo in istrettezza fera
  Lo scompiglio di chi tenta salvarsi,
  Chi ad ultrice battaglia omai lanciarsi.

- 52 L'ingombro ponte ai moti furibondi
  Scricchiolante dapprima, e alfin cedente,
  Con fracasso ruina e giù ne' fondi
  Precipita fra gli urli della gente;
  Che da ferite, da cozzi, da pondi
  D'armi e armature appien resa impotente
  A superare il limo, e il salso umore,
  Disperata vi lotta infin che muore.
- Fulminanti oppugnata di Pisani
  Va presa, e i suoi custodi al par di soliavi
  Stendere ai lacci debbono le mani.
  Tal doppio evento fa si stringa e inchiavi
  Più ancor l' assedio dalli Vinegiani,
  Ceda vieppiù degli assediati in petto
  L' ardir prisco al terror nuovo concetto.
- Eppur serbare în essi pertinace
  Può Grimaldi d'aiuto una speranza,
  Fra il più orrendo ogni di tormento edace
  Ch'ogni tormento straziante avanza:
  A tal giunto, che alfin da lui si face
  Al Duce avverso umiliante istanza,
  Voglia donne, fanciulli, infermi accorre
  Ed a miserie intollerande torre.
- 55 Istanza che sebben vieppiù lontana Ad esso renda l'agognata palma, Benignamente accolta vuol l'umana Che rinchiude nel sen, generos'alma. 35 Genova intanto in Spinola, soprana Balía civile e militare impalma Entro Chioggia, e confida alla condotta Del pro' Maruffo ausiliatrice flotta.
- Giugne quello, e resiste, e saldo armeggia
  Aspettando che a lui pervenga questa,
  Ma con la propria si Vittor volteggia,
  Che a scostarsi la induce ontosa e mesta:
  Allor uopo a sua volta è che proveggia
  Il Ligure a umiliar di pace inchiesta,
  Dai Vinegiani repulsata a dritto,
  Rammemoranti insultator despitto. 26

- 57 Ma da ferro stremato, e foco, e fame, Cinto omai sol di ceneri e rovine, Perduti i legni entro il fatal serrame, Forza è s' arrenda senza patti alfine: Vegga gli avanzi del lungo certame In ceppi trascinati alle vicine <sup>37</sup> Moli Venete eccelse, e la baldoria Festeggiante la nobile vittoria.
- L' Adriaca donna, sosta ad una guerra L' Adriaca donna, sosta ad una guerra Impor dovea, funesta alla futura Gloria della comune Itala terra: Ed invece anco a lungo quella impura Face squassava che diserta, atterra Cittadi e genti, la miseria effonde, Cruenti fa le glebe ed infeconde.
- 59 Ma era tanto di entrambe le rivali
  Il geloso furor, tanta la ultrice
  Insania di ridur giganti i mali
  Onde all' una era l' altra apportatrice,
  A rimaner senza maggiori o uguali
  O l' una o l' altra i mari imperatrice,
  Che sette lune e sette anco durava
  Fraterna lutta iniquamente prava.
- Che se agli uomini die la libertate
  D'apprestarsi avvenir lieto o doglioso,
  Ne vuol l'esorbitanze ognor frenate,
  L'almo Eroe di Vinegia, il glorioso
  Prode Vittor, repente alle beate
  Celesti sfere appella da la terra,
  Per sottrarre il campion sommo alla guerra.
- Quindi il Sahaudo Sire, al cui pensiero Alti già tralucean fati remoti, Speranze un di compiute, e vasto impero Destinato ai futuri almi nipoti, Inspira affin suo eccelso magistero Interponga al cessar d'iniqui moti, Al fermare durabile, verace Fra i Vinegiani e i Liguri la pace.

Lunghi patiti, e dal campion perduto;...
Assenton questi, che di tanti e tanti
Legni, e guerrieri dir sol puon.... s' è avuto....
Ma non per essa Italia i lacrimanti
Occhi deterge.... Ahi! troppo ha conosciuto
Dai fraternali strazii a lei parato
Futuro tristo inevitabil fato! 38

Carpi, Marso 1853.

#### NOTE.

4 Il celebre Siamondi al cap. 51 della sua Storia delle Repubbliche Italiane ha esposte le cause che suscitarono la quarta terribile guerra fra Venesia e Genova, un episodio della quale è 'l soggetto della presente Leggenda. Derivò questa dalle contrarie parti ch'esse protessero nei rivolgimenti di Costantinopoli e di Cipro, colla intensione di nuocersi così, che all'ultimo o l'una o l'altra avesse a rimanere sola influente in que' paesi, utili troppo, se non anche necessari ai loro commerci.

<sup>2</sup> I Veneziani che avevano portata a Cipro Violante figliuola di Bernabò Visconti, andatavi moglie al Re Pietro di Lusignano, trassero questo nella propria alleanza a danno di Genova. Mandò esso la compaguia venturiera della stella in Liguria. Ma corrotta da forti somme che il Doge mandò a'suoi capi, si ritirò, dopo averne devastata una parte. (Ub. Folietta, Gen. Hist., l. VIII, p. 485.)

5 La inimicinia tra i Venesiani e Francesco il Vecchio da Carrara signore di Padova aveva avuto principio fino dal 1356, quando quelli ebbero guerra con Luigi re d'Ungheria, a cui questi prestava aiuto. Costretto nel 1373 ad una pace disonorevole, attendeva opportuna occasione di ricatto. Ne lascio di coglierla, appena ricercato di alleanza dai Genovesi, ai quali procurò si unissero pure il re d'Ungheria, il patriarca d'Aquilea signore del Friuli, gli Scaligeri, il Comune di Ancona, il

duca d'Austria, e la regina di Napoli. (Dan. Chinazzo, Guerra di Chioggia, p. 712.; Raph. Caresino, Chr. Van., p. 444.)

I pochi possedimenti che Venesia aveva allora in terra ferma, specialmente verso occidente, e confinanti con il dominio Carrarese, furono orribilmente devastati da Giovanni degli Obisi Capitan generale di Francesco il Vec-

chio. (Chinasso, l. c.)

5 Vittor Pisani, il più reputato allora ed illustre dei veneti ammiragli,
riportò presso Capo d'Anzo una difficile vittoria contro la flotta genovese comandata da Luigi del Fiesco, avendola
attaccata con mirabile ardire durante
una burrasca fierissima. (Chinasso, p.
714; Laugier, Hist. de Venise, l.
XV, p. 270.)

6 Il Senato veneto, affidata al Pisani una flotta di 25 galere, lo destino a proteggere le navi patrie, ed i convogli di vittovaglie che traeva dalla Puglia. Pisani ritolse al re ungaro le città di Cattaro e Sebenico e l'isola di Arbo che gli erano state rilasciate in fine della guerra accennata alla nota 3. (Chinaszo, p. 720.) 7 Il Pisani che da lungo teneva il

7 Il Pisani che da lungo teneva il mare, nel gennaio 1379 fece chiedere alla Signoria licensa di ricondurre la flotta a Venezia, per dare un po'di riposo alle ciurme. Ma quella per timore che Luciano Doria potesse assalirla nel porto, si rifiutò, e lo costrinse a passar l'inverno sul mare. Le malattie fe-

cero strage delle ciurme, che stando in faccia alle coste dell' fstria, sospiravano qualche giorno di riposo in esse. (Mar. San, Vite dei duchi, p. 683; Laugier, Hist. de Ven., t. 1V, l. XV, p. 292)

<sup>8</sup> Luciano Doria comparve il 29 maggio 1379 con la sua flotta a tre miglia di distanza da Pola, ove trovavasi quella comandata dal Pisani I marinai veneti impazienti di terminare la lunga loro cattività, obbligarono l'ammiraglio a venire a giornata. Tentò egli invano supplire col valore alla debolezza de'suoi. Assali sieramente i Genovesi, il cui ammiraglio rimase ucciso nel principio della battaglia. Succedutogli nel comando il fratello Ambrogio, animò tanto i Genovesi alla vendetta, che in un'ora e messa la sconfitta dei Veneti fu piena. Perdettero 15 galere con 1500 prigionieri, fra i quali contavansi venticinque membri del maggiore consiglio. (Chin., p. 720; Mar. San., p 681; Raph. Cares., p. 416.)

9 Vittor Pisani rifuggitosi dopo la sconfitta a Venesia con soli sette vascelli, fu subitó posto in prigione, quasfoss'egli colpevole della mala fortuna, e della violensa patita (Aut. cit.)

40 Chiamasi lido una catena di strette isole, lunga 35 miglia, che mette la laguna in comunicazione col mare, per sei aperture o bocche. Le quali chiamansi Tre porti, Rio grande, Sant' Erasmo, Due castelli o San Niccolo, Malamocco, e Chioggia Dove questa è interretta, si costrussero le famose mura dette i murazzi di Malamocco, recanti la epigrafe a ausa Romano ære Veneto » stupendamente tradotta dal Muzzi « Romanamente i l'eneti . Dopo la disfatta di Pola aveva il Senato chiuse tutte le sei hocche con triplici catene, ed appostandovi a difesa Nandoni. Erano questi grosse navi immobili, cariche di macchine da guerra e di soldati. In alcuni luoghi si afforzarono le catene con una maniera di fortificazione compusta di grosse travi artificialmente e robustamente legate, onde impedire si nemici di accostarsi (Ub. Fol, Hist. Gen, I. VIII, p. 70.

11 Pietro Doria eletto successore all'estinto Luciano, delibero assalir Chioggia, lontana 25 miglia da Venesia. Prancesco da Carrara, dietro preventivi concerti, fece scendere per i canali del Brenta cento barche armate, che attaccarono il Sandone del porto, o hocca di quella città dalla parte della laguna, mentre Dorra lo attaccava da quella del mare. Riuscirono a prenderlo il 12 agosto 1379. (Aut. cit.)

48 L'armata che dopo apertosi il passo, assedio Chioggia, ascendeva tra Genovesi e Padovani a 25 mila soldati. Ai 3000 difensori di questa si aggiunsero gli abstanti, grandissima non pertanto rimanendo la sproporsione fra gli assalitori e i difensori.

43 Il sobhorgo preso dai Genovesi comunicava con la città per messo di un ponte di legno lungo tre quarti di miglio, difeso valorosamente fino al 24

di agosto.

'4 In tal giorno, durante l' attacco, riusci ad un marinajo genovese di condurvi sotto un battello incendiario. Le fiamme ed il fumo usciti all' improvviso da quello, fecero temere ai Veneti che il ponte ardesse, e colti da pánico timore, si diedero a fuggire così precipitosamente, che non ebbero maniera di chudersi con il levatio. Veneti e Genovesi entrarono in Chioggia alla rinfusa, rimanendone gli ultimi padroni. 860 difensori rimasero morti, 3800 prigionieri (Dan. Chin., Guerra di Chioggia,

p. 726.)
45 I Genovesi presero possesso di
Chioggia in nome del Carrarese, per
uno dei patti di loro alleanza. (Raph.
Cares. p. 447.)

16 La notisia della presa di Chioggia piombò il popolo di Venezia nella costernazione massima. E per quantunque il vecchio Doge Andrea Contarini si mostrasse impavido, fu dalla insist-naz di quello costretto ad inviare una ambascerra, per implorare a tutto costo la pace. L'esito della medesima, ed i concetti nella dimanda espressi e nel rifiuto furono rispondenti agli esposti.

47 Il terrore della caduta di Chioggia, sece che si arrendessero senza neppur combattere Terra nuova, Cavarsera e Montalhano, surtesze poste sulla socci dell'Adige ai confini del Padovano Loredo, e Torre delle Behe cedevan pochi giorni appresso. Era assediato anche il forte delle Saline, ma potè resistere sino al termine della guerra. (Mar. San., Vita, p. 691.)

18 Quando sul finire del felibraio, e

sul principiare del marso 1853 dettavasi la presente Leggenda, durava la guerra fra il Caucasico Sciamil e la Russia, ed i Montenegrini difendevansi dagli attacchi del rinnegato Omer Pascià.

49 L' oltraggiosa risposta del Doria scosse il popolo dal suo avvilimento così, che non più ad altro pensò se non a difendersi fino all' ultimo estremo dagl' implacabili suoi nemici. ( Mar. San.,

p. 691.)

<sup>20</sup> Nella trista situazione in cui trovavasi Venezia, un uomo solo godeva della universale fiducia. Era questi Vittore Pisani che trovavasi imprigionato sotto gli archi che sostengono il Palazzo dei Dogi, dal lato del porto. Quindi il popolo levatosi a romore, ne chiedeva con alte grida la libertà. (Ibid.)

<sup>24</sup> Pisani nell'udir queste, carico qual era di catene, trascinossi ad una finestra della prigione, d'onde gridò agli ammutinati « Fermatevi, o Venesiani: eltro mai non dovete gridare se non che *l'iva San Marco!* » (Navag.,

St. Ven., p. 1061.)

23 La Signoria, considerate le circostauxe eccesionali, decretò la libertà del Pisani, e lo nomino capitano del mare.

S Composta prontamente una nuova flotta, l'andò addestrando nei canali della Giudecca e del lido, prima di esporla alle battaglie. (Dan. Chinaz., p. 739. — Mar. San., p. 696.)

<sup>24</sup> Presentatesi il 24 agosto ventiquattro galere genovesi, e 40 barche armate dalla parte del lido, minaccianti la stessa città di Venezia di uno sbarco, furono con vigore grandissimo respinte nel punto in cui volevano prendere terra. Dopo la loro ritirata si fortificarono in ogni miglior modo i canali tutti della laguna. (Dan. Chin., Guerra di Chioggia, p. 728.)

28 Carlo Zeno era uno de' più esperti Capitani di terra e di mare che avesse allora Venesia. Uscitone l'anno precedente con otto galere, era sensa impedimento passato tra la flotta dei Genovesi. Aveva tolte ad essi molte navi mercantili usi mari della Sicilia, e negosiato con la Regina Giovanna, per trarla nell'alleanza della patria. Accostatosi quià di alla Liguria, aveva data la caccia ad alcune galere nemiche nel golfo della Spesia, bruciato e saccheggiato Portovenere, Panigaglia ed altre ricche terre

lungo la riviera di levante. Vita Char. Zeni, t. XIX, p. 225. — Dan. Chin., p. 747.) Aveva quindi fatto vela per i mari di Grecia. Trovò sei galere a Modone ed altre quattro a Tenedo, le quali raccolse sotto i suoi ordini. Con questi fotta andò a prendere a Berito le merci accumulate dai Veneziani in questo porto della Siria per il valore di 500 mila fiorini, che non osavano far venire in Europa. Giunto nei mari di Cipro, ebbe notizia della presa di Chioggia, e l' ordine di ricondurre la flotta nel golfo in difesa della patria. (Chin., p. 732.)

in difesa della patria. (Chin., p, 732.)

So Innansi l'arrivo di Zeno, in cui erano riposte le maggiori speranze, Venezia incominciò a diffettare di vittovaglie, essendo chiuse dai Genovesi le vie di mare, dal Carrarese quelle di terra. Piuttosto che morire di fame, il popolo voleva combattere, ma scarseggiavano ancora i legni, trovandosi alcune galere disarmate nell' Arsenale, altre in costruzione. Esausto il tesoro, su duopo aver ricorso alla generosità del popolo. Ad eccitarla, la Signoria promise la inscrisione nel libro d'oro di quei trenta popolani, che si sossero mostrati più pronti e larghi soccorritori delle strettezze. Nè invano: malgrado la rovina del traffico, e la universale povertà, il danaro fu dato, e prima della fine di ottobre si trovò pienamente armata e disposta una flotta di 34 galere. (Chin., p. 739. — Raph. Car. Chr. Ven.. p. 449. — Mar. San., p. 701. — Navag , p. 1062. — Ub. Fol. l. VIII., p. 447. — Laugier, l. XV, p. 340, v. IV.)

37 Nella notte del 23 dicembre 1379 questa flotta seguita da due grandi Cocche, 60 barche armate, e 400 sciatte, mosse verso Chioggia ove la flotta Genovese era concentrata, senza sospetto pensassero ad attaccarla quei memici ai quali avevano negata una pace disonorevole. (Raph. Cares., p. 451.)

28 I primi 4000 Veneti, ed 800 stranieri sharcati innansi a Chioggia piccola, furon respinti, e dovettero ritirarsi

con perdita.

29 Nel tempo medesimo una Cocca quale il porto di Chioggia comunica col mare, veniva attaccata e presa da sette galere. I Genovesi nel fervore della suifa avendovi appiccato fuoco, essa albruciò a fior d'acqua, e si sommerse al-

l'ingresso del canale medesimo. Pisani profittando dell'accidente, sommerse intorno ad essa una quantità di battelli carichi di sassi, e così riuscì ad intieramente chiuderla. Sommersione che ripetuta quindi ad ogni altra apertura, rese impossibile qualunque sortita alla

flotta genovese.

50 La guardia delle bocche nella enunciata maniera serrate, alla quale crano i Veneti obbligati sotto il fuoco delle artiglierie a cui non erano assnefatti, li esponeva a continua strage disanimatrice | Facevano quindi calde istanze per essere ricondotti a Venezia. Pisani e il Doge erano costretti promettere che ciò sarebbe avvenuto, se il di 1º gennaio 1380 non fosse giunto il sospirato aiuto di Carlo Zeno, E siccome in tal caso, Venezia sarebbe stata la sua volta cinta d'assedio dai Genovesi, deliberavasi già se convenisse abbandonarla, e trasportare nell' Isola di Candia la sede della repubblica. ( Mar. San., p. 700; Navag., p. 1063.)

51 Appunto il giorno indicato recò la salute della repubblica. In esso comparve Carlo Zeno con 14 galere cariche di munizioni da guerra e da bocca, e con ricchesse d'ogni maniera. Altre quattro galere giunte d' Arbo, e da Candia poco appresso, portarono la flotta veneta al numero di 52 vele. (Chin., p. 744; Mar. San , p. 701; Raph. Car., p. 452; Ch. Zeni, Vita, 1. III, p. 230.)

58 Abbiamo già accennata alla nota 13 che appunto nella guerra di Chioggia cominciarono ad usarsi fra noi le artiglierie, allora denominate bombarde. Sembra non si caricassero che una volta al giorno. Le fortesze non essendo ancora preparate a resistere a tale arma nuova, succedeva che quando un colpo coglieva al segno, rovesciava larghi tratti di muro, schiacciando fra le rovine i difensori.

33 Doria erasi recato a Brondolo, di cui aveva fortificato il Monastero. Nel 22 gennaio un colpo di bombarda rovesciò sopra di lui un pezzo di muraglia, e lo uccise con un suo nipote. L'indomani altra simile rovina schiacciò 22

54 Napoleone Grimaldi succeduto nel comando al Doria, tentò aprire alla flotta rinserrata un varco al mare, scavando al di là del Monastero di Bron-

dolo un canale che doveva attraversare l'argine, e supplire ai due porti chiusi dai Veneziani. Ad impedire tal opera. Zeno sbarco 6000 uomini a Chioggia piccola, mentre Pisani con 36 galere si recò ad assalire il Monastero di Brondolo. Dei Genovesi, 8000 si avanzarono sul ponte che unisce il borgo alla città, mentre altri 1500 della guarnigione di Brondolo uscirono per prendere i Veneziani alle spalle. Ma tale fu l'impeto di Zeno contro questi ultimi, che li ruppe non solo, ma taglio loro il passo verso Brondolo. Costretti allora di precipitarsi sul ponte, s'incontrarono nella colonna genovese, la quale posero in confusione, ed in cui suscitarono lo spavento. Il ponte non potè reggere, e si ruppe, con morte e prigionia di moltissimi. Intanto anche il Monastero di Brondolo cedeva al Pisani, a cui riusciva di conquistare dieci galere davanti ai mulini di Chioggia. (Dan. Chin., p. 757; Mar. San., p. 704; Geor. Stella, Ann. Gen., p. 1115; Raph. Cares., p. 452; Naveg., 1064; Char. Zeni, Vita, l. III, p. 239.)

<sup>55</sup> Dopo tali fatti, i Genovesi più strettamente assediati in Chioggia, e minacciati dalla fame, ne fecero uscire le donne ed i fanciulli, accolti umanis-

simamente dai Venesiani.

56 Genova, conosciuti i gravi pericoli di Chioggia, mandò per terra Gaspare Spinola a prenderne il comando, ed af- 🗸 fido una flotta di 13 galere a Matteo Maruffo, inviandolo nell' Adriatico. Nell'aspettazione di tale aiuto, combattevasi di continuo, ma con poco frutto per parte dei Genovesi, indotti finalmente dal desiderio di salvare la flotta, che rinchiusa da tanto tempo andava guastandosi, ad umiliarsi la lor volta, con implorare la pace. Rifiutatisi i Veneziani ad ogni trattativa, non rimaneva speranza che nella venuta di Maruffo, attesa con la impazienza medesima con la quale cinque mesi innanzi avevano aspettata i Veneziani quella di Carlo Ze-no. Giunto alfine nell' Adriatico, cerco invano di provocare a battaglia il Pisani, il quale si rifiutò di compromettere un evento finale omai troppo sicuro. (Ub. Fol., l. VIII, p. 481; Raph. Cares., p. 466.)

37 Maruffo aveva pututo occupare il

Fossone, passo per il quale i Veneziani traevano da Ferrara i loro convogli

di vittovaglie. Pisani allora gli offri battaglia alla sua volta, e lo trasse in alto mare. Ma poiche con allontanarlo dal fossone, ebbe dato tempo al convoglio di entrare nella lagune, riparo ad essa egli pure con mosse tanto accorte, che il nemico non pote raggiungerlo. Nel 15 giugno secero gli assediati un ultimo sforso per superare lo steccato dei Veneziani, e scampare sulle navi del Maruffo, venute a poca distanza dall' Arzere. Ma assaliti , respinti , perdute le sciatte fabbricate con industria e cure infinite, dovettero dimettere ogni speransa. Chiesta di nuovo inutilmente una capitolazione, il 24 giugno si videro forsati ad arrendersi a discrezione. Di 48 galere rimaste serrate in Chioggia, solo 19 rimanevano in buono stato, ed assai diminu:ti erano i 14 mila uomini che la presidiavano. Rimandati i venturieri senza taglia, 4000 Genovesi furono condotti prigionieri a Venezia. (Autori cit.)

58 La resa di Chioggia aveva salvata la repubblica, ma non troncata la guerra, che durò 11 mesi ancora. I Veneziani perdevano Trieste il 26 giugno 1380, Capo d'Istria il 1º luglio, Arbo 1' 8 di agosto. Ma perdita massima per loro esser doveva quella di Vittore Pisani , mancato di vita in Manfredonia , ove recato si era per vittovaglie. Fu esso idolo de' marinai, eroe del popolo, grande nelle sventure, modesto ed umano nelle vittorie. Interpostosi finalmente il conte Amadeo di Savoia, sottoscrivevasi tra le due rivali la pace il giorno 8 agosto 1381. Così ebbe fine una guerra nella quale i Veneziani perdettero tutti i loro possedimenti continentali, (i quali però poco tardarono a più che largamente riconquistare; e gran parte delle loro ricchezze; ebbero i Genovesi distrutta la più Irella flotta, ed il fiore de'euerrieri e de'marinai. (Autori citati.)

## LEGGENDA XIII.

### MONTANINI E SALIMBENI.

[1395.]

O ELVIRA GIAMPIERI NE' ROSSI
CHE MADRE AD ISABELLA MIA
LO FOSTI A ME PURE
QUESTO TRIBUTO
DI AMMIRAZIONE AI MOLTI PREGI
DI CUORE DI MENTE
ONDE FOSTI ADORNA
DI COMPIANTO ALL'ULTIMA TUA PARTITA
ACCOGLI.

- Poi che mio stil, sebbene inculto e manco, Sacrare osai d'itali fasti a esempi, Senza in esporli simulare unquanco L'error fatale uscito ai nuovi tempi, Che i forti avi partiti a branco a branco Ad iniqui traea fraterni scempi; E poi che ho nel cuor fermo e nella mente Di seguir mio cammino arditamente:
- Pria di tornar nei campi insanguinati
  Tra il fier cozzo dell'armi, il suon de' gridi,
  A scorger trucidarsi i destinati
  Della patria comun custodi fidi,
  Che indarno poi bramaronsi evocati
  Al piombar di que' stranii che mal fidi
  A eterna legge imposta pure ad essi,
  Li reser schiavi duramente oppressi;

- Giovi far sosta, onde nel cor trafitto
  Da rimembranze di virtu stupende,
  Ma eccessive talor fino al delitto,
  Entri il conforto che il dolor sospende:
  Mostrandole una volta, non sul dritto
  Poggianti, che talor magne ire accende,
  Ma sulla carita ch'ogni sventura
  Toglier procaccia, o rendere men dura.
- Oh! me udissero almen quei vaneggianti
  Fra volpigne o impossibili utopie,
  Che a pompose parole alto-sonanti
  Mille oggi apnunzian provvidenti vie,
  Mentre lasciano i miseri fra i pianti
  Stender la mano a scarse anime pie,
  Mostrando come sol chiudano in petto
  Il diacciato dell' io lurido affetto!
- Quei che vantando la scorrente etade, Suo costume gentil, sua chiara luce, Accusan di tenèbre e feritade La da me scelta per maestra e duce; Perchè almen spoglia della falsitade Che a mentir tutto arditamente induce, Perchè feconda di sublimi esempi Atti a scuotere alfin pusilli ed empi.—
- Quando la peste d'ira cittadina
  Anco in Siena facea funesta entrata,
  La gente Salimbena e Montanina
  In lunga prorompea guerra ostinata:
  Guerra compiuta alfin con la rovina
  Della seconda, che scorgea mutata
  A poco a poco sua sublime altezza
  In umile miserrima bassezza.
- Già per dovizie e numero possente, Sue magioni, sue terre, sue castella Tutte perdute avea spartatamente O per impeto aperto, od arte fella: E di tanta di lei prima vivente, Solo appo il crudo ferocir di quella Un giovinetto rimaneva ancora, Custode, padre di più giovin suora.

- 8 Nomavasi egli Carlo, Angelica essa, <sup>2</sup>
  E degnamente, chè terrena cosa
  Non apparia, ma celestial concessa
  A compenso di sorte dolorosa:
  Mentre a beltà nelle sue forme impressa,
  Oltre ogni umano immaginar vezzosa,
  Giugnea tal'alma, che dal Gran Fattore
  Parea creata in un pensier d'amore!
- Del perduto oggimai censo amplo avito Scarse glebe avanzate erano appena Di Val di Strove in angolo romito, Con magionetta insiem modesta e amena: Dove starsi avea Carlo statuïto Fino che avvinta a orrevole catena La sua Angelica andasse, a cui giovato Avrebbe il don di tutto il breve stato.
- Quando esso evento, insiem da lui temuto E bramato, asseguito avesse effetto, Subitamente pur lo avrebbe avuto Altro dal fermo suo pensier concetto: Indossato un usbergo, nell'aiuto Del cuor fidente che batteagli in petto, E del braccio robusto, di un futuro In traccia andrebbe forse non oscuro.
- 11 Di due Soli trascorso aveva desso
  Il quarto lustro, ed ella il terzo d' uno,
  Mentre vivean scambievolmente appresso
  Senza copia, ma pur senza digiuno:
  Il tenue resto di fatal successo
  Non sol bastando ad uopo che ciascuno
  Delli due misurar sapea contento,
  Ognor l'amato a prevenire intento; 3
- Ma a soccorrer pur anco i tapinelli .
  Che i magnati imponevano reietti
  Dai superbi palagi e dai castelli,
  Quasi li avesser di rea peste infetti;
  A confermar la fama, che flagelli
  Sommi di quella età volcali detti,
  Per l'avarizia o prepotenza atroce
  Onde ivan spinti a ogni opera feroce.

- Forse il più malo, nella Val di Strove,
  Pur viveva, facendo amplo tesoro
  Della miseria che spargea ogni dove:
  Ma in un provando assiduo lo martoro
  Geloso e crudo che l'iniquo move
  A giurar mortal guerra a chi rampogna
  Tacita appare d'ogni sua vergogna.
- La intemerata ed innocente vita,
  Era la voce che tutti i meschini
  Ergean benedicente amica aita:
  Pur non osava dentro i lor confini
  Proromper violento, onde compita
  Far opra infame, paventando a flera
  Guerra insorgesse la vallata intera.
- All' arte quindi ricorrea piuttosto,
  Gli abborriti a mandar almen lontano,
  Solo mezzo a lenire il morso ascosto
  Che il cor gli lacerava a brano a brano:
  Compro maligno impigliatore, accosto
  Ponealo a Carlo, affin che il rusticano
  Asil modesto e picciol tenimento
  Lo inducesse a mutare in tanto argento.
- Le reliquie tenea del perso censo,
  E sacre si, da quando vi depose
  L'estinta madre con dolore immenso!
  Reliquie onde far dono egli dispose,
  Qual dicemmo, alla suora, appena accenso
  Il candido suo cor di degno affetto,
  Facesse all'ara nuzial trajetto. 5
- Ad iniqua vendetta, il vil che avea
  A sè già compro aiutatore astuto,
  A farla certa e rapida movea:
  Scritto indegno, che ogni occhio avria tenuto
  Del Montanino, il perfido stendea;
  Pervenir lo faceva al Magistrato,
  Indotto ad imputargli alto reato.

- Appariva per quello ei congiurante
  Contro l'artigianesca oligarchia
  Che reggea Siena sotto la imperante
  Oggimai Salimbenica genia: 6
  E poi che a ciò porgean di ver sembiante
  Le antiche parti, e la fortuna ria
  Del Montanino estremo, prigioniero
  Lo decretava e tratto in carcer nero.
- In cui l'uomo signor della notte
  In cui l'uomo signor della natura
  Le proprie buone o male opre interrotte
  Vuole dal sonno in cheta stanza oscura;
  Dolce sonno e per cui vengono addotte
  Immagini ridenti in alma pura,
  Rotto, affannoso, e apportator di orrende
  In ciascheduna che i fratelli offende;
- 20 Dormivan Carlo e Angelica quieti
  Nell' angusta scambievole celletta,
  In braccio a sogni lusinganti e lieti
  Figliuoli del pensier che più li alletta:
  Ei di affronti e trionfi irrequieti
  Vagheggiava la immago prediletta,
  Essa la mente e il cor pieni sentia
  Di angioletti, di santi e di Maria.
- 21 Scossi dal sonno ambo voleva a un tratto
  Un fremer d'armi, di cavalli e voci,
  Uno squassio dell'uscio in breve sfatto
  Ad urti impetuosissimi feroci:
  Stuolo di sgherri allor qual fulmin ratto
  Sul garzon che fra i palpiti più atroci
  Per la sorella sua dolce tremava,
  Agitando catene si lanciava.
- Pronta dessa accorreva, e di sue braccia Il collo gli cingea teneramente, Tutta suffusa di pianto la faccia, Ed emettendo gemito dolente; Non valevole a stoglier la minaccia Di quella tanto dispietata gente, Che ad entrambi volea tosto interdetto Il mutuo sfogo di dolor, di affetto.

- Al carcere senense ei trascinato,
  Rimaneva ella nel dolore assorta,
  Finchè lo spirto al cielo sollevato,
  Quella speme otteneane che conforta;
  Speme prenunzia d' avvenir beato
  Al paziente ch' aspro duol sopporta,
  Fidando appieno in Provvidenza diva
  Che l' innocente mai d' ausilio priva.
- 24 Ariberto frattanto, che la voglia
  D'attribuirsi il Montanino censo,
  Dal rifiuto sentia mutata in doglia
  Di puntiglio il più fervido ed accenso,
  Ravvolge si il giudicio, e si lo imbroglia
  Con l'opra del trist' uom per noi già ostenso,
  Che tal condanna inflitta viene a Carlo,
  Per cui sarà costretto a satisfarlo.
- 25 Ammenda rispondente a quanto vale
  Il resto appunto dell' avito bene,
  Solver debbe entre termine fatale
  Che brevissimo imposto ad esso viene:
  Quando nol faccia, al sommo di ferale
  Palco tradotto, quella fra le pene
  Che più atterrisce l' uom, dovrà subire,
  Dovrà nel suo florido april morire.
- Impallidisce, ed un sospir gli fugge
  In ascoltar la barbara sentenza
  Che le speranze sue tutte distrugge,
  Ad onta della più pura innocenza....
  Un brivido lo investe, e insiem lo addugge
  Interno foco, mentre la coscenza
  Vien muto interrogando su la eletta
  Che il Magistrato da suo labbro aspetta.
- 27 Ma poco ondeggia.... poiche pensa al giuro Che profferiva alla morente madre, Di favorar d'Angelica il futuro Come fratel non sol, ma come padre.... Pensa a quale cimento assiduo, duro Esporre lei potran forme leggiadre Insidiate ognor da tristi, quando Le san congiunte a fato miserando.

- Quindi, poi che in aspetto dignitoso, Tranquillamente afflitto, ha protestato Che non pure ha concetto l'odïoso Pensiero della colpa ond'è accusato; Secondando un'impulso generoso Nen da ribrezzo, non da duol frenato, Presceglie morte.... la sorella a Dio Raccomandando con un voto pio. 7
- 29 La sorella, di cui sommo l'affanno
  Rendeasi e inconsolabile il lamento,
  Appena riuscia pietoso inganno
  A scoprir, che ascondeale il tristo evento....
  Suo stato immaginar voglian quanti hanno
  Cor disposto a gentile movimento,
  Chè l'esprimerlo andrebbe a me interdetto
  Dal singulto rompente il suon del petto.
- Omai dannato misero fratello,
  Corre a Siena, ove il Nuti empio e scaltrito
  Ogni potente rese a lei rubello;
  Si che ottiene il sol voto esaüdito
  Di visitarlo in carcere.... ma quello
  Che cedere paventa a dolce assalto,
  Cingesi il cor di adamantino smalto.
- Con sovrumano sforzo a se vuol tolta L'unica trista gioia che gli avanza Nel rabbracciar la suora anco una volta Pria che abbandoni la terrena stanza: Ne solamente ciò... ma per l'accolta In esso paternal sacra possanza, Le fa imporre che rieda obbediente All'asilo campestre immantinente.
- All' ultimo comando dell' amato
  Riverito german, la giovinetta
  Resistere non osa, e il disperato
  Suo dolore nascondervi s' affretta:
  Dolore che prorompe in trambasciato
  Suon di gemiti e gridi, appena getta
  Suo primo raggio il Sol preceditore
  Di quello ond' esso non vedrà il fulgore.

- Mesto suono, dall' eco ripetuto
  Intorno al loco già tranquillo tanto,
  Che induce anco il chiudente alma di bruto
  A impietosir commosso fipo al pianto:
  Suon che da stuolo femminil venuto
  Alla donzella desolata accanto
  Per confortarla, è reso sì fremente,
  Che pur discosto passaggier lo sente.
- Nuol sorte che in quel di muova a diletto In circostante amena selva ombrosa Con girifalchi chiusi in cappelletto, E di amici caterva numerosa, Anselmo Salimbeni, giovinetto D'alma sensibil, pronta, generosa; Ode i pianti.... pria sosta sul cammino, Poi fassi alla magion trista vicino.
- Chiede il perchè di quelli a venerando
  Che n' esce chino il volto, umido il ciglio,
  Da cui narrare ascolta il miserando
  Acerbo caso, e l' orrido periglio....
  Sorpreso, intenerito, meditando
  Stassi un momento redentor consiglio....
  Addio, sclama a' compagni, e tosto solo
  Drizza ver' Siena il palafreno a volo.
- Mentre la scabra via ratto percorre Impaziente di spedito arrivo,
  Con il pensiero lo passato scorre,
  E risente nel cor tormento vivo....
  A sè celar non può, come ad imporre
  La stirpe Salimbena al suol nativo,
  Troppo furono i suoi padri spietati
  Contro dei Montanini sventurati.
- Con salvar lui che sol riman di questi
  Da crudo fato, ha risoluto appieno
  Omai così, che nulla fia lo arresti:
  A voce, a spron concita il palafreno
  Che il radduce entro Siena a passi presti,
  In tempo ancor di solvere l'ammenda,
  E far che a Carlo libertà si renda.

- D'un sacerdote ai piedi prosternato,
  Promessa udia d'eterno ben futuro,
  Mercè di fuggitivo acerbo fato;
  Avendo omai l'accusator spergiuro
  Al perdono di Dio raccomandato,
  Come un di fece il Nazaren pendente
  Dal duro legno lacero e morente.
- Ditima prece fervida porgea

  Per la diletta suora che diserta

  In questa terra abbandonar dovea

  Prima che fatta di su'inganni esperta....

  Quando l'uscio ferrato dischiudea

  Il giudicante da cui fu profferta

  La rea sentenza, e udialo in lieto volto

  Di tutta pena proclamarlo sciolto.
- 40 All' annunzio felice inaspettato
  Vien forse meno?... liete voci estolle?...
  Al Ministro del Nume, al Magistrato
  Mostrasi forse per gran gioia folle?...
  Oh! di troppa fortezza ha il core armato;...
  Troppo nel sen nobil virtù gli bolle....
  Troppo l'ange il pensier supremo della
  Amatissima sua mesta sorella....
- A Quindi in serena dignità renduta
  A chi il nuncio arrecò grata mercede,
  Il pio confortatore umil saluta,
  Esce, e a prostrarsi va d'un'ara al piede....
  Ivi innalza il cor suo preghiera muta
  Di gratitudo al Dio in cui pose fede,
  Poi move a lei che tiene abbia il portento
  Operato del suo liberamento.
- A lei, che invece compio ritenendo
  Il sanguinoso sacrificio omai,
  Al Cielo il proprio duol stassi offerendo
  Con prece rotta da sospiri e lai:
  Ciò nel suo giugner noto Carlo avendo,
  A risparmiarle d'alta scossa i guai,
  Adopera che sappia lentamente
  Com' ei sia vivo, libero, presente.

- 43 La immensa gioia d'amendue, simile Alla pena terribile sofferta, Immagini chi serra alma gentile Di tutti i più soavi affetti esperta: Sfogata, ei chiede a ognun come l'ostile Accusamento, che avea già si certa Resa sua morte ingiusta, e si vicina, Tal mutanza abbia avuta repentina.
- Non satisfatto, a Siena fa ritorno,
  Dove subitamente avviene apprenda
  Che un ignoto il sottrasse a morte, a scorno
  Con solvere per lui la imposta ammenda:
  Ignoto di cui vuol che notte e giorno
  L'ascosa traccia a discoprire intenda
  Il suo nobile cor, desideroso
  Di profferirsi grato, affettüoso.
- 45 Oh!... qual brivido il coglie, allor che alfine Conoscer debbe in questo un Salimbeni!...
  Un di color per cui tutte rovine
  Già vennero a sua stirpe, ed a'suoi beni!...
  Ma il tostano pensier delle divine
  Arcane leggi, fa si rassereni,
  Ed estinto ritrovi entro suo petto
  Ogni passato disdegnoso affetto. 9
- Gome debba on ai grato palesarsi
  Fermo ha prefisso, e alla sorella insieme,
  Invano resistente, presentarsi
  Ad Anselmo davante egli non teme:
  Che ambo accoglie cortese, e dinegarsi
  Tenta invan redentor di loro estreme
  Sciagure atroci, contro la evidenza
  Che di Carlo asseguia la diligenza.
- 47 Indotto quindi ad ammutir modesto
  Ed a chinare il dolce guardo al suolo,
  Mentre profferti van sensi da questo,
  Improntati di affetto, e in un di duolo:
  « Un passato assai lungo, assai funesto,
  Dice, omai cancellò un istante solo,
  E il germe estremo dei nimici tuoi
  Omai sacri a te vuol gli affetti suoi.

- A me salvasti, ed a costei la fama!...
  Oh!... avessi, come un di, sorte accivita,
  A satisfar riconoscente brama!...
  Ahi!... da quando essa fe da noi partita
  Onde piombarci in meschinezza grama,
  Poco più ci lasciò di questa salma,
  In cui serrata sta non abbiett' alma!...
- \*\*Specific Proposition \*\*Possition\*\*

  \*\*Possition\*\*
- Tenta più dire ancor, ma il gonfio petto
  Un singulto mandar puote soltanto,
  Mentre la man stende su lei, che stretto
  Il velo tiene onde si terge il pianto:...
  Con impeto il divelle.... da quel tetto
  Rapidamente fugge fuora, intanto
  Che della vergin pura e vereconda 10
  La dia beltà nulla più avvien nasconda.
- A cui, sebben com' angelo innocente,
  Aveva interno moto prenunziato
  Grave periglio, quando il conoscente
  German condurla seco ebbe fermato:
  Periglio reso omai certo e imminente
  Appo suoi detti, e il rapido commiato,...
  Periglio a cui fermo ella avea sottrarsi,
  Dovesse fuori dal veron lanciarsi.
- Di Carlo all' atto, ed al mirar quel viso In cui son doglia e dignitate insieme, Da maraviglia tenera conquiso Repente Anselmo avvampa, spera, e teme.... Immobil, muto lo contempla fiso.... Pinto vi scorge fier proposto, e freme.... Altro ne ferma ei degno.... umil si china.... Fuor della stanza ratto s' incammina.

- E in matronal convegno, e a lei la mesta
  Donzella, ond' è già acceso, raccomanda
  Onori in forma nobile ed onesta:
  Esso intanto raccolti in ogni banda
  Parenti, amici, a rintracciar s' appresta
  Il magnanimo troppo e grato Carlo,
  Riuscendo in breve ora ad incontrarlo.
- Lo arresta, e si gli parla: « A me venisti Secretamente, a te scoperto i' vegno.... Il beneficio mio tu stabilisti Superare cortese oltre uman segno, Quando spontano mie scale salisti Profferitor d'impareggiabil pegno.... Pegno che a tutti omai palese voglio Accettato da me con gioia e orgoglio.
- Non però in forma turpe, vergognosa, Di mia schiatta mal degna, e di me stesso, Ma in quella sol di prediletta sposa A cui vuò il lieto avvenir mio commesso: Quindi al cospetto d'esta numerosa Turba che ad onor tuo chiamaimi presso, La man ti chieggo della tua sorella Saggia ed onesta, quanto illustre e bella. »
- Alli benigni inaspettati accenti,
  All' ascoltata nobile proposta,
  Sol di lacrime e vivi abbracciamenti
  Carlo commosso dar puote risposta....
  In mezzo al vivo plauso di accorrenti
  Che avvisano da entrambi omai deposta
  La rabbia antica, si congiunti vanno,
  Riedon colà ve' le matrone stanno.
- In tranquilla mestizia, umil, ma senza
  Smarrimento, si pure ivi l'attuta
  La interna imperturbata coscienza :...
  Sol di Carlo e di Anselmo alla veduta
  È forza si commova in sua innocenza,
  E subito pallor copra quel viso
  Che, in terra, ugual non ha, ma in paradiso.

- A cui segue rossor pudico, quando
  Ascolta il salvator del suo germano
  Venirla caldamente supplicando
  Gli conceda il suo cuore, e la sua mano....
  Inchiesta che nel sen di lei destando
  Tumulto pria non mai provato e strano,
  La induce ad un soave smarrimento
  Mentre esprimer pur vuol consentimento.
- Con le feste solenni più pompose
  Celebravasi tosto un maritaggio,
  Per cui venian memorie dolorose
  Spente per sempre, a cittadin vantaggio:
  Per cui cessate appien prove penose,
  Potea l'eccelso Montanin lignaggio
  Restituito al suo prisco fulgore,
  Alla patria recar novello onore. 11
- 60 Riscontrato il giudicio, onde per poco Della fama di Carlo e della vita Fatto venia perfidamente gioco, La innocenza apparivane spedita:
  Nuti, e il complice vil rinchiusi in loco Di pena senza speme di sortita,
  E il calunniato d'amplo censo lieto,
  Giusto volea riparator decreto. 12—
- O voi, che udir la storia mia degnaste, Sebben dettata nel più basso stile, Dite sinceri, se mai pur sognaste Di sublimi virtù lutta simile.... Dite, se appien non vi ha l'anime guaste Il costume che appellasi gentile, Chi mostrò più sentir d'esse il vigore?... Chi magnanimo più palesò il core?...
- Carlo, che morte acerba prefería
  Al porre la sorella in duro impiglio,
  Ed ella quindi e sè stesso offería
  A chi li sottraeva a fier periglio?...
  O Anselmo, che l'avita ritrosia
  Domata con altissimo consiglio,
  Non soltanto volca salvo il nemico,
  Ma facevasi a lui parente, amico?...

Carpi, Aprile 1853.

#### NOTE.

<sup>4</sup> L'argomento di questa Leggenda fu tratto dagli Anneli Senesi di un auonimo contemporaneo, vivente dal 1385 al 1422, pubblicati dal Muratori nel vol. XIX Rev. Ital. Script., p. 397, 411.

<sup>2</sup> Per più generasioni le illustri famiglie dei Montanini e dei Salimbeni duravano in guerra ostinata. La uccisione di uno di questi avvenuta in una caccia del cingbiale, ne era satta l'origine. Risultamento finale la intera diatrusione dei Montanini, i cui vasti passedimenti avvano presso che tutti patita o invasione, o confisca. Nel 1395 non rishanevano di questa famiglia che Carlo ed Angelica, giovani figli del già estinto Tommaso.

5 Dimoravano i due giovinetti nella Val di Strove in un piccolo podere del valore appena di mille fiorini, ed avevano ristretti i loro hisogni alle rendite di parte si lieve del vasto patrimo-

pio avito.

4 Il citato Cronista non accenna il nome di quel vicino il quale concepi la cupida brama d'incorporare ai proprii possessi il piccolo tenimento dei Montanini. Ha l'autore creduto di poterne ad esso imporre uno a quell'epoca in Siena noto per prepotenza.

5 Carlo si rifiuto di vendere a costui il proprio terreno, determinato di conservarlo per la sorella, onde potesse unire una convenevole dote alla sua rara bellezza, ed alla freschissima età di 16 anni, e così con maggior facilità

maritarla orrevolmente.

6 Irritato il vicino dal rifiuto, onde Carlo perdesse il patrimonio, lo accusò di essere entrato in una cospirazione con i Guelfi e i nobili contro i Salimbeni ed il governo. Era questo fino dal 1390 tenuto da una oligarchia artigianesca, sospettosa, gelosissima, guidata da essa famiglia. L'odio per la medesima, ereditario nei Montanini, doveva rendere verisimile un'accusa, convalidata inoltre dall'autorità dell'accusatore.

7 A Carlo imprigionato e processato, non venne assolutamente inflitta pena di morte, ma quella di un'ammenda di mille fiorini, da pagarsi sotto pena del capo, entro quindici giorni. Seppe egli pero deludere l'avidità del suo delatore, preferendo la morte all'uscire dal carcere con il sacrificio della paterna eredità, e col ridur la sorella a

strema pericolosa miseria.

6 La mattina del quindicesimo giorno fatale al Montanini, il giovane Anselmo Salimbeni passava accidentalmente innansi alla casa della sventurata Angelica. Udi i gemiti di lei, congiunti a quelli delle pietose donne che
la circondavano, e potè conoscere la
sorte sovrastante all'ultimo erede di
una famiglia già rivale della sua. Altamente commosso, si recò subito a
Siena, e pagati i mille fiorini, ordinò
fosse l'infelice giovine ridonato alla
libertà.

9 Sorpreso questi di vedersi liberato nel momento in cui null'altro aspettava che la morte, volò alla sorella, immersa nelle angosce più crude. Ne essa, ne le amiche potevano comprendere per quali messi avesse potuto ottenere la libertà. In breve ebbero ingombra la casa di amici che venivano a congratularsi con loro. Carlo credendo fra essi il proprio liberatore, li andava uno dopo l'aktro ringraziando: ma tutti scusavansi vergognosi, e mendicavano i pretesti che avevano portato ostacolo alla loro buona volontà di soccorrerlo. Recatosi l'indomani a Siena. pote sapere dal tesoriere del comune che doveva la vita al figlipolo dei proprii nemici.

40 Vivamenta commosso per tanta generosità, si propose superarlo in magnanimità. Una sera dopo il tramonto del sole, recossi con la sorella nella casa del Salimbeni, presso il quale introdotto, così parlò. «A voi, o Signore, debbo » la disgraziata vita che mi rimane; a » voi una sorella debbe il fratello, e

- » l'onore. Se la fortuna non avesse » tanto perseguitata la mia famiglia,
- » non ci sarebbero manesti i modi con » cui mostrarvi almeno in parte la no-
- » stra riconoscenza. Ma omai più non « ci rimangono che i nostri corpi e le
- » nostre anime. Voi le avete salvate, a

» voi dunque appartengono. Noi le of-» friamo alla vostra generosità, alla voa stra pietà, affinche ne usiate come di » cosa vostra. »

14 Dopo tali parole, uscito bruscamente, lascio la sorella sola con il Salimbeni, che intenerito dal di lei pallore mortale, e dalla disperazione che mostrava dipinta nel volto, uscì all'istante egli medesimo. Fece chiamare le gentil donne del vicinato a tener compagnia alla nobile fanciulla, il cui modesto contegno distruggeva qualunque ingiurioso sospetto. Quindi radunati parenti ed ritti di cittadinanza.

amici, recossi preceduto da molte fiaccole in traccia di Carlo. Incontratolo. pubblicamente gli chiese la mano di Angelica, e vennero in breve celebrate con solenne pompa le nozze.

42 La riconciliazione fra i Montanini e i Salimbeni indusse la Signoria a sospettare che Carlo fosse stato calunniato. Ordino la revisione del processo. e riconosciuta la falsità dell'accusa, di cui poco mancò non cadesse vittima quello sventurato, gli venne restituita l'ammenda, e fu ristabilito in tutti i di-

# LEGGENDA XIV.

## NANNE GOZZADINO.

[1402.]

ALLA NOBILISSIMA
GENEROSA OSPITALE
CITTÀ DI BOLOGNA
OMAGGIO
DI RICONOSCENTE INDELEBILE
MEMORIA.

- Mentre fra mille avite alte memorie
  Che da lungo degeneri nipoti
  Lascian sepulte in polverose istorie
  M'impon taluna in queste carte i'noti
  Brama che alfin di quelle, e di lor glorie
  Innovar piaccia alla odierna i moti,
  Non fra le tante onde il suol tuo si onora,
  Una, o Felsina mia, prescelsi ancora?...
- Non tenerti perciò fuor di mia mente
  O del mio cuor!... lo giuro al Sommo Iddio!
  Sei tanto in ambo sculta saldamente,
  Che cancellarti mai potrà l'oblio!...
  Quando me un giorno l'ira d'un potente
  Volca divelto a lo terren natio,
  Dov'ebbi asilo con la sposa e i figli
  Del ramingare indenne dai perigli?...

- Quand' essa donna esemplo di virtude,
  Che mia vita due lustri fe' beata,
  Veniva al ciel nel fior di gioventude
  Fra gli spiriti eletti richiamata,
  Dove aprissi la tomba che rinchiude
  Sua benedetta salma lacrimata,
  Tomba a cui sacrero mesti sospiri
  Finch' entr' essa abbian posa i miei martiri?...
- Fra tue nobili mura, alma Cittade,
  Che all' innocente di esular costretto
  Dal nido u' visse la migliore etade,
  Restituisti ogni perduto affetto!...
  Quindi un tristo sarei, se a tua bontade
  Mal risponder lasciassi il cor che ho in petto,
  Cuor che per sempre nudrirà il cocente
  Amore a te giurato, ed a tua gente.
- Deh! mi perdona, se tardai cotanto
  A consacrarti in miserabil pegno
  Di mia riconoscenza almeno un canto
  Fra quelli che oggimai sciogliendo vegno!...
  Reso mio stil sperai dall' uso intanto
  Men del concetto, di te meno indegno....
  Fu l'opra vana.... restò basso... incolto....
  Vorrai tu il solo intendimento accolto?...
- E del forte magnalmo Gozzadino
  Che del più illustre tuo sangue nascea,
  Quando non anco nell'altrui domino
  Forte, felice libertà ti fea;
  Quando de' tuoi maestri il nome, fino
  Ai lidi più remoti eco spandea,
  Fia qui rammenti come ardesse il core
  Del patrio più leal verace amore.
- 7 Amor che ogni alma cittadina intesa Rendeva al culto di virtù onorande, Spronava l'uomo a tutta dura impresa, Senza curasse mercè lieve o grande: Attender lo facea che nulla offesa Recata fosse a leggi venerande, Schermiva libertate, ordine e pace Da insidia ascosa, o turbamento audace.

- 8 Amore, ahimè! per la bordaglia odierna Commutato in parola rimbombante Che l'abbietto dell'io vela e governa, Dell'io, tutt'altro degno soffocante.... Dell'io, che sempre spudorato, esterna L'avidità del guiderdon spettante Al solo merto di pensier, di fatto.... E da questa fia venga il gran riscatto?...
- 9 Credalo il cieco pur, non io giammai,
  Fin che il guardo girando intorno intorno
  Onorato vedrò d' util, di rai
  Vizio, e virtù in tenèbre o segno a scorno!...
  Ma perchè, mio pensier, fuori ti trai
  Dell' impreso cammino?... A quel ritorno
  Fa pronto, e lascia un misero presente
  A labbro più facondo, a miglior mente. —
- Rotte a lungo venian perfide trame,
  Cospiranti a innalzare in patria un soglio,
  Sedervi, e satisfar tumide brame:
  Per lui, se a tal vergogna, a tal cordoglio
  Sottratta rimanea, finche a certame
  Improvviso prorotto e violento,
  Pieno asseguiva l'agognato intento.
- Abbandonava tosto esul sdegnoso
  Il magno cittadin questa tradita,
  Giurando guerra al tristo ambizioso
  Che libertade avevane sbandita:
  Giurando ritornarla al glorioso
  Antico stato, od immolar la vita,
  Intollerabil peso a chi non degna
  Curvare il collo a schiavitute indegna.
- Alma che insieme sia gentile e forte
  Abborre insidie e rei congiuramenti,
  E il meritevol pur d'abbietta morte,
  Ognor disfida a nobili cimenti:
  Compiangendo entro sè la mala sorte
  Di quanti fe' di sue colpe istrumenti
  A forza od arte, e prima o poi trascina
  Irreparabilmente in sua rovina.

- Raduna genti, armi e cavalli aviti sanda messaggi in ogni parte e inviti De' fuorusciti alla caterva onesta; E pietade cotanta avvien conciti In tutti per la patria oppressa e mesta, Che sol uno è il desio, di vendicarla, Sol una la speranza, di salvarla.
- Ma cura pone intanto anco il tiranno Sovra il soglio che ha eretto ad assodarsi, Mercando l'amistà di quanti v'hanno Signori nuovi per Italia sparsi: E già maestro di color che sanno Con qual puntello debban sicurarsi, Ei profonde così li rei metalli, Che duci, schiere aduna, armi e cavalli.
- Nè da Principi sol, ma da Fiorenza!...
  Sì, da Fiorenza, allor proteggitrice
  I non soggetti a ontosa dipendenza,
  Ottien richiesta armata ajutatrice!...
  Cotanta surta in essa era temenza
  Della lombarda serpe invaditrice,
  Che da fatal pericolo a salvarsi,
  Di Felsina volea barriera farsi.
- Scorge li prodi suoi, scorge che vano
  L'uscir con essi, e periglioso fora,
  Per campeggiare in terren vasto e piano:
  Costretto è quindi ei pur senza dimora
  D'inviar legati al sire di Milano,
  Che a guardia della sua fatal bandiera
  Duci, armigeri ha compri a schiera a schiera.
- Fermo un trattato, subitano aiuto
  Pio da Carpi, Dal Verme, ed Alberico
  Gli adducono, che in breve a lui venuto
  Scorge assai più soverchiator che amico:
  Sentir debbe perciò duolo il più acuto,
  Debbe incerto durar, se del nemico
  Alla patria, e infrattor d'ogni suo dritto.
  A lui punire sortirà il delitto.

- Due Carrara, Tartaglia, e quello Sforza
  Che marra in brando a permutar condotto,
  Spiegò di mente e braccio tanta forza,
  Che del regno il cammin piano fè sotto
  I passì al germe uscito da sua scorza,
  Strenuamente per esso battagliando
  Arduo fanno il cimento e miserando.
- Fiamme eruttante e velenosa bava,
  A cui se l' un dei sette si fendea
  Suoi teschi, in un baleno rattaccava;
  Che vigore a sfogar la rabbia rea
  Da ferute novello racquistava,
  Fatta appar vera, e li Felsinei campi
  Scorra, e di spoglio, strage e incendio stampi.
  - 20 Alla cui vista desolato geme
    Gozzadino, di forze acconcie manco
    Ad avverar la faticosa speme,
    Per quanto pugni arditamente franco:
    E di tale furore avvampa insieme
    In pensando a colui che il tristo branco
    Di mali tanti sciolse per rea brama,
    Che sovente così fremendo esclama:
  - 21 « Tutto, orgoglioso Bentivoglio, tutto
    Su te ricada il sangue sparso a rivi!...
    Inter su te ripiombi il feral lutto
    D' un suol di morti ingombro, e di mal vivi!...
    Ti neghi questo ogni suo dolce frutto,
    Della pura sua luce il sol ti privi!...
    Mai ti lasci un istante di riposo,
    Tormentator rimorso angoscioso!...
  - Di sacrilega guerra fraternale
    Per chi fu addotta la necessitade?...
    Per chi d'ogni sciagura più fatale
    Segno scorgonsi rese este contrade?...
    Sol per te, matricida misleale!...
    Ma paventa.... il suol trema.... il soglio cade
    Sul tuo capo e lo schiaccia!... il fulmin piomba...
    Arde la reggia, e la converte in tomba. »

- Guida novella poderosa aita
  Il sire Mantovan, chiudente in seno
  Alma sagace, come altera e ardita:
  Nel pian di Casalecchio, ove fa il Reno,
  Appo che a lungo errò fra i monti, uscita,
  Accampa i cavalieri ed i pedoni,
  Di trincere francando i padiglioni.
- 24 Vuol del fiume la vasta onda fremente Del vallo a tergo, affin sia più sicuro Da precipiti assalti, o insidie lente, A ciel chiaro non sol, ma a cielo oscuro: Quando la sparta rappellata gente Abbia accolta a sè intorno, il di maturo Ei stesso acclamerà della vendetta Che presto o tardi usurpatore aspetta.
- Questo alfin nuncia si ridente aurora
  Che par prometta la vittoria al dritto,
  Ne fugata è da lei la notte ancora,
  Che ogni surto guerrier presto è al conflitto:
  È impaziente che dal vallo fuora
  La tromba il chiami a rapido tragitto
  Là ve' ordinarsi deggion tutte schiere
  Dei varii duci sotto le bandiere.
- 26 Nel tempo stesso lascia la cittade
  Guascon, supremo capitano eletto
  Da Bentivoglio a sue compre masnade,
  Per guidarle dell' oste a lo cospetto:
  Che il corruscar d'usberghi, lancie e spade
  Affrontar non ardisce il prence abbietto,
  E d'incertezza resta nell'affanno
  Mentre quelle a pugnar per esso vanno.
- 27 Con Alberico regge Gozzadino 7
  Il destro corno; confidato è il manco
  Ai signori di Carpi e d' Arimino,
  La riscossa a Facin sagace e franco:
  Gonzaga che del campo alto ha il domino,
  Su destriero al par di neve bianco,
  Ratto volteggia si, che sembra voli,
  A disporre e incitar gli accolti stuoli.

- Poi che visto ha Guascon tale battaglia,
  Ai primi in faccia pon Sforza il gagliardo;
  I Carrara ai secondi, e il pro' Tartaglia;
  A Facin, Beccaria col retroguardo:
  Su nero corridor che il vento agguaglia
  Scorre sue file ei pur, serbando il guardo
  Ferocemente sul Gonzaga immoto,
  Di riscontrarsi in lui formando il voto.
- 29 Squillan le trombe, il cui clangor s' effonde Per l'aura scossa, che ogn' intorno freme, E ad esso e al grido dei guerrier risponde Eco montan dalle vette supreme.... Allor siccome avvien che due spinte onde Per venti opposti, giungansi, ed insieme Rimescolate, un sol monte spumoso Formino in sen del mare tempestoso;
- Così entrambe le folte concitate
  A impetuoso fiero azzuffamento,
  Lo spazio che teneale separate
  Ingombrano a gran corsa in un momento:
  S' urtan, confondon, mescono avventate
  Sollevando un orribile concento
  Di bestemmie, di grida, unito al suono
  D' armi percosse, e di hombarde al tuono.
- Ogni guerriero a quello che la sorte
  Gli manda in faccia, atroci colpi mena,
  Tenta a vicenda all' un l'altro dar morte,
  O almen di prigionia l'util catena:
  S' ode intanto squillare ognor più forte
  Segnal che i singolari impeti frena,
  E costrigne le insiem confuse schiere
  A rannodarsi intorno a lor bandiere.
- Allora l'uno e l'altro Capitano
  Nuove mosse comanda, assalti nuovi,
  E.... ma qui è forza che il pensiero invano
  Oltre fermarsi in tale immagin provi!...
  Ahi!... mentre guarda quel cruento piano,
  Quai nemici azzuffati avvien ritrovi?...
  Italiani, che in danno dei fratelli
  Volgono l'ire, i brandi, ed i quadrelli....

- Ahi!... scorge sovra lor cupido ciglio
  Chinar dall' Alpe lo stranier frattanto.
  Ed aspettar da improvvido consiglio
  Paventato vigor del tutto affranto,
  A piombar quindi senza suo periglio,
  Recator di miserie e ceppi e pianto!...
  Deh! chi ha una mente, un braccio, un cuor, m'intenda,
  Ch' io senz' altro compir vuò la leggenda.
- A lungo ferve il battagliar feroce,
  Con dubbio evento, or questa or quella schiera
  Prevalendo in sospingersi veloce,
  Contro l'opposta, o in arretrar leggera;
  Senza atterire al tuono, ed all'atroce
  Esterminio dell'arma, dalla nera
  Inferna bolgia poco innanzi uscita
  A fatal danno di valenza ardita.
- Alfine del Guascon impeto estremo
  Pari a quello di turbo furioso,
  Dell' esercito insubre e stanco e scemo,
  Lo sbaraglio minaccia rovinoso:
  Ma in cor di Gozzadino arde il supremo
  Degli alti affetti.... innova l'animoso
  Voto alla patria.... Vuol vittoria, o morte,
  E basta ei solo a commutar la sorte.
- A' suoi compagni grida fieramente:

  Infamia, eterna infamia al nome nostro,
  S' oggi il campo cediamo all' indolente
  Che in Felsina si sta ravvolto in ostro!...
  Andiam.... voliam.... qual sia 'l cammin lucente
  Della gloria, da me saravvi mostro!...
  La palma ritogliamo, o le nostre ossa
  In questa terra almeno abbian la fossa!
- Non dice appena, e dove più arrogante
  Spazia il nemico, rapido si scaglia,
  Pari a tremenda folgore tuonante
  Che il non colpito pur, stordisce, abbaglia:
  Al rotar del suo hrando sterminante
  Mal reggon dura piastra o ferrea maglia;
  Quanti incontra o dismembra, o uccide, monti
  Di mal vivi e di morti ergendo pronti.

- Facin che il nuovo azzuffamento vede
  Del fier drappello che terrore induce
  Nei poc'anzi vincenti, a ratto piede
  Soccorritori i suoi tutti radduce:
  Sì terribile strage allor succede
  Che lo stesso Guascon supremo duce,
  Il cuore omai perduto e lo intelletto,
  Mostra le spalle a chi ebbe prima a petto.
- Ma speranza di scampo a lui vuon tolta Alberico, il Carpense, e Malatesta, Che ogni schiera poc'anzi a fuga volta Raggranellare possono alla presta:

  Le radducono in campo a briglia sciolta, Mentre anco in esso rugge la tempesta, E vi volteggian con tai mosse accorte, Che ceder debbe per sottrarsi a morte.
- Insieme a lui Tartaglia, i Carraresi, Lo Sforza, ed altri eletti capitani, Trovansi cinti, debellati, presi Poi che strinser la palma fra le mani.... Oh trionfo ammirando!... Oh Felsinesi.... Non inveggiate no Greci, o Romani!,.. Tal voi pure un di aveste eroe sublime Ond'altro mai sali più eccelse cime!
  - 41 Egli vinse la pugna, egli soltanto
    Perche sentiva immensamente il core
    Fervido insiem di patrio affetto santo,
    E di feroce a tirannia rancore:
    Senza di lui, non avvenia cotanto
    Permutamento di fortuna, e onore....
    Non si scorgea quel di crollare il soglio
    Eretto dall' iniquo Bentivoglio.
  - 42 Al terribile annuncio, invan costui Tenta all' armi incitar Felsina intera, 8 Onde il venir dell' inimico a lui Vieti novella formidabil schiera: Più non han possa li comandi sui.... Voci concordi ovunque gridan, Pèra, Tiranno abbominato!... in questa riva Quella ch' ei spense libertà riviva.

- Palpito angoscioso, e per sottrarsi
  A furore omai cieco, in sito abbietto
  Corre vigliaccamente a rifugiarsi:
  Invano; rintracciato, in lacci stretto,
  Forza è il sangue nel cor senta gelarsi,
  Anzi che il colpo inevitabil scenda,
  D' ogni delitto suo giurata ammenda.
- Oh fortuna!... fortuna!... oh cieco, oh stolto II reo che pone in tuo favor fidanza, Ne paventa il decreti alfin travolto Dal sommo all' imo, il Dio che in cielo ha stanza!... Ecco l' uom ch' estollea gia poco il volto Atleggiato a superba tracotanza! Dal volger delle cui torve pupille II destino pendea di tanti mille!...
- Ravvolto fra il cenciume in cui la spene Di salvezza locò, di fango brutto, Con avvinte le man dietro le rene, Trascinato egli va, più che condutto! La vil ciurmaglia cui nissun contiene, Omai contr' esso disfogar può tutto Il brutale furor che la concita, Può far cruda vendetta appien compita.
- Schiamazzante percorre tutte vie
  Più popolose a passi or presti, or lenti,
  Di sibili, percosse ed ironie
  Procacciandogli crudi patimenti:
  In questa atroce fra tutte agonie,
  Va sciogliendo esso gemiti dolenti,
  Senza pur osi sollevar la testa
  Sulla turba che ognor più lo molesta.
- 47 Ed alfin giugne dove preparato
  Crede il palco trovar di morte infame
  A cui l' ha di suo libito dannato
  In pena delle antiche e nuove trame:
  Delusa, più avvampar sente spietato
  Furor destante sanguinose brame,
  Ed esclama, rompendo in alte grida:
  Per noi stessi il tiranno omai s' uccida!

- 4s Dall' eco s' ode confermata appena
  La fatale sentenza, e chi più accosto
  È alla vittima spoglia d' ogni lena
  Erge il pugnale che tenea nascosto:
  Con un ghigno ed un urlo, ad essa mena
  Colpi su colpi, e la trucida tosto;...
  Terribile vendetta memoranda
  A ognun che trae la patria a sorte infanda!
- 49 Ritorna il magno Gozzadin frattanto
  Di questa ben amata in fra le mura,
  Insieme ad Alberico, e al sir di Manto,
  Che non tengon compiuta anco lor cura:
  Sugli occhi al primo corre dolce un pianto
  Figlio di gioja la più viva e pura,
  Nel mirarsi fra lor che ha omai redenti,
  Nell' udirne Ie voci alto plaudenti.
- Nobile mole ove il Senato ha stanza,
  Frenano i destrier, balzan di sella,
  E recansi all' augusta ragunanza:
  Surgono i Padri, e subito favella
  Parole di mercede e di onoranza
  Ei che tiene fra lor seggio primiero,
  Cui si risponde il mantovan guerriero.
- Il Ciel per cui punito andò l' audace
  Sprezzator d' ogni legge, che sommise
  La città vostra a tirannia rapace:
  Che temerario del Visconte irrise
  La profferita colleganza e pace,
  E sfidarne piuttosto osò il potere
  Di Fiorenza chiamando le bandiere.
- La grand' opra a compir, solo rimane Assicurarla per la nuova etade:
   La trapassata omai dimostre ha vane
   Le speranze che pace a libertade
   Giugner sappian le genti italiane,
   Alle parti proclivi ed alle spade;
   E quindi a suscitar fraterne guerre
   Sterminatrici di cittadi e terre.

- Se oggi dovunque estolle monarchia La fronte incoronata, i certi mali A sfuggir di funesta gelosia Uopo è far tutti i reggimenti uguali: Allor soltanto, a me credete, fia Si veggian dispiegar benefic' ali Giustizia, pace, fede .... in tutte parti Risurgano con esse e scienze ed arti.
- » Voi felici, che l'uom d'impero degno Avete in Gozzadino, a cui maggiore Niun sara mai per il valor, lo ingegno, Per le virtu figlie di patrio amore!... Ei solo, ei sol del comun voto segno Oggi acclamate!... ei sia vostro signore!... Amico avrete in lui, fratello, padre, Invincibile duce avran le squadre. »
- Tosto al consiglio da Gonzaga udito,
  Grido che il magno Gozzadin confonde,
  E per poco apparir lo fa smarrito....
  Ma come avvien del Sol quando il nasconde
  Nuvoletta, fuor d'essa appena uscito,
  Par che più vivo ancor mostri il fulgore
  Stupenda immago del suo gran Fattore,
- In aspetto severo e maestoso
  Il magnanimo Eroe levasi, e dice:

  Grato è mio core al dono generoso,
  Che voce alta d'onore a me disdice:
  Se a tôr mia patria a giogo ignominioso
  Oggi pugnai, se libera e felice
  Sempre la volli dall'età mia prima,
  Non fia, me vivo, più nissun l'opprima.
- b7 » Che val grandezza con infamia in terra?...
  Plauso d'abbietti.... la verace gloria
  Serbata è solo a chi l'orgoglio atterra,
  Solo a chi di virtù lascia memoria!...
  Non vuò che quando scenderò sotterra
  Maledir veggia il nome mio l'istoria....
  Qual vissi morirò qui cittadino,
  Odiator di non mai giusto domino! » °

- Ai magnanimi detti, al gran rifiuto
  Ergen le ciglia attonniti gli accolti;
  Ognun d'essi riman per poco muto,
  Indi in applausi erompe ed alti e molti....
  Gonzaga istesso ad umile tributo
  Di riverenza indotto, è forza ascolti
  Ferirgli il cor secreto mordimento
  Per quel che in patria ha già comandamento.
- 59 Il debil guardo nél fisar pur io
  Su tanta luce di virtù sublime,
  Troncar repente deggio il canto mio,
  Tale pur me stupore immenso opprime!...
  Non d'un vate mortal, d'un vate dio
  Meriterebbe le conteste rime,
  Nè forse allora il magno esemplo, vano
  Uscirebbe ai nudrenti orgoglio insano.
- 60 Or va', Felsina mia, va' lieta, altera,
  Se fra i tanti passati eccelsi fasti,
  Che vantar ben puoi tu d' ogni maniera,
  Hai quel, che vita al Gozzadin donasti!....
  Degl' italici eroi nell' alma schiera
  La eminenza unqua fia niun gli contrasti;
  E se un magno indi surse a lui secondo,
  Non l' antico..... lo vide il nuovo mondo!

Bologna, Agosto 1838.

### NOTE. .

<sup>4</sup> Bologna, vasta e popolosa città, è una fra le più illustri che vanti l' Italia, per ragioni cotante, che neppure in compendio è possibile annoverare in una Nota. Potente nel medio evo, fino a che polè reggersi a Comune, esercito grande influenza sopra gli avvenimenti di quell'epoca procellosa, e su segno a glorie insieme ed a sventure. Il suo celebre Studio che in alcun' epoca numero fino a 10 mila scolari, studio il più antico d'Italia, le meritò l'appellativo di dotta. La scuola pittorica, dalla quale uscirono i Francia, i Guidi, i Domenichini, gli Albani, i Guercini, i Carracci, fu annoverata fra le principali, ed l

ebbe il merito di sostener la nobilissima arte, quando già nel secolo XVII volegea a decadensa funesta. A'grandi pregi di monumenti e memorie, aggingne il grandissimo di essere stansa ad una popolazione generosa, ospitale, sincera ed energica, la quale in ogni circostansa mostro sentire al'amente la Italianità, ne già con vuote jattanse, ma con memorabili animosissimi fatti.

<sup>2</sup> Nel principio del Secolo XV il governo della bolognese repubblica era interamente popolare, lo che suscitava grandissimo scontento nell'ordine patrizio. Giovanni Bentivoglio dichiarossi capo di esso, agognando salire alla su-

prema dominazione della patria, mecliante il di lui sostegno La famiglia Gozzadini, sebbene pur essa nobilissima, si colloco alla testa del popolo, onde conservare gli ordini stabiliti. --Dopo lunga rivalità, conosciutosi dal Bentivoglio non poter riuscire nel proprio intento per la via degli artifici, ebbe ricorso alla violenza. Fatta un giorno numerosa ragunanza di partigiani, recossi ad occupare il palazzo, non resistenti le guardie, già per danaro corrotte, scacciandone i Consoli ed i Tribuni. Il popolo guidato da Nanne Gozzadino, accorse alla piazza, dove rabbiosamente si combatte, ma dove la vittoria rimase ai Bentivoleschi. (Bombace Gaspare, Hist. memor. di Bologna, l. II.)

<sup>5</sup> Nanne Gozzadino dolente per la soggezione della patria, si parti con la famiglia, e andossene a Cento per raccogliervi armi e genti, a sè chiamando i cittadini fuorusciti, nella speranza di sollecitamente abbattere l'usurpatore. Ma per contratte alleanze reso questi sorte di difensori, videsi il Gozzadino costretto di ricorrere al duca di Milano, già indignato contro il Bentivoglio. Senza ritardo servi il Visconti ai di lui interessi , comandando al conte Alberico di Barbiano, ad Alberto Pio signore di Carpi, ed a Giacomo Dal Verme di recarsi con le proprie schiere ad avvalorare i primi tentativi, i quali per alcun tempo ottennero poco favorevoli risultamenti. (Bomb. l. c.)

Fra i molti ambasciadori mandati da potentati italiani a congratularsi col Bentivoglio della raggiunta signoria, e ad offerire di seco lui collegarsi, quelli vennero eziandio di Gian Galeazzo Visconti . e della repubblica di Firenze . allora scambievolmente osteggiantisi. Desiderava il primo salire per tal via con facilità maggiore alla dominazione della Toscana: tentava questa d'impedirgli il transito alle radici dell'Apennino per la pianura bolognese. Per consiglio di Antonio Guidolti Cognato di Bentivoglio, che fu imputato di avere accettato un dono di 4000 ducati, prevalse l' in vito della repubblica Fiorentina. Indi l'accennato sdegno del Visconti contro il Bentivoglio. (Bom. l. c )

<sup>5</sup> Numerava Giovanni I Bentivoglio sotto le proprie bandiere molti valorosi capitani. Bernardone di Guascogna condottiere dei Fiorentini, Lancillotto Beccaria. il cavaliere Frizzelino, Angelo
Lahello, Tartaglia, Scorpione, Francesco terzo, e lacopo figli a Francesco
Novello da Carrara signore di Padova,
e finalmente quel Francesco Sforza da
Cotignola, che di agricoltore fattosi sa
migero si rese tanto celebre e potente,
che appiano al proprio figlio naturale
la via di salire al trono dell' Insubria.
(Bomb ] c.)

6 Ando decisa la guerra dall'arrivo di Francesco Gouzaga marchese di Mantova, il quale a nome del Visconti guidò un fiorito esercito di 12 mila cavalli ed 8 mila fanti, i condottieri del quale erano per la maggior parte non meno capitani che principi. Perchè oltre Pandolfo Malatesta signore di Rimini, ed Ottohon Terzo che poscia occupio Reggio e Parma, vi tennero incarichi militari i signori di Carpi, della Mirandola, di Spoleto, di Sassotferrato, e di Fabriano. Accamparono nel pian di Casalecchio. (Bomb. 1 c.)

7 Alla battaglia di Casalecchio, combattuta il 26 giugno 1402, una delle più famose del secolo XV, si trovarono a fronte quanti capitani più illustri annoverava allora l'Italia. Gonzaga comandante supremo de' Viscontei, diede il corno destro a Gozzadino, al conte da Barbiano, ai signori della Mirandola, di Sassoferrato, di Spoleto, e di Fabriano, alle genti dei quali aggiunse 2000 balestrieri, ed ugual numero di fanti. Assegno il sinistro al Malatesta, ed al signore di Carpi, con proporzionata quantita di balestrieri e di fanti. Pose alla riscossa Facino Cane, e sopra un monte a sufficiente distanza, fece collocare le bombarde. Bernardone di Guascogna comandante i Bentivoleschi, consegnò il corno destro ai principi di Padova, ed a Tartaglia. Diede il sinistro a Sforza, e distribuì giudiziosamente cavalieri e fanti La vittoria a lungo contrastata, rimase alfine a' Viscontei, con la prigionia di Sforza, di Tartaglia. dei principi di Padova, e di altri valorosi capitani, e molti soldati. (Bomb 1. c.)

8 Udita la sconfitta de' suoi, volle Bentivoglio chiamare alle armi tutti cittadini, già preventivamente indotti dal timore ad inscriversi nella milisia. Questi invece si ribellarono Allora egli atterrito, indossate misere spoglie, rifugiossi presso una mendica da Sant'Arcangelo, dove da certo Domenico di Procolo venne scoperto. Arrestato, poche ore dopo ebbe a cader vittima del popolare furore. (Bomb. l. c.)

9 Veggasi nel citato libro del Bombace il magnanimo rifiuto espresso da Gossadino al Gonsaga ed al conte Alberico, dai quali veniva eccitato a farsi eleggere signore di Bologna.

eleggere signore di Bologna.

O Giorgio Washington, il di cui solo
nome vale qualunque elogio più grande.

# LEGGENDA XV.

# AMATO VIII DI SAVOIA.

[1391-1451.]

# O MASSIMO D'AZEGLIO A NESSUNO SECONDO NEL PIÙ SINCERO AFFETTO PER LA PATRIA A CUI SACRASTI MENTE CUORE E BRACCIO UOMO DI STATO, DI SPADA, DI LETTERE, DI PENNELLO ACCONSENTI A TE SI RICCHIAMI OLIVO GABARDI BROCCHI CON OFFERIRTI LA MEMORIA DI UN GRANDISSIMO USCITO DA OUELLA CASA SABAUDA

PER LA QUALE OPERASTI COTANTO.

- O maligno, o idiota è chi misura
  Sulla umana dei popoli la vita,
  E dispera di lor quando a sventura
  Non oppongono fronte e salda e ardita;
  Chi appena, in onta a dritto augusto, in dura
  Strania balía precipitan, finita
  Non soltanto ne acclama la potenza,
  Ma perfin la politica esistenza.
- 2 Si, maligno o idïota, chè se quella Conta gli anni per soli fuggitivi, Per secoli il fan questi, onde novella Traggon lena a risorgere più vivi: Perciò sol quando mutino favella, Dismettano costumi distintivi, Smemòrin monumenti e antiche sorti, Concesso fia di proclamarli morti.

- Deh! ciò in pensando, si conforti e speri Italia mia, da tanto lunga etate Serva or di questi, ora di que' stranieri Da sue dovizie attratti, e sua beltate!... Procacci in sen nudrir forti ed interi Gli elementi di sua vitalitate, E un di vedra degenerati figli Ai padri eccelsi ritornar simigli.
- 4 Si, li vedrà.... ne fiano paghi i voti,
  Pur che concordi alla Sabauda luce
  Tengano gli occhi speranzosi immoti,
  Come a stella polar marino duce:
  Che se questa dai pelaghi più ignoti
  Errante nave al porto riconduce,
  A loro quella additerà il cammino
  Che li riscorga a nobile destino.
- Si quella e sola, perchè sempre accesa, Sempre nudrita dall'amor di gloria; Perchè rimasta pura in tutta impresa O coronata o no dalla vittoria: Quindi la sola da invocarsi estesa Su nostra terra se l'alta memoria Vuolsi innovare in essa de li tempi Di guerreschi e civili incliti esempi.
- 6 Oh fosse in me sacrarle un carme degno!...
  Fosse in me d'ogni guardo italo e cuore
  Unico farla venerando segno,
  D'ogni antico ad ammenda e nuovo errore!...
  Ahi!... non ho pari al buon voler lo ingegno,
  E molto fia se di quel suo fulgore
  Che non reggo a fisare, avrò coraggio,
  Attezza avrò di porger qui un sol raggio.
- 7 Raggio di cui fra i mille che brillaro
  Dall' età più rimote ai tempi nostri,
  Nessun altro giammai più apparve chiaro,
  Nè degno più di memoranti inchiostri:
  Brillo nei campi e nella reggia al paro
  Per senno, per valor.... in cheti chiostri
  Per mirabil pietà.... sul divo trono
  Per magnanimo esemplo di abbandono. —

- Infante ancor, di popoli reggente
  L'ottavo Amato eredità facea: 
  Che, ammirante l'Europa, il cor la mente
  A meta nuova tosto rivolgea;
  Con guardarne l'onor gelosamente
  Da tutta aperta o ascosa insidia rea,
  Con venir cumulando ad essi intorno
  Benefici più larghi tuttogiorno.
- Ardua impresa in etate anco ferrigna
  Ed aspra di costumi, in cui franchezza
  A compiere tutt' opra più maligna
  Era nei nati in baronale altezza:
  Mentre quanti la sorte avean matrigna
  Dispensatrice di vulgar bassezza,
  Vivean oppressi in ogni guisa atroce,
  Senza pur dritto a lamentevol voce.
- Decretava, di eccelsa o d'ima classe,
  A interdir ch'indi poi fra inulti lutti
  Precipitata la men forte andasse:
  E a comprovare appieno omai distrutti
  Iniqui privilegi, che accettasse
  Dal vulgar Stavo guanto sfidatore
  Imponeva a Grandon nobil signore.
- La idolatrata giovinetta moglie,
  Non sol volea respinta, ma schernita
  Disfida ultrice di vergogne e doglie:
  Ricorre allora il misero all' aita
  Del giusto Sir che la domanda accoglie,
  E costrigne il superbo oltraggiatore
  Dell' oltraggiato a satisfar l' onore.
- Sombro appare nel mezzo, e intorno cinto Di armati parte a pie, parte a cavallo, Che sculto han nell'aspetto il fero istinto: Sorge sublime in un dei lati, stallo Di aurati fregi adorno e variopinto, A cui viene il Sir mesto, e in un severo, Fra magnatizio stuol splendido e altero.

- Allo squillo primier, da opposti lati, Su corsieri nitrenti e scalpitanti, A offesa in uno ed a difesa armati Si scorgono apparire i duo pugnanti: Al secondo, su i termini segnati Dagli Araldi, arrestarsi minaccianti, L'un sull'altro figgendo occhi bramosi Di venir tosto a colpi sanguinosi.
- Ma coscienza giudice supremo, Più l'un d'essi incoraggia, eccita, infoca, Mentre più invece di vigor fa scemo L'altro che indarno dentro sè lo invoca... Squilla frattanto lo segnale estremo Che a corsa impetuosa ambo provoca.... Dan di sprone ai cavalli, e con la lancia L'un contro l'altro qual turbo si lancia.
- Striscia l'usbergo, e a fieder passa il vento,
  Mentre invece colpito egli è nel cavo
  Dell'ascella, e atterrato nel momento:
  Ratto si scioglie dalle staffe.... pravo
  Di brando assal l'abbattitor, che lento
  Non è a balzare dall'arcione in terra,
  Appieno uguale a mantener la guerra.
- Ma la tempesta furiosa, orrenda Degli affilati sovra i tersi acciari Avvien per poco alternamente scenda Con impeto, valore e rabbia pari.... La rallenta Grandone, a cui fa benda Il sangue agli occhi.... ognor più incerti, rari Vibra suoi colpi.... non para un fendente Che gli spezza elmo, cranio, e il fa morente.
- Turba accolta, cennando la rea salma,
  Parla con tal nobil facondia accensa
  Che ad ignota virtù commove ogni alma:
  E poi che da quel di nissuna offensa
  Lascio il reo, come nel passato, in calma,
  D' inesorabil legge la temenza
  Più ognor volse il costume ad innocenza.<sup>2</sup>

- Concetto immenso, il ridirò, in etade Che sol poneva in brutal forza il dritto; Che per l'assiduo svaginar di spade Il popolo rendea misero, afflitto!... Che della istessa Fè la santitade Offendea con scismatico despitto, Nè solo Italia, ma l'Europa tutta Minacciava ferino antro ridutta!
- Animoso pur esso usciva in campo Soccorritore di parenti e amici, Se inetti a provvedere al proprio scampo Contro più forti, o perfidi nemici:

  A cui funesto ognor sortiva il lampo Dell' armi sue, dal cielo vincitrici Ognor volute, perche ognor soltanto Di oltraggiata ragion poneansi accanto.
- 20 E quante volte di Borgogna il Sire A lui doveva il conservato trono, Allor che segno d' Orleano all' ire Crollante lo rendea di guerra il tuono! <sup>3</sup> Quante volte da lui tolto al martire Ed all' onta era insiem di cader prono Il Vodemonte, allor che da Renato Venia superbamente minacciato! <sup>4</sup>
- E quando osava il perfido Visconte,
  A cui data una figlia aveva sposa,
  Sollevar contro lui nimica fronte
  Come inducealo a rabbassarla ontosa! <sup>5</sup>
  E assai più il Monferrino Rodomonte
  Che ardia di sconoscenza abbominosa
  Tutt' opra ricambiar benevolente
  Di lui non solo amico, ma parente! <sup>6</sup>
- A umiliarla costringea pur anco
  Il Saluzzese alter, quando l'omaggio
  Mutare osava in guerra, a farsi franco
  Indi poi di abborrito vassallaggio:
  Così di fronte lo assaltava e fianco,
  Segno così rendeva a fier dannaggio,
  Sue masnade ed in un suo tenimento,
  Da indurlo alfine a tardo pentimento.

- 25 Ma se i nemici suoi tutti punia,
  Benignamente poi li perdonava,
  E stati e dritti ad essi tolti pria,
  Generoso, spontano ridonava:
  Intanto la di lui fama salia
  Alto così, che intera n'echeggiava
  Omai l'Europa, e del suo nome il grido
  Correva in ognì più rimoto lido.
- E stendean pur frattanto i suoi domini Tutto giorno vieppiù compensi giusti,
  Liberi doni, o genti che a destini
  Agognavan più lieti de' vetusti,
  Con darsi a lui, togliendosi a meschini Feudali tirannelli avari e ingiusti,
  A lui, padre assai più che non signore Benefici effondente e in un splendore.
- Splendor ch' alto raggio, quando per morte
  Di suo gran ceppo il ramo disfrondato
  Che di Piemonte in guardia avea la sorte,
  Non dal retaggio il volle a sè donato:
  Ma dall' amore a volontà consorte
  Che assentir volea franchi a quello stato,
  Onde tutti sortivano li voti,
  Mirando unico esemplo!... a lui divoti. 8
  - Allora il Sir del barbaro Germano
    Che sulle franche e serve genti itale
    L'antico pretendea dritto romano
    A scherno del supremo nazionale,
    Decretava dal suo seggio sovrano
    Che il Contesco non più, bensì il Ducale
    Dïadema fregiasse indi la fronte
    Al Signor di Savoja e di Piemonte.
  - Per cui veniva sempre più temuto,
    Non già per lui rendevasi semenza,
    Come nei più, d'orgoglio pettoruto:
    Ma solo di maggior beneficenza
    Al nato in rie strettezze, od al caduto,
    Di osservanza maggior dei sommi offici
    Che render puonno i sudditi felici. 10

- Di leganza, d'aita, di consiglio
  Da finitimi cerco, e da lontani,
  Sottraeali non rado a fier periglio
  Col senno più che col menar le mani:
  Ben Francia il seppe, ad orrido scompiglio
  Sanguinoso divelta, allor che piani
  Ei sol rendeva i patti della pace
  Giurata a Burgio, a lei tanto efficace! 11
- 29 Il seppe.... oh! fora lungo troppo il solo Annoverar sue tante gesta e tante Fauste ognor, non perchè l'incerto volo Di fortuna a suo pro fosse costante! Ma perchè suo intelletto, fra lo stuolo Possibil d'esse, elegger la prestante Ognor sapea, d'onde sortiva ognora Cinto del lauro che gli eccelsi onora.
- Siccome padre amato dai soggetti
  Riamati da lui teneramente,
  Segno al timore insieme ed ai rispetti
  Degli ammiranti suo valor, sua mente,
  Lieto di cara sposa, e figli eletti,
  Era felice!... quando finalmente
  Provava ei pur che prima o poi, del male
  Soffrir deve la possa ogni mortale.
  - Preceduto da orribile spavento,
    Da lutti dolorosi seguitato,
    Pestilenziale morbo violento
    All' improvviso invade inter suo stato:
    Non guarda sesso o età, dovizia o stento,
    Rabbia nol frena, o pianto disperato....
    Agita cieco e sordo il suo flagello....
    Di quanti incontra e tocca fa macello. 12
  - Ogni grido che s'erge, eco ritrova
    Nel Sir pietoso.... ogni cocente affanno
    L'alma sua mite avvien così commova,
    Che senta quasi proprio ogni altrui danno!...
    Prega divoto il Ciel perchè rimova
    Dai soggetti che tanto in cor gli stanno
    Sventura atroce; e suffuso nel pianto
    Convertita la invoca in sè soltanto!...

- Accoglie il Cielo la preghiera, il voto
  Del generoso Sir quanto sincero,
  Frenando pria, cacciando poi rimoto
  Il morbo rio flagellator severo....
  Ma infrattanto Colei che al dolce moto
  Di marital, paterno affetto vero
  Usato aveva il suo tenero core
  Trista langue.... misviene, ed alfin muore! 13
- Ahi terribil successo!... il vuoto immenso
  Di cotant' alma, chi ricolma?... Iddio!...
  Iddio, che amore vi conserva accenso,
  Ma convertito interamente in pio!...
  Che spegne in essa ogni mondano senso,
  E v' isoleggia altissimo desio
  Del sempiterno unico ben verace,
  Al cui paraggio è ogni altro ben fallace!
- Fermo nel suo pensier, lascia egli tutto, Reggia, onori, dovizie, ed armi, e campi Al primonato, da suo esemplo instrutto Ad affisar di vera gloria i lampi:
  Quindi con seco breve stuol condutto Pure avversante li terrestri inciampi, Si ritragge a Ripaglia, u' di Romito Per sempre indossa l' umile vestito. 14
- A conforto dei miseri ed afflitti;
  Ivi a ogni cura che più sia stornante
  Quei litigi onde poi vengon conflitti:
  Ivi campion palesasi gigante
  Con l'augusta parola e con gli scritti
  Della Chiesa, ridutta allora ancella
  Di gerarchia mondana troppo e fella.
- Uscir la luce che i minor rischiara, E possa arcana che a prefissa meta Li tragge ognor con immutabil gara, Da sua stanza così solinga e queta Spande tal raggio e voglia, che prepara Di Basilea l'almo Concilio a tutto Che cessar possa della Chiesa il lutto. 15

- Aspro impaccio era l'uom che allor tenea Di Pier le chiavi, uom che pensieri, affetti Alla terra assai più che al ciel volgea: Quindi in riforme urgenti contraddetti Pertinace ed iroso li volea, <sup>16</sup> Quella intanto rendendo travagliata Da tempesta più rea d'ogni passata.
- Non dismettono quei studio ne cura,
  E infrattanto d' Eugenio l' alterezza
  Intrattabile appar più sempre e dura:
  Fin l' invito al Concilio audace sprezza,
  E disciolto lo intima!... ogni misura
  A pazienza così tolta, questo
  Lui detronizza qual rubello infesto. 17
- Uno allor si palesa lo inspirato
   Pensier de' Padri, e il Principe Romito
   Concordemente vogliono acclamato
   Successore al Pontefice punito:
   Onor sublime tanto e inaspettato
   Ricusa pria umilmente impaurito,
   Ma insiston quei così che alfin lo assente
   Al voler dell' Eterno obbediente. 18
- Voler, che dal Concilio uscendo espresso A cui legge immutabile vetusta
  Dritto al papal superior, concesso
  Volle mai sempre, e autorità più augusta,
  Mentre lui ceder fa, nel tempo istesso
  Concita Eugenio a resistenza ingiusta
  La più superbamente pertinace,
  Rafforzante di reo scisma la face. 19
- 42 Scisma per cui fallia l'alto disegno
  Della riforma ond' uopo avea cotanto
  L' Ordine fatto in quell' etate indegno
  Del venerando titolo di santo:
  Per cui l'eletto su i Fedeli a regno
  Venia versando lamentevol pianto
  Su mali che bramato avria distrutti;
  E scorgea invece ognor più al sommo addutti.

- 43 Perchè la rea tendenza dell' umana Imperfetta natura, a Eugenio intorno Ampla accoglieva torbida flumana Di tristi lieti sempre a danno, a scorno: Da cui la pura fonte Feliciana Più serrando veniasi tuttogiorno, A interdirle di uscir fecondatrice Dell' Orbe intero, e d'ogni bene altrice.
- Chiamato Eugenio a render conto a Dio Delli non tolti, e dei commessi mali, so Spera Felice alfin pago il desio Che pace stenda sulla Chiesa l'ali: Spera mirarla tolta in breve al rio Cozzo di parti a umanità fatali, Spera accompir tutto che volge in mente Il bene a sicurar d'ogni credente.
- Ahimè!... per poço!... Gli Eugeniani pronti Si raccolgono, e curan che in succinto A oltraggio di Felice un dei lor monti Sul trono, del non suo triregno cinto: Avvien duri così per quegl'impronti Scisma augurato dai fedeli estinto, Dall'oltraggiato sovra tutti, inteso Ad imitar l'Uom-Dio dal Ciel disceso; <sup>21</sup>
- 46 Quindi parato ad imitarlo omai
  Nel sacrifizio intero di se stesso,
  Quando a cessare della Chiesa i guai
  Niun altro mezzo vengagli concesso:
  Ad esemplo parato, che più mai
  Innovarsi dovea neppur da oppresso
  O dannoso Gerarca, a tal la possa
  Agogna l'uom fin che discenda in fossa.
- 47 Patti onorandi all' emulo dettati,
  Apprestatori del felice evento
  Per cui verranno ad essa ridonati
  Giorni tranquilli, e saldo ordinamento,
  A Losanna comanda ragunati
  I Padri in fisso giorno a parlamento,
  A cui davante appar nella maestade
  Più solenne dell' alma dignitade.

- 48 Inspirati da Dio sensi pietosi
  Tali discioglie, che dentro ogni core
  Scendono al par de' rai misteriosi
  Che agli Apostoli dier lume e vigore:
  Chinansi i Padri scossi e lacrimosi
  Nanti a virtu d'ogni virtu maggiore,
  Sclamando che giammai di Piero il trono
  Ad uom piu degno dava il Cielo in dono.
- 49 Non percio suo magnanimo proposto
  Muta Felice, che in sereno aspetto,
  Proprio di chi vuol solo in Dio riposto
  Tutto pensiero insieme, e tutto affetto,
  Ad uno ad uno apparir fa deposto
  Ogni splendido segno benedetto
  Dell' augusto papato, infin che resta
  Di ripaglian romito nella vesta.
- Tutti discende i gradi allor del soglio,
  E in terra prosternato umilemente,
  Così favella: « O Padri, omai vi scioglio
  Dalla fede giurata a me potente:
  Perdon vi chieggo, se mostraimi spoglio
  Di attezza ad accompir della eminente
  Dignitade ogni officio umano e pio,
  Ben recando alla terra, e gloria a Dio!
- M » Giugnetevi, lo imploro, in un pensiero, In una brama, in una cura ad esso Cui della nave agitata di Piero Il timone oggimai resta commesso! Afforzatene tutti il magistero Onde alfine le sia toccar concesso Porto sicuro da li rei marosi Che le fremono intorno minacciosi!
- be fremeranno, fin che giunte insieme Due potestà pretendansi rivali, Con nodo che fu ognor funesto seme Alla Chiesa d'assidui orrendi mali!... Mentre ordinata a sol curar supreme Idee di cielo, in lutte esiziali Fu spinta, e fia rispinta ognor da quella Che in terra, e nell'inferno si puntella!

- » Deh! all' opra a me da scisma già interdetta. Commova Nicolao vostro consiglio 1... Non quindi più avverrà la benedetta Di naufragio temer debba il periglio!... Deh! il voto estremo ch' oggi qui mi detta La Fede onde ognor fui divoto figlio. Accogliete !... esaudite !... egli è l'addio Che lascianvi il mio cuore, il labbro mio! »
- Ciò detto appena, sorge, e il passo move Alla tranquilla sua cella romita Per aspettar fra penitenti prove Il fin bramato di caduca vita: D' onde quindi assai rado lo rímove E per poco l'onor di Archimandrita Da Nicolò conferto a lui, secondo Al papal solamente in tutto il mondo. 13
- Qui giunto, al par di quei che immote ciglia Tener vorrebbe sul maggior pianeta, Di bassarle è costretto, si lo piglia Senso che usar suo libito gli vieta; Colpito io pur d'immensa maraviglia A tanta gloria, ed a cotanta pièta, Proseguire invan tento, e sono indotto A prosternarmi, senza più dir motto.
- Mentre appieno avea noto il grande Amato 56 Come per l'atto di sgombrar quel trono Su cui lo aveva Iddio stesso locato. Il massimo compia d'ogni abbandono.... Quel di sua fama!... E invero proclamato Quindi ebbe a udirsi col più ingiusto suono Fra gli Antipapi o ambiziosi o avari Lui, più ch' altri mai fu', degno d' altari! 26

Carpi, Dicembre 4853.

### NOTE.

li 4 settembre 1383 da Amato VII detto li 4 settembre 1383 da Amato VII detto della madre, e dell'ava Buona di Borio. Il Conte rosso, e da Buona di Berry. Non bone. Scoppiata fra queste due princicontava che otto anni alla morte del pa-

Amato VIII nacque a Chambery dre, al quale successe sotto la reggenza settembre 1383 da Amato VII detto della madre, e dell'ava Buona di Bordella madre, e dell'ava Buona di Bormediazione del re di Francia Carlo VI, dei duchi di Berry, di Borgogna, e d'Orleans, prossimi parenti di Amato, che procurò nuove nozze alla madre con il conte d'Armagnac, la concentro nell'ava, assistita da più consiglieri. Ginnica all'età di 15 anni, assunse le redini del governo, sabito spiegando le alte qualità di mente e di cuore per le quali dovea tanto brillare nel corso della sua vitz. (Guichenon, Hist. Gen. de la Roy. Mais. de Savoyee, L. I.)

<sup>3</sup> La prima solenne prova di grande amore per la giustizia, e di avversione ai privilegi di classe, che distinsero tale glorioso principe, fu da lui data nell'occasione dell'accennato oltraggio fatto da Ottone signore di Grandson a Stavoyer cittadino del paese di Vaud. Con ordinanza dal 15 novembre 1397, riformatrice delle leggi e costumi fino allora vigenti in proposito di sfide e duelli, obbligo il primo ad accettare il cartello del secondo. Nel successivo 15 gennaio presentaronsi infatti i due campioni a Bourg in campo chiuso, armati di tutt'armi, alla presenza del conte di Savoia, e della principale nobiltà del paese. Fu feroce la lotta: poi ch'ebbero per alcuni istanti combattuto con la lancia, il signore di Grandson, uscito sempre vincitore nelle pugne singolari, in questa rimase soccombente, e spirò a'piedi dell' oltraggiato marito. (Domin. Macbanaer.)

<sup>5</sup> Nelle fiere contestazioni insorte in Francia tra le due case di Borgogoa e d'Orleans, tristi cause a partuti, sedisioni e disordini d'ogni maniera, Amato soccorse più volte il duca di Borgogna, di eni sposata aveva la figlia Maria. Ebb'egli più tardi poi il merito della loro pacificazione, seguita col trattato di Wicestre. (Iuven. des Ursins, Hist. de Charles VI; Paradin, Hist. de Sao.; Monstrelet, vol. 1. ch 65.)

Ebbe Amato a prestare soccorso anche ad Antonio di Lorena conte di Vodemonte, assalito da Renato duca di Bar. Le truppe Savoiarde spiegarono il più eroico valore alla battaglia di Bullegne Ville. L'armata di Renato fu completamente battuta, ed egli stesso vi rimase prigioniero. Tale azione ebbe a risultare tanto più brillante e gloriosa per i viacitori, perchè non erano che

5,000, contro 38,000 componenti l'armata di Renato. (Alain Char.; Monstrelet, vol. II, ch. 105.)

5 Lunghe ed aspre differenze avevano avuto luogo fra Amato, e Filippo Maria duca di Milano, le quali erano cessate mediante il trattato di Torino 11 dicembre 1427. Con questo aveva il Visconti ceduto a perpetuità al Conte di Savoia la contea di Vercelli, e ne aveva ottenuta promessa della mano di sua figlia Maria. Non ostante, la smisurata ambisione e la perfidia dell' Insubre altre ne fece insorgere che gli procacciarono nuove sventure, per fatto del sempre eroicamente valoroso principe Sabaudo. Finalmente poterono cessare pur queste, col trattato di pace dell' anno 1433. (Hist. du Monf; Chron. de Sav.)

6 Era Gian Giacomo Paleologo marchese del Monferrato, cognato al Sabaudo. Malgrado la parentela, malgrado non pochi benefici ricevuti, osò movergli guerra. Ma dove fare pur esso crudele esperienza della costante fortuna del provocato parente. Dopo la devastazione e la perdita dei proprii Stati, ne dovette la restituzione alla generosità del vincitore, di cui quindi poi ebbe a riconoscersi vassallo. (Parad. Hist. du Monf., l. 3; Benven. de San Geor. Cons. pro Montief Ducatu; Guichen., Hist. Gén. de la Roy. Mais. de Sav., 3 I)

7 Tommaso figlio di Federico marchese di Saluzzo, vassallo della corona di Savoia, osò più d'una volta rifiutarsi dal rendere a questa l'omaggio dovuto. Lo assali Amato con un esercito di 20,000 uomini, gli prese Carmagnola, Buino, Tarnavas, e lo assedio in Saluzzo. Incapace il ribelle di far fronte a si potente nemico, fu costretto d'implorar pace, accordatagli con un trattato nel quale si riconosceva feudatario di Savoia, la di cui insegna fu costretto innalazre sopra le porte e le mura di tutte le sue piaspe. (Ping Aug.Taur.; Chieza, Hist. Pedem.)

"Mancato di vita il Principe d'Acaja signore del Piernonte, senna lasciar figli, succeder dovevagli Amato quale parente più prossimo. Malgrado i proprii diritti, volle dare ai reguanti un esempio di moderazione e gencrosità, di non facile imitazione. Fece pulblicare in tutte-le comunità che erano state soggette all'estinto, un editto che le dichiarava lihere di eleggere quel principe o quel governo che loro piacesse di preferire. Ma siccome egli non aveva infino allora esercitata potenza ed autorità, se non con grazie e beneficj, non una soltanto vi fu tra quelle, che non si affrettasse a sottomettersi a lui. (Christ. Castig. Confer. 4, n. 7.)

<sup>9</sup> L'Imperatore Sigismondo eresse in ducato le contee di Savoia e Piemonte con lettere patenti date da Chambery li 19 febbraio 1416. Hist. de Sav., l. III, ch. 14 e 15; Chron. de Sar.)

W Tutti gli storici e cronisti accordansi nell'asserire che l'aumento di potere e di autorità concesso ad Amato, non ne altero in nessuna maniera il nohile carattere Non volle esso considerare la propria elevazione, se non come un maggior dovere di rendere felici i sudditi, e qual mezzo di aumentare le prove della sua beneficenza.

14 Avea Francia ricevuti i più segnalati servigi dal Savoiardo signore in
messo alle interne sue lunghe perturbazioni. Amato che ambiva alla gloria di
pacificare alfine quel nobile paese, dopo
avere spediti considerevoli rinforsi di
armati a Carlo VI, sotto la condotta del
Signore di Viry, si diede egli stesso
tante cure, che giunse a formulare il famoso trattato di Bourges, dal quale almeno per certo tempo derivo la tranquillità dei Francesi. (Hist. de Fr.;
Hist. de Ch. VI; Cron. de Sav.)

48 Amato dopo compiute innumerevoli imprese gloriose, accresciuti i proprii Stati, e dato ad essi per primo un
savio codice di leggi: dopo essersi procacciato fama di valoroso, giusto, benefeco, proponevasi di dedicarsi omai alla
sola pacifica felicità dei sudditi. Ma sopraggiunta d'improvviso la peste a desolarli, ebbe immensamente a soffrire
per tale sciagura.

48 Cessala la peste, altro colpo assai più terribile dove sostenere: quello della perdita della consorte Maria di Borgogna che amava più di sè medesimo. Tale perdita lo immerse nella più amara tristezza, e facendogli conoscere la instabilità delle cose umane, lo dispose ad assicurarsi felicità più solida, e più durevole grandezza. (Monst., vol. II, ch. 41; Paradin, 1. III. ch. 22.)

44 Amato, sazio di onori, stanco del fasto e splendore della corona, disgustato dei tempi corrotti, nei quali più non credevasi alla virtù, si continui e grandi erano gli scandali che partivano dagli stessi più alti dignitari ecclesiastici, risolse alfine di abbandonare il mondo. Cominciò dall'istituire un ordine religioso sotto l'invocazione di San Maurizio protettore della Savoia. L'abito consisteva in una lunga veste di panno grigio con cappuccio: la barba e i capelli lunghi, un nodoso bastone in forma di hordone, ed una croce d'oro pendente al collo. Ne stabilì la sede a Ripaglia, presso gli eremiti di Sant' Agostino. Sei gentiluomini della di lui età, al pari di lui incanutiti negli affari dello stato, sia nei consigli, sia nell'armi, furono i primi ad obbligarsi alla nuova regola, compiuta appena la quale, ei convocò a Ripaglia stessa per il giorno 7 novembre 1434 un'assemblea composta di vescovi, prelati, e dei più distinti signori dello Stato. In essa, seduto sopra un trono fra i due figli maggiori Luigi e Filippo, pronuncio un discorso, nel quale dopo aver ricordato quanto aveva operato a bene dei sudditi, dichiarò la ferma sua volontà di abbandonare il mondo e compiere nella solitudine la vita. Ceduto ogni potere al primogenito, dati ad entrambi i migliori consigli, e la paterna benedizione, abbandonò l'assemblea, si ritirò fra i sei cavalieri', e l'indomani nella chiesa di Ripaglia indossò com'essi l'abito di eremita, vestitogli dal priore degli Agostiniani. (Chiez. Pardin, Guichen. Hist., t. I; p. 480.)

15 1 concilio di Basilea era stato convocato da papa Martino V, nell'anno 1331, e quindi confermato dal successore di lui Eugenio IV, il quale aveva dato l'incarico di presiederlo al celebre cardinal Giuliano. Due n'erano i principali assunti: la riunione della chiesa Greca con la Romana, la riforma generale della chiesa tanto nel suo capo, quanto nelle sue membra, secondo il progetto del concilio di Costanza. (Dizion portat. dei Concilii, Venezia 1769, p. 30; Platina, Act. Conc. Bas.)

46 Il pontefice Eugenio IV amava soverchiamente le ricchezze, ed aveva da natura sortito un carattere irrequieto, litigioso, turbolento. La santità del gra-

do al quale era stato innalzato, non avendo potuto correggerlo, riusci invece ad aumentarne così le male tendenze, che ben presto assunse di avversare in ogni maniera il concilio riformatore, popendo in confusione tutto quanto il mondo cattolico. (Ann. Eccl. Comment. Pii II.

47 Scoppiata alfine aperta discordia fra il Papa ed il Concilio, di cui avrebbe dovuto per primo riconoscere la supremazia, ne derivarono scandali gravissimi Chè quello citato a comparire o in persona, o per mezzo di Legato, rispondeva prima con ordini di traslazione del Concilio ora in Ferrara, ora in Pisa, ora in Firenze. Quindi con la dis. soluzione del Basileense, e con gli anatemi a quanti lo componevano. Da tale riprovevole condotta, fu questo obbligato a solennemente deporlo, con decreto del 25 giugno 1439. (Plat., Ann. Eccl ; Guichen. Hist. gen., t. I, p. 488.)

48 Amato che frattanto viveva nella sua solitudine tutto occupato in opere di pietà, rimaneva profondamenie afflitto per tale atto di necessario rigore In presenza di alcuni fra i principali membri del suo Consiglio, emetteva protesta ad un protonotario apostolico disapprovante ciò che gli ambasciadori di Savoia a Basilea potessero avere operato contro la obbedienza dovuta alla chiesa cattolica, alla quale era immutabile sua intenzione di rimanere attaccato. Malgrado questa che accennava la di lui contrarietà alla deposizione di Eugenio, i padri del concilio lo eleggevano a succedergli per decreto del 15 novembre 1439. Stranamente sorpreso da tale notizia, prima rifiutavasi, quindi rimaneva irresoluto. Finche gli ambasciadori del concilio minacciandogli la collera di quel Dio che aveva inspirata la di lui elezione, profondamente lo scuotevano. Con le lacrime agli occhi finalmente accettava

19 Eugenio determinato di resistere a tutta oltranza ai decreti del concilio, ravvolse di nuovo la chiesa nello scisma Ebbe quindi il Basileense a trovarsi paralizzato in tutte le sue buone intenzioni. (Plat., Ann. Eccl.)

la dignità, ed assumeva il nome di Felice V. (His. de Sav. Amedeus pacificus )

27 Moriva Eugenio li 23 febbraio 1347 nel 64mo anno della vita, e. 15mo del suo procelloso pontificato. Bossuet non perdona alla di lui memoria la pertinace opposizione al concilio di Basilea, con la quale avendo eretto potere contro potere, venne a impedire quelle riforme salutari , onde si grande e universale era a que'tempi la necessità.

24 I partigiani dell'estinto non tardarono a dargli un successore. Fu desso Tommaso Parentucelli da Sarzana, eletto il 6 marzo 1447, che assunse il nome di Niccolò V. Tale elezione continuava lo scisma con grave danno della

Cristianità.

93 Felice V, da vero ed esemplare cristiano, risolse generosamente di far cessare lo scisma, immolando se stesso all'altrui ostinatezza ed ambizione. Aperte trattative con Niccolo a mediazione del re di Francia Carlo VII, venivano, con la garanzia di questo, fissate le condizioni seguenti. 10 Che tutti gli ecclesiastici deposti, o spogliati dei loro beni o da esso, o da Eugenio, per rifiutata obbedienza, sarebbero in questi reintegrati, e ristabiliti nelle loro dignità. 2º Che sarebbero tolte tutte le censure e scomuniche dall' nna e dall'altra parte lanciate, durante lo scisma. 3º Che verrebbe rinnovata dal Concilio la elezione di Niccolò. Allora per decreto di Papa Felice, trasferivasi da Basilea a Losanna, con la intervenzione degli ambasciadori di tutti i principi cristiani. Vi si pubblicavano tre bolle. La prima annullante ogni atto contro Felice e suoi aderenti: la seconda confermante tutti gli atti di lui: la terza riabilitante tutti gli scomunicati, e gli spogliati dei loro beneficj e dignità, in vendetta di essersi conservati aderenti al concilio di Basilea, ed al pontesice dal medesimo eletto Dopo ciò Felice rivestito degli abiti ed insegne pontificali, dichiarava ad alta voce innansi al radunato consesso dei padri, e degli Ambasciadori, che per il riposo della chiesa, e per la cessazione dello scisma. intendeva dimettersi dal pontificato. (Duchesne, Hist. des Papes.; Ioh. Gobelin., Parad., 1. III, ch. 36; Amadeus Pacificus.)

23 Più soddisfatto di aver posto fine allo scisma, che dolente di aver ceduto il pontificato supremo, Amato si ritiro nella sua solitudine di Ripaglia, ove ripresa la romitica vita, più non si occupò che della pietà onde l'anima aveva caldissima. Sebbene fosse rimasto il primo cardinale della chiesa, vescovo di Sabina, legato e vicario perpetuo della Santa Sede in tutti gli Stati di Savoia, Piemonte, Monferrato, Saluzzo, Asti; nelle diocesi di Aosta, Losanna, Basilea, Strashourg, Costanza, Coira e Lion: sebbene il concilio avesse decretato ch'egli godrebbe subito dopo il pontefice il più grand'onote nella chiesa: che ovunque sosse per incontrarsi in questo, lo hacierebbe nel volto, anziche nei piedi; che potrebbe indossare gli abiti ed ornamenti papali; pure non altero più il sistema di una umilissima vita. E se alcuna volta fu costretto dai doveri delle dignità conferitegli, a sortire dalla sua solitudine, non fu che per edificare il mondo, e per rendere qualche importante servigio alla Chiesa. In una appuuto di tali circostanze, la morte lo sorprese in Ginevra il giorno 7 gennaio 1451. Contava 67 anni di età. Veniva sepolto a Ripaglia in una tomba la quale andò poi distrutta da quelli di Berna, in una invasione dello Sciablese.

34 Giammai reguante alcuno ebbe a palesare il maraviglioso complesso delle rare qualità, ed eminenti virtù, onde Amato VIII brillò. Estrema fu in esso la generosità, sommo l'amore alla giustisia. Dolce, benefico, moderato, fu non ostante di un rigore inflessibile contro il visio. Saggio, prudente, destro, seppieconservare la pace ne suoi stati, mentre

Europa intera andava agitata dalla guerra. La stima che popoli e regnanti ebbero di lui fu tale, da trovarsi eletto sovente arbitro delle loro differenze: stima che giustificò mediante la equità dei giudizii, che gli procacciarono il titolo di Salomone del suo secolo. Ingrandì considerevolmente i proprii Stati, ma per vie legittime, non per usurpasioni, o per ingiuste guerre. La sua gloria ecclisso quella di tutti i suoi predecessori. Con l'abdicazione al trono avito, mostrossi vero cristiano, e meritò di essere quindi assunto al più onorevole della terra. E quanto fosse degno di questo secondo, lo dimostro con quella rinuncia ad esso, propria del massimo eroe di cristiana abnegazione. Mentre eletto canonicamente dal concilio, doveva tenere sè stesso unico, vero e legittimo pontefice, non altro essendo rimasto Eugenio, che un intruso, dopo la provocata deposizione: ed altrettanto Niccolò, eletto dal fazioso partito dell'estinto. Ma il sincero affetto alla religione, l'ardente brama di procurar pace alla chiesa, mediante la cessazione dello scisma. non lo rese a lungo titubante nell'immolare se stesso. Ceduto al rivale quel trono, al quale per mezzo del Concilio da lui medesimo pregato, veniva rieletto Niccolo, ponevasi volontario nel novero degli antipapi !... Sublimità di religioso carattere, grandezza e magnapimità di sacrificio che nessuna umana voce potrà mai degnamente e bastevolmente lodare!

# LEGGENDA XVI.

# GIROLAMO OLGIATI.

[1476.]

ALLA MEMORIA IMPERITURA
DEL GRANDE POETA CIVILE
GIUSEPPE GIUSTI
CHE AMICAMENTE
UN GIORNO CONFORTOMMI
A SEGUIRE ANIMOSO
L'ARDUO CAMMINO
SUL QUALE OSAI METTERE IL PIEDE.

- Tristo quel popol che da mala sorte Sospinto in braccio a tirannia spietata, Congiura, invece di apprestarsi a forte Nobile sfida per cui sia domata!... Tristissimo colui che sue ritorte Più stringe ognor con man di ferro armata, Sè stesso inteso a disbramar soltanto Di spoglie rapinate, e sangue, e pianto!...
- Angusta legge dall' Eterno uscia
  Per cui da turpe iniziamento, mai
  Lieto fin viene, mai per torta via
  Si giunge a scampo da terreni guai....
  Legge, che il vero e il giusto in armonia
  Miranda avvince, gloriosi rai
  Mercede assegna a chi le presta onore,
  Chi l' avversa condanna a tenebrore.

- Segue, onde feron già, onde faranno Sperienza le genti insino a quando Le trombe celestiali ascolteranno Fremer per l'orbe che verrà crollando.... Ma sempre indarno, s'oggi pur si danno A tenebroso congiurar nefando, Se parlamenti, presidi, corone Porgendo a questo ognor vanno ragione.
- Fatale cecità, per cui sì amara
  Passa quaggiù degli uomini la vita,
  Di colpe e pene fra incessante gara,
  Sempre in voti e speranze inesaudita!...
  Perchè nessun dallo passato impara
  La retta via che sperïenza addita,
  Ne dalla obliqua tor pensa un presente
  Che prepara avvenir più ognor dolente.
- Sono a vicenda sventurati!... quelli
  Per censo, libertà, vita tremanti
  Se sospettati di pensier rubelli!...
  Questi sugli alti seggi trepidanti
  Di repentini volgimenti felli,
  Trepidanti di carcere, di esiglio,
  O di cruento anco maggior periglio....
- 6 Oh! nei cuori di tutti e nelle menti L'augusta legge alfine s'imprimesse, Che se impone dover trino alle genti O a Magistrati, o a Principi sommesse, Anco rigidi impon comandamenti A quanti sovra stan superbi ad esse, Di giustizia di amor, di provvidenza, Se certa e salda vuon la lor potenza!
- 7 Potenza che vacilla, si dilegua Ove soltanto a forza si commetta, Nè più l'assenso universal consegua Dell'ampla moltitudine soggetta.... S'intenda alfin tal vero! a dubbia tregua Pace succeda stabile perfetta.... Cesserà allor l'ascosa o aperta guerra Che dovunque perturba oggi la terra!...

- 8 E la ragione men verrà pur anco Di rappellare miserandi esempi D'Itali Eroi, talor volgenti il franco Animo invitto a nequitosi scempi! Di sovvenir non riuscite unquanco Le congiure neppur de' scorsi tempi, In lieta a permutar durevolmente La sorte rea della fraterna gente.
- Preghi risponda alfin lieto successo,
  Mentre uno ancora in queste carte i' noto
  Evento affermator di quanto ho espresso....
  Deh! verità che m' ebbe ognor divoto,
  Inspiratrice mi rimanga appresso,
  Mi disnebbi la mente, il cor m' accenda,
  Alle mie labbia il dir facile renda.—
- Galeazzo nipote al rusticano
  Che la marra in guerrier brando mutata,
  La via scorgente al trono di Milano
  Schiusa a sua prole avea, di colpa nata;
  Cajo novel, novel Domiziano,
  Dall'altezza di quello assoggettata
  Moltitudin di popoli tenea,
  Che tutto di più misera facea.
- 11 L'insano a nutricar pomposo fasto,
  Onde a insulto avea resa spettatrice
  Fin la cittade che dei censi al guasto
  Fu sempre, e resta ancor repugnatrice;
  Qual fiera ch'appo insanguinato pasto
  Fame palesa più divoratrice,
  A violenti balzelli, a ingiusti accatti
  Non pur voleva gl'inopi sottratti.
- Di sospetti, e di accuse menzognere
  Perseguendo gli opimi, a tutte pene
  Li condannava più spietate e fiere,
  Giunte sempre al confisco d'ogni bene: 
  Sordo ai lamenti, sordo alle preghiere,
  Gioiva in tôrre ai miseri ogni spene,
  Gioiva nel mirar funesto lutto
  A suo libito spandersi per tutto.

- Strano, incostante, perfido, suprema Letizia palesava allora quando Piombar faceva in abbiettezza estrema Chi poc'anzi venuto era innalzando: \* Scorgea dipinta ossequiosa tema Nei procinti a ogni suo folle comando, Onorato miravasi qual Dio Da stuolo adulator codardo e rio.
- Libidinoso disfrenatamente,
  Si fea di leggi e dive e umane un gioco,
  Tal, che contro la sua foga furente
  Nullo era fin l'asil di sacro loco:
  Vergini, spose di classe eminente,
  Di modesta, immolava a impuro foco,
  Delli padri rendendo e dei consorti
  Note egli stesso poi le ontose sorti.
- Abborrimento a tal mostro dovuto
  Seggio è vero poneva in ogni core,
  Ma serbaya ogni braccio inerte, e muto
  Ogni labbro il più ignobile terrore:
  Mentre il lungo servaggio avea potuto
  L'animoso freddar potente ardore
  Che in altri tempi a svaginati ferri
  Sfidato avria il tiranno ed i suoi sgherri.
- Amaramente ciò doleva a Olgiato
  Garzon di eletti spirti generosi,
  In cara suora ei pur vituperato, 6
  Segno egli pure a scherni i più oltraggiosi:
  Che avendo in fondo al core omai giurato
  Vendicar propri e altrui ludibri ontosi,
  Voluto avrebbe a se compagni, tutti
  Li dal sir spinti in braccio a sdegni, e a lutti.
- 17 Voluto avrebbe subitano e intero
  Il riconquisto della libertade
  Dal cittadin concorde impeto fero
  Contro cui tirannia mai sempre cade:
  Persuaso che al ben supremo e vero
  Scorger possa ella sola umanitade,
  Ella i gesti, gli affetti, e sin gl'ingegni
  Render di luce inecclissabil degni.

- 1S Quando però di rigida virtude
  Temprato al foco usbergo adamantino
  Cinga ognun, che abborrente servitude
  Fida a lei della patria lo destino:
  Guarda non muti in licenza che schiude
  Amplo e profondo abisso fescennino,
  Ognor suoi forseunati amanti guida
  In braccio ad anarchia liberticida. 7
- 19 Onde pure mirammo a' giorni nostri
  Fatali prove in queste e in quelle parti,
  D' iniqui detti, velenosi inchiostri,
  Scheraneschi furori e perfid' arti:
  Onde un gran tristo, dai securi chiostri
  U' viltade lo tien, fra di noi sparti
  Rei deliri procaccia, con l' aita
  Di gente nel misfar soltanto ardita.
- L' ira di Dio pregata su costui,
  E sua pieta su affascinati e illusi,
  A quell' esempio ritorno, di cui
  Richiamar la membranza oggi conclusi. —
  Troppo Olgiato sapea che i voti sui
  Andrebbero dal popolo delusi,
  Dal popolo corrotto, imbelle, e omai
  Fin paventoso delli proprii lai.
- 21 Strettosi quindi con un Lampugnano
  Ed un Visconti che sempr' ebbe amici,
  Al pari d' esso contro l' inumano
  Tiranno osceno ardenti d' ire ultrici,
  Liberarne giuravano Milano
  A costo di perir fra li supplici,
  Nel più cupo mistero nascondendo
  Il tempo, il loco, ed il modo tremendo.
- 22 La notte precedente il fatal giorno Omai prefisso, giva a la sorella, Che desolata sul patito scorno Gemea, nascosa in solitaria cella: Strette le braccia al gentil collo intorno Teneva a lungo senza scior favella, Fiso serbando in lei guardo commisto Di pietà, d'ira, e del dolor più tristo.

- 23 Scuoteasi alfine, prorompendo in questi Fervidi accenti: « Oh dolce suora mia!... Abbastanza di lacrime spandesti Sovra colpa che tua non fu, ne fia!... Fremi solo di sdegno, onde più resti Concitata di quel la gagliardia Per cui compiuta andar dee la vendetta Che l'onorando nome nostro aspetta!
- Nileva pur l'umiliata fronte, Fissa nel mio lo sguardo tuo securo, Mentre so che del frale in mezzo all'onte Candido il cor tu conservavi e puro.... Ti conforti il pensier che se son pronte Voci umane a imprecar dessa che impuro Prepotente insozzo, la benedice Dio nel pianto che a lei vergogna elice!
- 25 > Confida in Esso, a cui ti raccomando Col più fervido voto, e rimembranza Serba di me, se a fine miserando Mi tragge quanto a compiere m' avanza.... Addio!... se mai di evento memorando Giugnerà l'eco in questa cheta stanza, Per me, per te, per questa patria nostra Subitamente a pregar Dio ti prostra!... >
- 26 Ciò detto appena, tenero scoccato Un bacio alla di lei pallida gota, Qual dardo per robusto arcier vibrato Fuor si lancia, ne più altro dinota.... Del primo fra li Martiri al sacrato Tempio augusto si trae per via rimota, Trovando in esso i duo compagni accolti, Già da un levita di lor colpe sciolti.
- Alli cui piedi umil prostrasi ei pure,
  Ad implorar de' falli suoi perdono
  Di possa eccitator, contro le dure
  Tremende prove che imminenti sono:
  Tanto credeasi allor, tutte lordure
  Che sovente nei mezzi orride sono,
  Del fin la santità mondar potesse,
  Non sol, ma farle d'alma luce impresse.

- Quindi prostrato innanzi al simulacro
  Dell' insubre Patrono, in tale accesa
  Preghiera egli prorompe: « A te consacro;
  Ambrogio divo, la giurata impresa....
  A te quel sanguinoso ampio lavacro
  Per cui fia tersa ogni onta ed ogni offesa
  Al popol tuo recata da un infame
  Uscito dall' inferno bulicame.
- Deh! m' aita!... deh tu mio cor, mio braccio Sorreggi nel difficile cimento!... Deh! mi perdona, se polluto i' faccio Oggi tuo tempio, di profanamento!... Deh! quel terror che il popol tuo fa diaccio Commuta nel più fervido ardimento, Affinche liberta gridi e racquisti, Appena spento il massimo de' tristi! »
- Galeazzo infrattanto dal rimorso
  Il più crudel dilanïato, invano
  Implorando dal sonno iva soccorso
  A spasimo essa notte ancor più strano:
  Chè all' immago del tempo da lui scorso
  Fra delitti e sozzure, un grido arcano
  Minacciator congiunto gli parea,
  Che a tremar sul futuro il costringea.
- Pena giusta che impone a li tiranni Celeste inesorabile decreto, Di spaventi, punture, intimi affanni, Quando pur più il destin sembrane lieto.... Si!... mentre i frutti di violenze e inganni Van superbi ammontando, in lor secreto Treman sempre che ad essi ultrice guerra All' improvviso movan cielo o terra!...
- Vigil giacente e muta, udiva tutte
  Le intercise parole che fra il pianto
  A sue labbra volea coscenza addutte:
  Abbrividava, conoscendo quanto
  Ne fossero le colpe e immense, e brutte....
  Impietosiva ad un presagio orrendo
  Ch' essa pure in suo cor venia intendendo.

- Si che alfin surto il Sol, mentr' ei pomposo Ammanto indossa per recarsi a quella Basilica vetusta, a cui pietoso Splendido rito in giorno tal lo appella, Sparte le chiome, il ciglio lacrimoso, La voce singhiozzante, si prostra ella Innanzi ad esso.... il prega.... lo scongiura Che non lasci la sua stanza sicura. 9
- Ma come il fece invan Calpurnia, quando Presenti l'idi a Cesare fatali, Pur lo fa Bona, a cui l'uomo nefando Ceder nega, con aspri atti brutali.... Resta ella sconsolata, Iddio pregando Perchè il tolga a temuti incerti mali.... Parte esso per il Tempio, ove il trascina La stanca di sue colpe ira divina.
- Su destrier superbo scalpitante,
  Circondato da stuolo cortigiano,
  E da masnada in armi sfavillante,
  Bieco le vie percorre di Milano:
  Lo segue immensa folla, sollevante
  Voci di plauso, sacre al fasto insano
  Che dispiega, e da cui riman colpita,
  Senza pensar chi lo nudrisce, e incita.
- Del Tempio al limitar, dove scavalca, Pio coro il benedice, e quindi all' ara Lo precede, mentr' ei l'orme ne calca Fra i Legati di Mantova e Ferrara: Fende in questo precipite la calca Lampugnano, ed innanzi gli si para.... Sostar lo fa, prostrandosi divoto, Come intendesse umiliargli un voto.
- L' Olgiato ed il Visconte allor qual lampo Rapidamente addosso gli si fanno, E al dorso, al collo, non armati a scampo, Degli acuti pugnali a oltranza danno.... La foga, lo stupor nullan l'inciampo Di quanti a fianco ed intorno gli stanno, Per cui mentr' esso cade boccheggiante, Posson quei dileguarsi a lor davante. 10

- Sollevan tosto cortigiani e sgherri
  Tumulto d' urli, e d'incomposti moti,
  Lanciandosi qua e la nudi li ferri,
  Gli omicidi a inseguir ben tosto noti;...
  A cui via di ritrarsi avvien disserri
  La folla dei curiosi e dei divoti,
  Che densa ingombra il profanato Tempio
  Atterrita alla voce dello scempio.
- Fatalmente nel suo fuggir s' avviene,
  E sì gli sproni impiglia alle lor gonne,
  Che rotto il passo rapido gli viene!...
  E come un di toccava ad Assalonne,
  Da sgherri il cui furor più non contiene
  Reverenza di loco, va raggiunto
  Trafitto e morto dai lor brandi a un punto.
- Visconti fuor del Tempio appena uscito,
  Da assai altri afferrato, è ucciso ei pure!...
  Solamente ad Olgiato è consentito
  Trafugarsi, e del padre entrar le mure....
  Pallido.... ansante.... quale omai compito
  Abbia gesto, a lui narra, e quai sventure
  Lo minaccino in quel primiero istante,
  Se nol sottragge a foga furïante.
- Il veglio a cui l'etate, e del servaggio Gli abbietti onori, hanno furato omai Quell' altero magnanimo coraggio Che possa estrema oppone a estremi guai, Prima atterrito ammuta.... indi in oltraggio Violento prorompe.... accesi i rai.... Spumeggiante la bocca, lo minaccia.... Lo maledice, lo respinge, e scaccia. 11
- 42 Oh tirannia!... se' pur fatale al mondo, Qualor ti è dato consumar tue prove!... Per te van chiuse a scarsi cuori in fondo Tutte virtù che Iddio dal cielo piove!... Per te di colpe, e brutti vizii il pondo Funestissimo preme in ogni dove!... Per te la Fe diventa ipocrisia!... Per te natura perde ogni balia!...

- Lo scorgersi cacciato, maladetto
  Da lui stesso che un di nascer lo fea,
  Tanto conturba a Olgiato l' intelletto,
  Che non ributta disperata idea....
  Vuol tornare colà dove il concetto
  Disegno poco avanti egli compiea,
  Onde affrontar la rabbia degli sgherri,
  E pugnando cader sotto i lor ferri.
- 44 Ma pronta lo distoglie una speranza Che lusinghiera gli sorride in cuore.... Insorger puote nella sua possanza La città tutta quanta in rapid' ore, Sicura omai che sempiterna stanza Fatta è una tomba al suo crudo oppressore.... Quindi in secreto asilo si ritragge Che a imminente mortal rischio il sottragge.
- 45 Sordo un fremer lontano in breve ascolta, Che avanza e inforza ognor.... nuncio lo tiene Della sperata popolar rivolta....
  Palpita, avvampa, più non si contiene....
  Fuor dell' asil si lancia.... ahimè!... raccolta Codarda turba abbietta ei sol rinviene, Insultante alle salme difformate
  Dei compagni, nel fango trascinate!....
- 46 Orror, doglia, vergogna disdegnosa
  Per tanto vile e barbara turpezza,
  Tal gli destano in sen lutta affannosa,
  Che entr'esso il cor per poco non si spezza!...
  Oltre viver non vuol vita odiosa
  Fra gentame che troppo omai disprezza....
  Ai ceppi corre volontario a darsi
  A cui forse poteva anco sottrarsi. 12
- A7 Non la feroce gioja del codardo
  Satellizio del sire trucidato,
  Non li tormenti a cui senza ritardo
  Il misero veniva assoggettato,
  Fiano qui esposti dei leggenti al guardo,
  Onde il cor rimarrebbe esulcerato
  Da ribrezzo, da cruccio, da pietade,
  Da sdegno contro la ferrigna etade.

- 48 E solo qui da me fia si rappelli
  La intrepida costanza sovrumana,
  Per cui mentre subiva aspri fiagelli,
  E spandeva di sangue una fiumana,
  Vieppiù davante a' suoi giudici felli
  E santa sosteneva, e giusta, e umana
  La morte da lui data ad un tiranno
  Che della patria era vergogna e danno. 18
- 49 E se talor chiedea sospeso alquanto
  Lo strazio delle membra e peste e rotte,
  Ch' ei ben sentiva dispogliarsi intanto
  Del vigore onde prima erano indotte,
  Sol lo faceva a conservarvi il tanto
  Che gli assentisse le dal cor prorotte
  Ultime preci erger divoto a Dio,
  Congiuntamente al sacerdote pio.
- 50 Feral velo nasconda anco la scena
  Della sua lenta dispietata morte
  Per foco e ferro, che soverchia pena
  Darebbe a ogni alma più gelida o forte: ''
  Si membri sol, durata in lui serena,
  Fino all' estremo di sua dura sorte,
  L' alma costanza che all' uom sempre in terra
  Dona trionfo anche in perduta guerra.
- Si che al Levita onde veniva scorto
  Al gran passo, e instigato a pentimento,
  Per aggiugnere alfin l'eternal porto
  Unico indenne da terrestre vento,
  Sebbene fra pensier pietosi assorto,
  Ei rispondeva con solenne accento:
  « A Lui che per me un di moriva in croce
  Offro mia pena.... sia pur lunga.... atroce!...
- Di cui perdono umilemente invoco,
  Sperando oggi lo impetri, lo avvalori,
  L'evento che mi rese ad essa gioco....
  Evento consumato, onde gli orrori
  Di tirannide infesta al patrio loco
  Cessassero una volta, e al prisco dritto
  Rifar potesse il cittadin tragitto;

- 85 » Evento che innovare i' giurerei Se cento vite e cento anco dovessi Fra tormenti immolar nuovi e più rei Di questi al mio corpo mortale impressi!... Mentre felici alfine renderei Cotanti mille iniquamente oppressi. E cento volte e cento ritentando 15 Ciò che sol può frenar tiranno infando!... »
- 64 Quivi interrotto, e ad un lamento astretto, Unico emesso fra gli spasmi intensi. Venia da strappo di tanaglia al petto, A cui tosto seguian tali alti sensi: Resti alfin... resti a morte il frai soggetto!... Vivrà l'alma con Dio ne' spazii immensi.... Nè forse fia che in terra la memoria Del mio gesto si spenga, e di mia gloria! » 16
- Peria così nel giovanil suo fiore Un eroe di gran cor, di forte braccio, Che la patria raddurre al prisco onore Forse potea, sciolta di servo laccio, Senza il fatal da lui commesso errore Di sceglier mezzo al fine ognor d'impaccio, Perchè discorde all' immutabil legge Di Lui che tutto l'universo regge.
- Deh! il terribile esempio della sorte 56 A iniquo regnator tocca, e pur anco A quei che diero a lui condegna morte Non riuscisse inutil oggi almanco!... Deh! le corse finor strade bistorte Abbandonasse con proposto franco L'umanitade intera, onde soltanto Quella seguir che adduce al vero, al santo!

Carpi, Aprile 1853.

## NOTE.

lano, fu figliuolo di Francesco Alessan-, dro, e di Bianca Visconti, che trasserì nella famiglia del marito gli Stati del Padre Filippo Maria. Esso Francesco

4 Galeazzo Maria Sforza duca di Mi- | era nato illegittimo dal celebre Giacomo Attendolo, che da rozzo villano di Cotignola, divenne uno dei più celebri condottieri de' suoi tempi. Nel 1471, Galeazzo, già odioso ai sudditi per la superbia e crudeltà, volle ostentare in faccia agl' Italiani i tesori che estorceva con le più aspre angherie. Non rimane memoria di un principesco viaggio più insensatamente fastoso di quello che nell'indicato anno imprese per Firense, il cui dispendio superò 200 mila fiorini d'oro, somma per quei tempi esorbitantemente grande. (Ant. de Ripalta, Ann. Placen., p. 939.)

8 Alía insatollabile avidità che lo faceva ricorrere ad ogni maniera più turpe di tasse, e di confische, onde soddisfare la sua teodensa alle profusioni più stolte, congiungeva singolare ferocia. Alcune sue vittime faceva seppellir vive, altre forzava a pascersi di umane secresioni, finche morissero di lenta orribile morte. (Ripam. Hist., Mediol., 1.

VI, p. 657.)

La perfida indole di lui compiacevasi di recar danno specialmente a coloro verso di cui più si era dimostro parziale, abbassandoli tanto più quanto li avera a maggiori dignità innalazti. Incostante nelle sue affezioni, inducera a temer sempre caduta repentina coloro che più degli altri sembrava favorire, ancorche non ne provocassero lo sdegno. (Ant. Galli de seb.Gen., p. 268; Corio, p. VI, p. 982.)

Eupido oltre misura di sensuali piaceri, apressatore di costumi e di leggi, godeva nel disonorare le più illustri famiglie, nè gioiva se non all'aspetto della disperazione dei padri, e dei mariti oltraggiati. Singolarmente poi compiacevasi nel renderli ministri delle pro prie vergogue. Lasciava in balia delle sue guardie le consorti rapite, e facevasi egli medesimo delle proprie ed altrui infamie pubblicatore più iufame. (Alleg. Allegretti, Diarit Senesi, t. XXIII, p. 777.)

6 Girolamo Olgiato giovine di alto lignaggio, era stato educato dal celebre Cola dei Montani di Gaggio Bolognese, il quale circa nel 1466 imprese a leggere in Milano rettorica. Uomo di magnanimi sensi, e nudrito negli studi dell'antichità, aveva insegnato ai proprii allievi, che tutte le virtù da essi ammirate negli eroi Greci e Romani, erano fiorite per opera della libertà. Che una libera patria incoraggiva ogn'ingegno, ogni specie d'energia, favoriva i

progressi dello spirito, perche ogni sorta di grandezza nei cittadini, volgeza sempre ad utile di tutti. Mentre un tiranno geloso di ogni forza onde non potesse disporre egli medesimo, a proprio arbitrio, non badava che a raffrenare, a comprimere, a distruggere l'ingegno, e tutta energia ed altessa d'animo, per timore che un giorno si volgessero contro di lui. Nudrito l'Olgiati di tali sentimenti, quando ebbe a contare un'amata sorella fra le vittime del brutale tiranno, giuro di punirlo. (Ripam. l. c.)

J La seguente altra definizione della liberta trovasi nella Leggenda Giano Della Bella, non compresa in questa

edizione :

Risurta apparve liberth, non quella Che a mail affetti allenta appien la briglia E licensa vosi detta, al ben rubella; D'ogni delitto madre insieme e figlia: Ma la vera che è all' nom propiais stella, Ad onorar solo virtù il consiglia, Servo e sostegno della legge il rende, Del patrio amor più vivo il sen gli accende.

8 Convinto di non poter riporre fiducia nel popolo, già dinervato dalla lunga servitu, ed atterrito dai continui supplici, si accontò con Andrea Lampuguani, e Carlo Visconti, giovani ad esso pari di età, di opinioni, i quali si vincolarono con giuramenti i più solenni. Il primo loro abboccamento sulla congiura, elbe luogo nei giardini di Sant'Ambrogio Tutte le circostanze della medesima risultano dalla citata storia del Ripamonti, ove sta registrata la confessione emessa dallo stesso moribondo Olgiati, (1. VI, p. 649)

9 Il giorno dai congiurati prefisso alla uccisione di Galeazzo, su il 26 dicembre, nel quale doveva solennemente intervenire nella Chiesa di Santo Stefano. La di lui moglie Bona di Savoja agitata da sunesti presentimenti invano tentò di

trattenerlo.

40 Entrato insieme ai Legati di Ferrara e di Mantova, il Lampugnani gli i fece davanti verso la pietra degl' Innocenti, alzando quasi in atto di rispetto la manca verso il berretto che il duca teneva in mano; piegò a terra un ginocchio, come se volesse porgergli una supplica, e nel tempo stesso con uno stile già nascosto nella manica, lo feri nel ventre dal sotto in su. L' Olgiati avventatosi egli pure contro di lui, lo feri

nella gola e nel petto; Visconti nella spalla, e in merso al dorso. Cadde la spalla, e in merso al dorso. Cadde la Sforsa tra le braccia degli Ambasciadori, solamente sclamando oh Dio! Ed erano stati i colpi si rapidi, che gli Ambasciadori medesimi non avevano nel primo istante compreso ciò che fosse accaduto. (Gal. de reb. Gen., p. 269; Macch. Tit., l. VII, p. 354; Ub. Fol. Gen. Hist., p. 633; Ripal. An., p. 4, t. XX, p. 952; Diar. Parm. An., t. XVII, p. 247, Corio, p. VI. p. 980. Era quest' ultimo allora paggio di Galeazzo.)

"I Insorto tumnito nella Chiesa, le guardie e i cortigiani del duca si diedero ad inseguire gli uccisori. Lampugnano incontratosi in un branco di donne inginocchiate, s' imbarazzò nelle lor vesti con gli sproni, cadde, fu raggiunto ed ucciso da un moro, scudiero del duca. Visconti preso egli pure quasi subito, fu dalle guardie trucidato. Solo all'Olgiati fu concesso pervenire alle proprie case, ma il padre non volle riceverlo, e gli fece chiudere le porte in faccia. (Stor. cit)

48 Ritiratosi presso un amico, stava per uscirne ond'eccitare il popolo alibertà, quando ascoltò le grida della folla trascinante per le vie il cadavere di Lampugnano. Compreso di orrore, e caduto d'animo, non curò più la propria salvessa.

45 Assoggettato alla più orribile tortura, con le membra sanguinose, le ossa dislocate, dettò la confessione citata alla nota 7, riferita in parte dal Sismondi al cap. 84 della stupenda sua Istoria delle Repubbliche Italiane.

<sup>46</sup> Fu il misero condannato alfine ad essere attanagliato e fatto in penzi vivente. Contava appena 22 anni di età.

<sup>45</sup> Esortato al pentimento da un sacerdote che lo andava confortando, rispose: « So di aver meritato per molti « falli queste pene, e più grandi anco-» ra, se il mio corpo sopportare le po-» tesse. Ma quanto è alla bella azione per cui muojo, questa allevia la mia » coscienza, e lungi dal credere che per essa io abbia meritata la presente pe-» na, spero anzi che il Supremo Gin-» dice perdonerà gli altri miei peccati. » Non rea cupidigia mi mosse a tale » azione, ma solo il desiderio di libe- rarci da un tiranno che non petevamo » più soffrire. Invece di esserne penti-» to, se dovessi dieci volte rivivere per » perire dieci volte fra gli stessi tor-» menti, non lascerei di consacrare le « mie forze ed il mio sangue per così » alto fine. » (Galli, p. 269, Allegr. t. XXIII, p. 778, Giovio Elogi, l. III., p. 180.)

<sup>16</sup> Il carnefice strappandogli la pelle del petto, gli fece emettere un grido. Ma si rimise subito, esclamando in latina favella le seguenti parole. « Mors » acerba, fama perpetua; stabit vetus » memoria facti. » (Macch., l. VII, p. 355; Ub. Fol. Gen. Hist., l. XI, p. 653; Agost. Giustiniani, Ann., l. V, p.

230

## LEGGENDA XVII.

#### PIER CAPPONI.

[1494.]

AL DEGNO RAPPRESENTANTE
QUEI TOSCANI DI UNA ETÀ PASSATA
CHE MAESTRI FURUNO
DI CIVILTÀ AL MONDO
A GINO CAPPONI
CHE PUBBLICO E PRIVATO UOMO
DIMOSTRO SEMPRE
SENTIRSI NELLE VENE
IL SANGUE DEL MAGNO ANTENATO.

- Quando il supremo d'ogni umano affetto, Quello che dopo Iddio la patria onora, Dei venerandi nostri padri in petto Ferver soleva onnipotente ancora, Se mai d'essi a talun venia disdetto Da fralezza o da età lanciarsi fuora Cinto d'usbergo, onde affrontare in campo Arditamente dei nemici il lampo;
- 2 Inspirator delle più eccelse imprese Ei rimanea per nobile consiglio; Schermo incrollabil contro tutte offese Generatrici di fatal scompiglio: Vigil guardia affin rotte o vilipese Non venisser le leggi, e se periglio Il reggimento avesse minacciato, A distornarlo il sangue avrebbe dato.

- A h! l'uomo perchè mai tanto rubello A ragione mostrossi in ogni etade, Massimo onor sacrando a quel flagello Che si alimenta di terror, di clade?..... E mentre ognor curò tòrre all' avello Color che più conquisero contrade, Vi abbandona sovente a brutto oblio Chi ad esse il fonte d'ogni bene aprio!
- Si emendi alfine, e sacri a eccelsa fama
  Chi letizia alli popoli procaccia,
  Ne rende paga tutta onesta brama,
  Ne tien lungi miseria, o la discaccia....
  Chi invece li sospigne a sorte grama
  Di glorie andando sanguinose in traccia,
  Voglia, se non a oblio profondo e pieno,
  A minor luce condannato almeno!.....
- 5 Inutil voto!.... fino a che non sia
  Da Lui che tutto può rinnovellata
  La natura dell'uomo, a frenesia
  Vedrem ragione a cedere inclinata:
  Ascolterem di braccio gagliardia
  Da mille e mille in alto suon laudata,
  Del cuore la virtute e della mente
  Sempre da pochi, e ben sommessamente.
- 6 Oggi insiemando alla costor mia voce, Fia richiamar qui tenti la membranza D'uomo che surse eroe, non per feroce Battagliera terribile prestanza; Ma per quella che a scarsi il petto cuoce Incrollabil tetragona costanza, Con cui sostenitor del patrio dritto Redimere pote popol già vitto. —
- 7 L'ottavo Carlo il pondo sostenea
  Del franco scettro, cupido lo sguardo
  Drizzando alla region partenopea
  Un di sommessa all'angioin stendardo:
  E poi che racquistarla risolvea
  Da rege insieme e da campion gagliardo,
  Al fremito di sue trombe e timballi
  Rispondean nostri monti e nostre valli.

- Delle regioni italiche le genti,
  O tuttor franche, o rese omai soggette
  Da cittadini o astuti o prepotenti
  Che lor catene ognor volean più strette,
  A vicenda spartite, diffidenti,
  Sol procinte a sacrileghe vendette,
  Abborriano d'insiem tutte allegarsi,
  Onde incontro al comun nemico farsi.
- Esser pur anco di sè donna appieno Cieca teneva la Città del Fiore, Sebben da lungo ricettasse in seno Stirpe anelante a signoril fulgore; Che ne reggeva a inter libito il freno Sino da quando il popolar favore Tanto venia da Cosmo guadagnato, Che padre della patria era acclamato. 1
- Sol poiche noto avea dal sir francese Pietrasanta, Sarzana, e Sarzanello Senza contrasto per risegna prese, Di servile tremo vicin flagello: <sup>1</sup>
   Mentre le mire appieno allor comprese Della superba schiatta, che puntello All' agognato domino, assoluto Avea prefisso lo straniero ajuto.
- Ma così fleramente l'animoso
  Cenobita odiator di tirannia,
  Bramante il popol libero e pietoso,
  Contro li Medicèi tuonar s'udia,
  Che quello alfine insorto minaccioso,
  Piero e Giuliano rei di fellonia
  Alto acclamati, li cacciava in bando
  Insieme al lor codazzo abbominando.<sup>3</sup>
- Non osteggiato, é pieno d'arroganza Il franco Re si avvicinava intanto, Fidente nella valida possanza Dell'esercito a sè condotto accanto: E Fiorenza, dismessa ogni baldanza, Accingeasi a versar novello pianto Sovra ceppi stranieri, a lei più duri De' minacciati da fratei spergiuri.

- Di patrio affetto armato, e calda fede,
  Anzi che giugna ad incontrarlo vola,
  Gli disnebbia la mente, e il cor gli fiede:
  Del sacro ver parlando la parola,
  Lo tragge a consentir quanto gli chiede,
  Affin rimagna di sè donna ancora
  La nobile Città che l' Arno irrora.
- 14 Il giubbilo repente effuso intorno
  Dal lieto annunzio, vuolsi al Re palese,
  Da cui si annuncia di sua entrata il giorno,
  Poi che il solo passaggio omai richiese:
  Il prefisso cammino a festa adorno
  Vuolsi affinchè la cortesia francese
  Più costretta si trovi all' osservanza
  Delli giurati patti d'amistanza.
- Che fan corona alle turrite mura,
  Le magnifiche moli, che ripiene
  Avida brama d'ogni ben figura,
  Fan che serpa di Carlo entro le vene
  Ansia rapace immensa.... omai spergiura
  Perfidamente in fondo al suo cor tristo,
  Ferma accompire un facile conquisto.
- 16 Nel concetto pensier va tanto assorto,
  Che il pallido non vede amico ulivo
  Alle ghirlande in vaghe foggie attorto....
  Non ascolta echeggiar l' inno giulivo
  Onde lo applaude il popolo risorto
  Dallo spavento di cader cattivo....
  In resta mette nell' entrar la lancia,
  E addita alla Città che serva è a Francia. 5
- 27 Sdegnosa doglia al giubbilo succede, Quando l'atto orgoglioso, e il baldo aspetto Della falange che a lui dietro incede Annuncian posto il tradimento a effetto: Freme il popolo, mentre il patto vede Per chi giurollo infranto.... ma difetto Ha d'armati, nè può scagliarsi a pronta Piena vendetta di suo danno ed onta.

- Al superbo sprezzante portamento
  Di lui che parer vuol conquistatore,
  Oppongono contrasto i cento e cento
  Chercuti usciti a mendicar favore;
  Che umili, a giunte mani, a passo lento
  Lo seguon col segnal del Redentore,
  Altamente cantando quell' osanna
  Che inizio sacrilega condanna. 6
- Oppon contrasto il coro venerando
  Dei Magistrati in ampi lucchi avvolti,
  Per lo repente caso miserando
  Composti al duolo più profondo i volti:
  Sol fra di loro quasi minacciando
  Gira Capponi il guardo su gli accolti,
  Quindi lo estolle, e sì lo figge in cielo,
  Che fulminante par ne invochi un telo.
- 20 Il pomposo corteggio intanto arriva
  Al palagio poc' anzi albergo a quella
  Esiliata stirpe fuggitiva,
  Che al patrio dritto osò farsi rubella:
  Tutta congeda il Re la comitiva
  Con gesto altero, con aspra favella,
  E il gran disegno a maturar si tragge
  Che suo domino assodi in quelle piagge.
- L'orbe ravvolge, faci a mille a mille Irraggiano Fiorenza, ove a riposo Gli abitanti non ferman le pupille: Tripudi e feste al vigilar doglioso Credere ai Galli fan cause tranquille, Mentre sola, verace, è la temenza Di troppo nota militar licenza.
- Quindi il notturno festeggiar sol have
  Di pompa funeral l'aspetto mesto,
  Chè gioja esser non può dove si pave,
  Dove sta in ogni cor sospetto infesto:
  Dove uno sdegno concentrato e grave
  Scoppiar non dee, ne farsi manifesto,
  Dove si pensa a defraudata speme,
  Dove sopra avvenir tristo si geme.

- Ma non pur trova calma il signor franco
  Poi che ha normati suoi voler futuri,
  Ed agitando sulle piume il flanco
  Va, per esso mutate in sassi duri:
  Inquietezza lo preme, e venir manco
  Sente il cor, dubitando non congiuri
  Contro sua possa, e forse anco sua vita
  Il Fiorentino allor d'anima ardita.
- 24 Nel temuto suo nome ora confida,
  E nell' armata noverosa e forte
  Anelante le pugne, ond' esso è guida....
  Or gl' infonde un pensier gelo di morte....
  Se disperato il Cittadin lo sfida
  A serragliate vie, difese porte,
  Qual sara suo destin?... sa che in tal guerra
  Preval chi pugna per la patria terra.
- 25 Agitato così da opposti affetti,
  Or spera, or teme, ora incaparbia, or cede....
  Invoca il Sol che irradïar s'affretti
  Quel tenebror che più d'angosce il fiede....
  Ai primi alfin suoi perfidi concetti
  Ei fa ritorno appena quel rivede,
  E respinti da sè dubbio e temenza,
  Ripete il giuro di far sua Fiorenza.
- 26 Lascia le piume tormentose, indossa
  Usbergo impresso vagamente d'oro,
  Cui sovrappon fiordaligiata ressa
  Cotta di ricco nobile lavoro:
  Coronato ha il cimiero, e affin la possa
  Ch'ei pretende sul tósco tenitoro
  Sia palese oggimai, lo scettro impugna,
  Poi scende ove il corsier batte già l'ugna;
- Cortigianesca bassamente altera,
  E frenatrice di gente omai serva
  Sfavillante nell'armi eletta schiera:
  Il Fiorentino che cotanta osserva
  Incomportabil baldanza straniera,
  Sente quasi scoppiar nel petto il cuore
  In cui forza è comprima il suo furore.

- A passo lento il principe orgoglioso
  Move al tempio di quella libertade
  Che rese il nome fiorentin famoso
  Nelle vicine e rimote contrade:
  Giunto, scavalca, e in atto disdegnoso
  Tra doppia fila di alabarde e spade
  Arrestasi un momento sulla porta,
  E par dica: « Omai qui la diva è morta. »
- 29 Entro ampia sala, in alto trono assiso, Cinto di duci, cortigiani e armati, Rispettosa temenza impor gli è avviso Agli attesi supremi magistrati; Che in mesto e insiem cogitabondo viso Tutti negli ampi lucchi avviluppati Incedon gravemente, insieme a Piero, Solo fra di essi imperturbato e fiero.
- Affrontar tutto arditamente, prima
  Che il fulgor di Fiorenza appaia oscuro,
  E il Gallo Re sua libertade opprima:
  Quindi non sol l'aspetto egli ha sicuro,
  Ma sfavillante raggio lo insublima.....
  Palesa che un'idea grande ha concetta,
  E che il momento della prova aspetta.
- Il Sir bieco lo fisa, e impon frattanto Senza dimora promulgato il foglio, U' sta scritta sentenza ingiusta, quanto Insano fu quel che dettolla orgoglio: Per essa quindi poi dovrà soltanto Obbedire Fiorenza a lui, che spoglio, Bando, ceppi minaccia, e perfin morte Ai calcitranti alla novella sorte.
- Mentre lo scriba al ceuno obbedïente
  Con voce grave e risuonante spiega
  Agli adunati la sovrana mente
  Che Fiorenza di lacci estranii lega,
  Sta Capponi ascoltando attentamente,
  E al par di quei che riluttante nega,
  Agita il capo, e il foco in seno accolto
  Palesa tutto sull' irato volto.

- Segue silenzio il più profondo.... Piero Si aderge allora sovra la persona, E con lo sguardo immobile, severo Fissa colui che cinge la corona.... Esprime quel terribile un pensiero.... Lo intende Carlo sì, che tosto tuona Con voce che terribile rimbomba.... « Fiato, o Francesi, alla guerriera tromba! »
- Di tali detti il suon scuote repente Le numerose turbe radunate, Come succede allor che da fremente Aura le biade scorgonsi agitate.... E mentre esprime la straniera gente Gioja feroce, e voglie dispietate, Appare in fronte d'ogni Fiorentino Il duol d'inevitabile destino.
- Ma ad annientare il sovrastante danno. Piero strappa allo Scriba il foglio indegno, Sclamando in fero tuon: « Bada o tiranno !... Se di guerra darà tua tromba il segno, Nostre campane a lei risponderanno!... » Poi quasi il chiami già fermo disegno, Dai compagni seguito a quelle soglie Maestosamente impavido si toglie.
- All' atto insiem magnanimo e feroce Scosso rimane e conturbato il Sire, Pari a quello di lui che alzò la voce-Desto credendo in tutti omai l'ardire.... Ver' Partenope drizza il piè veloce Per nascondere l'onta e sfogar l'ire, Mentre in Fiorenza salva anco una volta Di Piero il nome alto echeggiar si ascolta.

Bologna, Novembre 1837.

#### NOTE.

La famiglia dei Medici, che ebbe ad esercitare tanta influenza sopra le sorti della sua patria Firenze, ed in seguito sopra quelle di tutta la Toscana, e perfino dell'Italia, non era illustre ne

alcuni mercenarii genealogisti abbiano voluto farla derivare dai Paladini di Carlo Magno. Il più antico membro di essa del quale fu serbata la memoria da storie autentiche, è Averardo, il quale fu per origine, ne per antichità, sebbene | Gonfaloniere di giustizia nel 1314, dal quale derivarono tutti i rami tanto già estinti, che tuttora durevoli. Uscita dalle ultime classi del popolo, e resa dal commercio immensamente doviziosa, vedeva con occhio invido le famiglie più antiche occupare nello stato un grado distinto. Per abbatterle si pose alla testa della fazione popolare, e nel 1378, si vide un Salvestro de' Medici scompigliare la repubblica, dandola in preda alla più vile plebaglia, che forse l'avrebbe intieramente perduta, senza l'eroismo di Michele di Lando. (Vedi la Leggenda XI.) Più tardi un Giovanni figlio di Bicci palesò insieme ai talenti dell' uomo di stato, tale moderazione e dolcezza, che gli cattivarono tutti i cuori. Tre volte dopo il 1402, fu Priore della signoria; ed innalzato finalmente nel 1421, alla prima dignità della repubblica, la di lui elezione venne considerata come un trionfo del popolare partito. Morì nel 1429 lasciando due figli Cosimo e Lorenzo, i quali ebbero entrambi una posterità illustre. Dal primo, che fu capo della Repubblica Fiorentina dal 1434 al 1464, saggiamente governandola più con il credito che con l'autorità, e seppe meritare il titolo glorioso di pa re della patria, discesero Lorenzo il Magnifico, i Duchi di Nemours, e di Urbino, i Papi Leone X e Clemente VII, Caterina Regina di Francia, ed Alessandro duca di Firenze, nel quale tale linea si estinse nel 1537. Da Lorenzo discesero nella quarta generazione il Bruto Fiorentino Lorenzino uccisore di Alessandro, e da altra parte Cosimo primo Gran-Duca, il quale compi l'asservimento della patria, e trasmise la corona ai proprii discendenti. A lui successe il figlio Francesco, il quale morto senza prole maschile, lasciò il trono al fratello Ferdinando I, da cui venne disposata la nipote Maria al re di Francia Enrico IV. A Ferdinando successe il figlio Cosimo II, il quale fu padre a Ferdinando II, che lascio il trono al proprio nato Cosimo III, da cui venne Gian Gastone, ultimo Gran Duca-Duca di Toscana della samiglia Medicea, estintasi nel 1737. In tale circostanza la politica europea si arrogò il diritto di assegnare esso stato alla famiglia d'Austria-Lorena, la quale gli

ha dato finora quattro sovrani. Francesco, che disposatosi a Maria Teresa unica figlia di Carlo VI, ultimo Imperadore Germanico della Casa di Hausbourg, ne eredito il trono. Pietro Leopoldo I, Ferdinando III, e Leopoldo II. All'epoca della discesa in Italia di Carlo VIII, la Repubblica Fiorentina era amministrata da Pietro II figliuolo di Lorenzo il Magnifico, il quale era mancato di vita nel 1493.

8 Carlo VIII incamminato alla conquista del Regno di Napoli, nell' avvicinarsi alla Toscana trovò il Medici disposto ad ogni condiscendenza e facilità, avendogli perfino arbitrariamente cedute le fortezze che difendevano la Repubblica.

5 Il frate Domenicano Girolamo Savonarola, soggetto della seguente Legenda, chiudeva un'anima energica insieme e pietosa, per cui assalendo il potere dei Medici con eloquenza affiacinatrice, annunciava un'era unova di libertà e di fede. La equivoca e debole condotta di Pietro, portò al sommo gli effetti di quella. Tratto il popolo ad insorgere furiosamente, fu costretto ad ignominiosa fuga insieme al fratello Giuliano. Ne fu decretato il bando perpetuo, e fino che visse gli tornarono inutili tutti i tentativi per ripatriare.

4 Dopo la cacciata dei Medici, il frate Savonarola recossi a Lucca presso re Carlo, e spiegò parlandogli quel coraggio religioso, cui non puote adeguare nessuno umano coraggio. Il conquistatore si trovò indotto a promettergli che avrebbe trattata bene Firense, e ne avrebbe rispettato lo stabilito governo.

<sup>3</sup> Quando un condottiero di armati nell'entrare in alcuna città poneva la propria lancia in resta, indicava con tale atto di soggettarla alla, propria dominazione.

6 Nei solenni ingressi di principi, o dignitarii altissimi, si quali processiotialmente interveniva il Clero preceduto dalla Croce, solevansi cantare le parole con cui venne un giorno dal popolo Ebreo festeggiata la entrata di Cristo in Gerusalemme. E fu appunto questa quasi trionfante, che porse ai nemici di lui il principale pretesto a motivarne la condanna alla morte.

# LEGGENDA XVIII.

### FRATE CIROLAMO SAVONAROLA.

IN DUE PARTI.

ALL'ABATE PROFESSORE BARUFFI
DI TORINO
CHE INCERTI LASCIA
QUANTI DI FAMA O DI PEBSONA LO CONOSCONO
SE ALLA VERSATILE PRESTANZA DELLA MENTE
PREVALGANO IN LUI
RETTITUDINE DI CUORE
SOAVITÀ DI COSTUME.

# PARTE PRIMA. I TRIONFI — [1489-1493].

- O santa, o vera, unica Fe del Cristo, In te credo sommesso, ed in te spero, In te, che dell'empireo ciel l'acquisto Prometti a chi ti da cuore, pensiero; In te che all'uom proclive a farsi tristo Accenni qual seguir debba sentiero Di amor fraterno, di giustizia e pace, De'giorni suoi nel trasvolar fugace.
- Tu sei divina!... indistruttibil, salda
  Resisterai fintanto l' orbe duri
  A tutta possa o fraudolenta o balda
  Che ascosa o aperta contro te congiuri....
  E che tal sii, ben lo provò la calda
  Inutil guerra di tormenti duri,
  Sterminj atroci, e morti dispietate
  Che a te fecero tigri incoronate.

- E l'altra tanto pertinace e ria Che mossa ti volea dell'uom l'orgoglio Con tutt'armi superbe d'eresia, Onde falsa ragion porre in tuo soglio.... Ma più di queste ahi! quella che partia, E prosegue a partir dal Campidoglio, Ad opra di color che d'ogni offesa Serbar dovrebbon tua purezza illesa!...
- Fatal guerra, che inizio ebbe lontano Fino da quando messo ando in oblio L'interdetto di mai carco profano Al sacro aggiugner di Vicario a Dio!...¹ Mentre appena terren dritto sovrano Volle in se accolto, ando spinto a disvio Dalla traccia segnata dal Vangelo, Che nulla vuole il mondo, tutto il cielo!
- In altre età da tanti profanato
  Il seggio augusto degli Antisti tuoi,
  Fatto di scisma e simonia mercato!...
  Per cui mirare lo dobbiam fin noi
  D'implacabili sdegni circondato,
  Anziche dell'amore onde fea legge
  Cristo dalla sua Croce all'uman gregge!...
- Ma Tu resisti a tante prove e tante,
  Perchè quel Dio lo vuole a cui se' figlia....
  Quel Dio che renderatti trïonfante
  Su tutta l' Adamitica famiglia,
  Nel giorno in cui le inferne posse infrante,
  Fatal benda cadrà dalle sue ciglia....
  Giorno prefisso nella mente Eterna
  Che ne svolge i destini, e li governa....
- 7 Pur si profondamente in cor sentia, Si meditava pur Savonarola, Fin dall'età in cui l'uom per tutta via Di mondano piacer non corre, vola.... Quindi tanto e poi tanto inorridia Di secolo ad empiezza, a vizio scola, Che ad uscirne per sempre, e vesta e manto Lieto indossava di Guzmanno il santo. <sup>2</sup>

- Non fuggialo però come il codardo Che dà al nemico trepido le spalle, Ma giva ad agguerrirsi onde gagliardo Quindi affrontarlo in ogni duro calle; Onde risollevar quello stentardo Che allor nel fango venía tratto dalle Istesse mani che dovean la gloria Serbargli intatta d'ogni sua víttoria.
- Per anni ed anni su le sacre e dotte Pagine chino, gli sortia del vero Con l'alma luce irradiar la notte Che al neghittoso intènebra il pensiero; A spander quella poi tra cieche frotte, E trascinarle seco nel sentiero Che solo dal mondano labirinto Al gran centro eternal scorge l'estinto.
- 10 All'accolta miranda sapienza
  Il fervore aggiugnea di pura Fede,
  Umiltate sincera, penitenza,
  Carità che ognor porge e mai non chiede:
  Per cui fidente nella sufficienza
  D'armi tante, Colui che prima sede
  Nel Felsineo Cenobio allor tenea,
  Che ne sortisse battaglier volea.
- 11 Ma il debil frale dalle asprezze afflitto,
  La floca rauca voce, il freddo gesto,
  Togliean facesse dentro i cor tragitto
  Il ver per esso reso manifesto: 
  Ritraevasi allor, non già sconfitto,
  Ma risoluto che da lui ben presto
  Siccome un di dall' Oratore Elleno
  Domata andrebbe la natura appieno.
- Sorretta da fiducia in Grazia Diva,
  Appieno palesò, quando davante
  Rapparve a turba, già di udirlo schiva:
  Costretta in breve a lo acclamar gigante
  Fra tutti che avea uditi, e allora udiva
  Banditori efficaci del Vangelo,
  Per voce e aspetto, per facondia e zelo.

- di Di questo acceso, quanto in altri tempi Gli Antoni, li Giovanni, i Bussolari, Gemea, scorgendo come contro gli empi Manco ognor più venissero i ripari: E ciò a gran colpa delli mali esempi D'alti Ministri ed imi degli altari, Dati sol di lussuria, di avarizia, Di gola e di superbia alla tristizia. 5
- Al troppo guasto universal costume,
  Per cui tanto era impallidito in terra
  Quel che i primi fedeli accolser lume:
  Quel lume da cui solo a chi cieco erra
  Quaggiù, si addita il trionfal cacume
  D' onde parte e s' effonde ogni suo raggio,
  Meta somma al terren pellegrinaggio.
- Campo eleggea fra le città Fiorenza, Culla un di, centro poi di civiltate, Maestra allora di tutt' arte e scenza, Ma pur di corruttela e di empietate; Salde basi prescelte a lor potenza Sulle rovine della libertate, Da quegli astuti mercadanti opimi, Già da lungo saliti agli onor primi. 6
- 18 Ivi contro ogni vizio ei pria tuonava, Che la più bella e nobile fattura Del Creator supremo, permutava Nei bruti che più sozzi ha la natura: E si al par d'inspirato minacciava Vendetta celestial d'ogni sciagura Sempiterna e terrena ai pertinaci, Che l'anime domava anco più audaci.
- 17 E a poco a poco a intero pentimento
  Le traea di lor colpe; a poco a poco
  Ridestava quel vivo sentimento
  Che il Martir spingea lieto al ferro al foco:
  Docil feasi e benigno il turbolento,
  Di superbia umiltà prendeva il loco,
  Verecondia di turpe incontinenza,
  Accesa carità di malvoglienza.

- 18 Col santo zelo onde porgeva esempio
  Il Cristo, quando armato di flagello
  Fuori cacciava dell' augústo Tempio
  Quei che mutarlo ardian quasi in bordello,
  Gli unti assaliva, che profano scempio
  Della Chiesa facean, di cui puntello
  Esser giuravan con atti ed accenti,
  Sempre, e sol virtuosi, sapienti.
- E frattanto invocava altro Ildebrando Sovra il seggio di Pier, da cui raddotto Fosse alfine a costume venerando Il sacerdozio omai troppo corrotto: <sup>7</sup> Da cui posto non già venisse in bando Formismo difettoso, ma ridotto Tal che serbasse in tutta l'interezza Ossequio all' Ara, ed alla Fe purezza.
- 20 Veneranda appo questa egli volea
  Libertà fonte d'ogni ben terreno,
  Pur che nimica di licenza rea,
  Come d'imper troppo assoluto e pieno:
  Quindi nell'imo del suo cor tenea
  Usurpator chi le imponesse un freno,
  Tenealo indegno del perdon di Dio,
  Fin che apparisse a frangerlo restio. 8
- 24 Eran mercede alle sue cure tante Del guasto universal riparatrici, Di civili virtù, di virtù sante Nella intera Città ravvivatrici, Profondo ossequio e affetto traboccante Di sommi ed imi, diviti e mendici, Che umilmente accogliea, schifo ed austero Mostrandosi soltanto al sire altero.
- Agl' inviti di cui fermo rifiuto
  In ogni tempo e loco aveva opposto,
  A dimostrar che mai riconosciuto
  Ne avrebbe l' usurpato sommo posto:
  Sol quando finalmente fu venuto
  Presso a morte cedè.... grave, composto
  Andò al suo letto nella stanza aurata,
  Per ascoltarne tutte le peccata.

- Di proscioglierle innanzi, maestoso
  In piè sorgeva, e a lui postosi in faccia,
  Nuovo Daniello rigido e animoso
  Così parlava, ergendo al ciel le braccia:
  « Intera fede hai tu, nel Dio pietoso
  Che il pentito da se mai non discaccia?... »
  Quegli affermava con secura voce,
  Le man giugnendo sovra il petto in croce.
- Renderai tutto quanto ingiustamente
   Già tuo facesti dei fratelli in danno?... >
   E quei dubbiava pria, quindi gemente
   Acconsentiva, e forse con inganno....
   Ridarai libertade immantinente
   Alla patria, onde sei quasi tiranno?... >
   E quei, sboccando sanguinosa bava,
   Furibondo, giammai.... giammai.... selamava.
- 25 Il Frate allor severamente mesto,
  Le braccia che teneva al ciel protese
  A lui contro bassate, manifesto
  Il segnale di anatema gli rese:
  Quindi raccolto il manto, dal funesto
  Loco u' invano salvar Fiorenza imprese,
  Tracasi a piè dei sacrosanti altari
  A disfogar con Dio suoi crucci amari.
- 26 Finia Lorenzo, che una larva almeno Di libertà lasciar volle a Fiorenza, Ed imprendeva a sostenerne il freno Pier, del senno paterno in gran carenza: Assoluto, superbo, del veleno L'alma infetta, che vien da incontinenza, Tutti induceva a paventare assai Un avvenir di tiranneschi guai. 10
- 27 Guai che in voce fatidica di tuono
  Prenunziando veniva il santo Frate,
  Mentre dei Galli il Re, volgeva al trono
  Partenopeo le luci innamorate:
  Mentre sull' Alpi già fremeva il suono
  Animator di schiere, destinate
  A recar facil quanto ingiusta guerra
  Alla nostra divisa e debil terra. 11

- 28 Cui sol potean dal danno e dall' oltraggio
  Di prepotente oltramontana possa,
  Far sicura il consiglio ed il coraggio
  D' universale appien concorde mossa:
  Qual era voto ed animoso e saggio
  Del gran Savonarola, onde commossa
  Vieppiù Fiorenza tutto di venia
  A rigida virtù civile e pia.
- Fra quel geloso alter gareggiamento
  Che trascinava a ognor vario partito
  Gl'Itali ciechi, e a fraternal cimento?...
  Come sperar, paese già asservito
  Si congiugnesse in fido legamento
  A tuttor franco, senza si dubbiasse
  Che presto o tardi l'un l'altro immolasse?...
- Ne mai gli affetti ed i pensieri suoi
  Erger fino a comune Italo vanto!...
  Ahi!... pago questo d'irrequeti Eroi,
  Docil quello a dar sangue ed oro e pianto
  A regnator che il serto sol curava,
  D'Italia il nome ognun dimenticava!
- Quindi l'Insubre usurpatore, avvinto Ebbe a mirarsi in legamento indegno 12 Al Gallico Signore, omai procinto A conquistarsi anco in Italia un regno: Il Mediceo pria che battuto, vinto, A lui ceder le rocche, ed il sostegno Fin mendicarne, a render più sicuro Il principato, e più a Fiorenza duro.
- Ma conto appena il vergognoso patto
  Ha l'almo Frate, scioglie si veemente
  Inspirata parola, che a ricatto
  Quanti lo ascoltan surgono repente:
  Così allorquando spumeggiante è fatto
  Da grosso nembo, rapido torrente,
  Travolge quanto incontra.... fuor la sponda
  Esce fremente, e le campagne inonda.

- All' impeto feroce inaspettato,
  Alle grida echeggianti, e mal difesi
  Da satellizio stuolo comperato,
  Anzi lor tocchi restar morti o presi
  Dal popolo a suoi dritti omai tornato,
  Fuggon protetti dalla notte oscura,
  Alle ospitali ognor Felsinee mura. 13
- 34 Di libertà gli antichi ordini tutti
  Ridona allor Savonarola a quello,
  Promettendogli pur che avrà ridutti
  Auro puro gli assai ch' erano orpello:
  E ciò appena i timori al nulla addutti
  Apparisser del Gallico flagello
  Omai fremente a li confini appresso,
  Per quanto aveva il Mediceo concesso.
- Ma il replicare or tornerebbe indarno
  Quanto espresso già venne in queste carte
  A onor del Magno, nato in riva all'Arno
  Che senz' armi fugò lo stranio Marte: 14
  Sol membrerò, che se allor salve andarno
  Fiorenza e libertà, di bellic' arte
  Vanto non fu, bensì della potenza
  D' impetüosa intrepida loquenza.
- Allontanato fier minacciamento,
  Il Cenobita accogliere s' affretta
  Il popol Fiorentino a parlamento:
  A cui prima d'espor quale concetto
  Abbia norma di franco ordinamento,
  Da eccelso loco sensi egli favella
  Atti a scuotere ogni alma al ver rubella.
- Uniche salde basi a libertade
  Con quei dimostra lo timor di Dio;
  La più costante e viva caritade
  A li fratelli, ed al nido natio;
  L'odio concorde a tutta iniquitade
  Che ridesti civile sgominio;
  Di civil dritto la uguaglianza intera
  Fra ogni classe più abbietta, ogni più altera.

- 33 Giammai concione più ammiranda usciva
  Da pensiero, da cor, da labbro umano,
  Concion che il bello e il grande riuniva
  Del sapere divino e del mondano,
  Concion che mentre ognuno inteneriva,
  Convincea ognuno di dover soprano,
  Eccitava entusiasmo onnipotente
  Nell'affoltata innumerevol gente.
- Gente anco allora, ani! come innanzi, e appresso Covante in sen le gelosie fatali
  Onde a Italia fu ognor tolto il successo
  Di gloriosi fasti nazionali....
  In tre parti divisa, a tutto eccesso
  Presta era ognuna, onde alfin le rivali
  Spegnere in guerra aperta, o in guerra ascosa,
  Parando intanto schiavitù dogliosa.
- 40 Reggea la prima l' Orator mirando
  Che Fiorenza volea libera e pia;
  Spini l'altra, in cui giva suscitando
  Ardenza di superba oligarchia;
  La terza componea quella che il bando
  Della Medicea schiatta compatia,
  E in secreto anelavane il ritorno,
  A costo ancor del patrio danno e scorno. 15
- Ma il Cenobita avvivatore omai
  Di sincera pietà, fervente ardire,
  Se tolto aveva alle nemiche assai
  Di quanto è d'uopo ad aggiustar le mire,
  Per l'alto dir che qui rammemorai,
  Tal si rendeva onnipotente sire
  Di quanti aver sentiano e mente e core,
  Che a una voce il volean riformatore.
- E l'opera compia, dando a Fiorenza
  Tal libertà da perdurare eterna, 16
  Pur che costante in abborrir licenza,
  Infrenabil nemica a chi governa:
  Pur che li figli suoi benevolenza
  Si giurasser tra lor salda e fraterna,
  Giurasser fede a ogni civil virtude,
  E ad ogni altra che all'uomo il ciel dischiude.

- 43 Frattanto il Gallo Re, che appena cinto Di Partenope il serto, era costretto Divellerlo alla fronte, e sgombrar vinto Il paese che indarno avea soggetto, Le sue vergogne a vendicar procinto, Per Toscana facea nuovo trajetto, Minacciando accompir la trista impresa Nulla dal Frate e da Cappon già resa.
- A dissipar la procellosa nube
  Che omai da Siena ver' Fiorenza move,
  Non turba in armi con vessilli e tube,
  Corre, parata a sanguinose prove:
  Ma l'umil Cenobita, a cui lo jube
  Misteriosa voce, e lo commove
  Ad affrontar solo e di fede armato
  Lo straniero Monarca smemorato.
- A Poggibonzi, ove lo incontra, innante Gli si para in sembianza di profeta....
  Fier gli rimproccia le promesse infrante Di render pace a Italia irrequïeta....
  Di rafforzar la Chiesa militante Contro chi le contrasta eccelsa meta....
  D' interdire alle sue compre masnade Stupro, blasfema, incendio, spoglio, e clade.
- 46 Ed in nome del Dio che d'un sol cenno Troni rovina ed orgogliosi schiaccia, I castighi che miseri già fenno Altri iniqui imperanti a lui minaccia Se non si pente, e ritornato in senno Non dassi tosto a ricalcar la traccia Che a sè prefisse con tremendi giuri, Non lascia di sè donni almen gli Etruri.
- 47 Il venerando aspetto maestoso,
  La solenne fatidica parola,
  Il gesto veemente e dignitoso,
  Fan che il Re tremi di Savonarola;
  Fan che tristo, umiliato, päuroso
  Tutto prometta ad esso, che rivola
  A Fiorenza, una volta ancor salvata
  Da catena dannosa, inonorata. 17

- 48 Sa questa appena Carlo a Pisa volto
  Per via che la sottragge al di lui guardo,
  Applauso laudator vuole disciolto
  Al Taumaturgo difensor gagliardo:
  Che frattanto prostrato e in sè raccolto,
  Fervidamente prega, unqua bugiardo
  In lei si renda entusiasmo pio
  Di ridesto amor patrio, e amor di Dio.
- 49 E più compreso ognor di santo zelo,
  Non sol lo stato a solidare intende
  Che già ordinò, ma umanitade e cielo
  Nei sermoni ammirabili comprende:
  Comprende quei Ministri del Vangelo
  A cui non già dia fiamma il petto accende,
  Ma rea mondana, e ricondurli adopra
  A Fe sincera, e a tutta pietosa opra....
- Ahime!... qui giunto con la istoria mia,
  Acervo di dolor, ribrezzo, sdegno,
  Tal mi suscita in cor procella ria,
  Che indocili si fan labbia, ed ingegno!..
  Ahi!... pinger mi rimane ipocrisia
  Immolatrice d' uom cotanto degno,
  E sostar deggio, fin che mente e labbia
  Rispondenti al voler quivi riabbia.

## PARTE SECONDA.

IL MARTIRIO - [1498].

oh quante volte del Cristo la Fede Posta da empiezza in massimo periglio, Tolti i simboli augusti, avrebbe il piede Fuor d'Italia recato in tristo esiglio!... Diserto avrebbe l'ordin che presiçde All'onor suo con l'opra ed il consiglio, Quando feasi di lei mezzo o pretesto Ogni appetito a disbramar più infesto!

- E maggiormente quando fin gli stessi
  Gerarchi sommi in terra figuranti
  Un Dio di pace e amor, nei turpi eccessi
  Rompean di guerre, di rovine, e schianti!...
  Quando obliosi esser lor sol commessi
  D' ogni virtù civili esempi e santi,
  Contradiare osavano il Vangelo
  Più del mondo curanti, che del Cielo!
- Ma la partita Iddio le interdicea
  La confortando che starebbe eterna,
  Per quanto contro lei tutta la rea
  Torma insorgesse della bolgia inferna;
  Mentre essendo a Lui figlia, non potea
  Forza nissuna, contro la superna
  Che la informa uscir mai trionfatrice,
  Mai victarle avvenir grande, felice!
- Ed oh! quale porgea prova stupenda
  Di ver cotanto la funesta etade
  In cui di Pier la sedia reverenda
  D' un Borgia era venuta in potestade!...
  D' un Borgia, Antiste di memoria orrenda
  Per superbia, lussuria, falsitade,
  Ma che pur lieve un crollo a dar non valse
  A dogma, ch' anco allor resto, prevalse.
- Suo libito creando unica legge,
  Permutava in bordello il Vaticano,
  Assecondato dal sublime gregge
  Apertamente in essa età mondano:
  E come suole ognun che scettro regge
  Con superbo pensier, cuore inumano,
  Abborriva e punia chi osasse un freno
  A costumanze impor corrotte appieno. 18
- Per cui quando avea noti i magni effetti
  Che tutto di più conseguian del Frate,
  I mirabili esempli e i santi detti
  Domatori dell' alme più ostinate,
  Dacche potuto avea mandar rejetti
  Per sempre i Medicei dalla cittate,
  Venia della più atroce ira avvampando
  Ed insiem di terrore palpitando.

- 7 Mentre scorgeva con la mente astuta
  Che diffusa ogn' intorno a poco a poco,
  La riforma sarebbe alfin venuta
  Anco dove ei tenea supremo loco:
  Ne la tiara avria secura avuta
  Fra il divampante irrefrenabil foco
  Per cui mondata andrebbe ogni sozzura
  Di quella Roma onde tradia la cura.
- 8 A guarentirsi da fatal periglio, Quanti ha divoti in concistoro aduna, Cui d'aita richiede e di consiglio, Promettendo in ricambio ogni fortuna: Appo un dubbiar di lor tristizia figlio, A difesa prescelgono opportuna Lo spander cupo suon calunniatore Che tolga al Frate reverenza e amore.
- Fermo il proposto, eletti nei conventi Gl'ipocriti più scaltri e più mendaci, Li mandano a Fiorenza immantinenti A far prova di loro arti efficaci:

  Dove appena son giunti, fraudolenti Dell'Orator si amicano i seguaci, A meglio sicurar la tenebrosa Guerra sovra tutt' altra obbrobriosa.
- Ordita a rappellar l'esule schiatta,
  E raddurre la patria all'oppressura
  A cui dal Frate già venía sottratta:
  Son Magnati color per cui si cura
  Liberticida brama satisfatta
  Dello stato a ruina, ed han campioni
  Pucci, Cambi, Ridolfi, e Tornabuoni.
- 11 Colpevol d'essi al par vuolsi il Dal Nero Gonfalonier supremo di giustizia, Perchè avendo scoperto il reo pensiero, Lo nascose con perfida malizia: Quindi pur esso al tribunal severo Giudice e punitor d'ogni nequizia, Va tradotto costretto di ritorte, Dura sentenza ad ascoltar di morte.

- 12 Per legge che bandir poc'anzi fea
  L'ordinator del nuovo reggimento,
  Ogni dannato nella testa, avea
  Dritto di appello al grande parlamento:
  Dritto che allor nei liberi movea
  Sospetto eccitator d'ira e sgomento,
  Potendo in quello prevaler la parte
  Atante per dovizie, ingegno ed arte.
- I Sortito a questa di sottrarre a pena I condannati, massimo il periglio Farebbesi di nuova aspra catena Temprata nelle rabbie dell' esiglio.... Così più ipocrisia gl' incita e sfrena A spregiar la preghiera ed il consiglio Del santo Frate che tra lor s' aggira, E invan raddurli a sensi miti aspira.
- 14 Insorti invece contro d'essa legge,
  Pria la Città percorron sussurrando,
  Ad inforzarsi dell'abbietto gregge
  Parato sempre ad ogni atto nefando:
  Congiunti a questo, vanno u'sta chi regge,
  E ogni eccesso più atroce minacciando,
  Arraffan surrettizio empio decreto
  Di pronta morte ai cinque nel secreto.
- Ai cinque si, che in la feral dimora
  Di pensier tristi e crucci tormentosi,
  Aspettano con ansia il giorno e l'ora
  Di appellamento a sensi generosi!...
  E all'improvviso innanzi dell'aurora
  Veder denno affacciarsi li pietosi
  Che assolvendo le colpe, aprono il cielo,
  A chi lascia alla terra il mortal velo.
- Affacciarsi, non pieno ancora il rito,
  Numerevole frotta di scherani
  Che il giudicio far debbono espedito
  Anzi spunti la luce del domani;
  Da cui pregano indarno esaudito
  Il massimo desio de' cuori umani....
  Quello d' un bacio, d' un estremo addio
  Ai propri cari, anzi di gire a Dio!...

- In cui la lunga erta scalea discende
  Fa tristamente comparir distinto
  Lume di faci che fumoso splende;
  E mostra sovra un palco, omai procinto
  All' atto reo che più natura offende,
  Il manigoldo di bipenne armato,
  Brutalmente inflessibile, spietato.
- Fa più grande un silenzio sepolerale,
  Rotto sol da trabocchi di dolore,
  Dalli passi di chi sul palco sale,
  Dal sordo suon del ferro ucciditore,
  Dal tonfo d' ogni dicollato frale....
  È la tragedia alfin compiuta!.... tutti
  I cinque spirti a Dio son già tradutti!
- Palese al di novello il fier successo,
  Fremito echeggia di pietà, di sdegno,
  Fra lor perfino del partito istesso
  Che il volle, ed a cui più porge sostegno:
  Fremito a quanti traman onde oppresso
  Rovini l'uom d'ogni onoranza degno,
  Porgente armi fatali a quella guerra
  Ch'ogni grandezza a poco a poco atterra.
- 20 Pria sordo, quindi alto più ognora un suono Si sparge che lo accusa inverecondo Negatore agli uccisi di perdono, Lo accusa più che al ciel divoto al mondo: Spigolistro lo accusa, onde omai sono Mal rispondenti al sermonar facondo Di Apostolo fedel, profani gesti Più tutto giorno alla cittade infesti.
- E dal reo suon va si talun colpito,
  Che minuir sente per lui l'affetto;
  Non però quel dei più va intiepidito,
  Non pon dubbiezza ancor nei più ricetto:
  Cotanto l'uom di genio alto fornito,
  Di fede sacrosanta acceso il petto,
  Resister può pria che rimanga vinto
  E nell'abisso di calunnia spinto.

- Non perde quindi appien tosto lo impero Dei cuori e delle menti, ove trasfusa Più tutto di la luce vuol del vero, Più la dia fiamma di virtu diffusa: Tuonando intanto va ognor più severo Contro del Borgia.... impavido lo accusa Di scandali e sozzure.... prega Iddio Lui torni alfine costumato e pio. 20
- 23 Potesse pur divellere la storia Dal libro suo le pagine fatali In cui quelli segnava, e lor memoria Appieno cancellar dai sacri annali!... Potesse pur la luce della gloria Di assai Gerarchi al sommo ufficio uguali, Dissipare la tenebra profonda Che Borgia, e il tristo suo regno circonda!...
- Qui sue colpe membrar vietami intanto Reverenza all' eccelsa dignitate,
  E mio tema a compir, dirò soltanto
  Come a vendetta malediva il Frate:
  Gl' interdiceva usar lo zelo santo
  Che avea tant' alme al cielo guadagnate,
  Lo proclamava eretico protervo,
  Di Dio non più ma di Satanno servo. 21
- Delle Chiavi alla possa veneranda
  Cede il pio Cenobita, e Bonvicino
  Sul pergamo a tener suo loco manda,
  Vivo a serbar civil foco e divino;
  Mentre dassi a nullar l'abbominanda
  Accusa, a lui troncante almo cammino,
  A porger tutta prova più sicura
  Che sua fede ognor fu candida e pura. 12
- 28 Ma come tenta invan del sole il raggio
  Per le ravvolte tenebrose vie
  Di voragine cupa aver passaggio,
  E far dentr'essa penetrare il die;
  Invan così di verità il linguaggio
  Disperditor di stupide eresie
  Procaccia penetrar la mente e il core
  Di prescelto brutale inquisitore.

- 27 Fatto animoso allor da coscienza
  E da vetusto decreto papale,
  Che di anatema ingiusto alla sentenza
  Toglie ogni possa intrinseca e formale, 23
  Rindentra i Templi augusti, alla presenza
  Dei fedeli su i pergami risale,
  Agli offici apostolici riede
  Caldo di carità, speranza e fede.
- Dai nemici scoverti, e dai nascosi,
  Che omai tengon concessi impumemente
  Contro un reprobo, insulti i più oltraggiosi:
  Resiste ei, perdonando umilemente,
  Ne ad esso prevalean gli abbominosi,
  Se dalli governanti abbandonato
  Non venia per ragione alta di Stato. 24
- Per essi il Re-Pontefice imbonito,
  Mentre appunto venia più suo veleno
  Sfogando in anatemi all' abborrito:
  Mentre più contro lui, rotto ogni freno,
  Scagliavansi color che stabilito
  Avevano di pria torgli la fama,
  Poi la vita, e così compier la trama.
- Con volpigne arti osan sfidarlo infino Ad una d'esse temerarie prove
  Che nome avean di giudicio divino
  Quando ignavia era ancor per ogni dove....
  Quella del foco!... e chi regge il destino
  E l'onor dello Stato, avvien l'approve!...
  Ma non il Ciel, che decretava un segno
  Riprovatore del cimento indegno!
- 34 Nel di prefisso ingombra il maggior foro Appresto rogo altissimo, diviso Dal cammin che affrontar senza martoro Fidan lor che percorrerlo han deciso: D'ambe le parti contendenti un coro Estolle al ciel preghiere, affin conquiso Resti il campione avverso, abbia la gloria Il proprio, che venir suol da vittoria.

- Ma fra incessanti chieste pertinaci
  Della maligna Francescana parte,
  Ore scorrono ed ore, e gia mordaci
  Parole suonan fra le turbe sparte:
  Infrattanto del sole i rai fugaci
  Infosca densa nube, d'onde parte
  Nembo dirotto si, che spersi tutti,
  Al nulla vuole e rogo e prova addutti.
- 33 Il successo in lor pro volgon gli astuti
  Che immolar vuonno il Frate generoso,
  Eccitando i delusi convenuti
  D'ogni scherno a insultarlo il più oltraggioso:
  Eccitando il gentame, che de' bruti
  Spesso ogni istinto accenna più odioso,
  A rendersi di loro ausilio cieco,
  Di mille accuse inique a farsi l'eco. 16
- Scorge tutto e misura Iddio dal cielo,
  E la corona del martirio alfine
  Statuïsce all' Eroe che immenso zelo
  Spiegò per virtu sante e cittadine:
  Statuïsce che tolta all' uman velo
  Sua grand' anima ascenda alle divine
  Sempiterne letizie a cui l' appella
  Lungi da turba omai fatta rubella.
- Omai congiunta alle nefande schiere
  De' pertinaci suoi crudi nemici,
  Che in armi con i duci e le bandiere
  A disbramar si accingon rabbie ultrici;
  Movendo a quel Cenobio, u' di preghiere
  E di sermoni agli assueti uffici,
  Stassi fra i pochi a lui rimasti fidi,
  E procinti ad opporsi ai parricidi:
- Gon serragliar le porte, e dai veroni Imprender validissima difesa Contro l'assalto ond'osano i felloni Oltraggiare nel Frate Iddio, la Chiesa: Già con ferri, con sassi, e fin tizzoni Recano ad essi meritata offesa Che più gl'irrita e li provòca, tanto Odio han giurato al redentore, al santo!

- Santo, si !... che a cessar fraterna lotta
  Schiude le porte, e imitator di Cristo
  Dà spontano se stesso all'empia frotta
  Pria le sorta accompir l'empio conquisto !...
  Non pure ad allenir sua rabbia indotta
  Nè dal magnanim' atto, nè dal tristo
  Ma in un securo dignitoso aspetto
  Ch'ei serba mentre di catene è stretto.
- Aspetto che ognor più va serenando
  Mentre con urli di gioia feroce
  La sua vittoria vien quella esaltando
  Prenunzia d'un'estrema anco più atroce:
  Solo Maruffl e Bonvicin mirando
  Trascinati a dividere sua croce,
  Nube di duolo gl'intenèbra il viso,
  Spersa tosto da rai di paradiso.
  - Fra gli schiamazzi di quel vil gentame, Stupid'eco per anni a' plausi sui, Che se accenna talor pensieri o brame, Son di quei che sgabel fansi di lui: Fra le schiere vittrici d'un certame Che a Fiorenza dara nuovi di bui, Per popolose vie li tre innocenti Van tradotti all'ostel dei delinquenti. 17
  - Foi senza sosta a' Giudici davante
    Fazïosi e procinti alla vendetta
    D' ogni giusta rampogna umiliante
    Che udiren già da loro voce eletta;
    Per cui su gesta cittadine e sante
    O ridicolo, o crimine si getta,
    Per cui si vien d' ogni cruccio più fero
    Tormentandoli affin falsino il vero.
  - Debile salma avea, più debil anco
    Resa da assidua penitenza dura,
    Non può, qual pur vorria, patirli franco:
    Ma se talor nell' atroce tortura
    Afferma quanto vuolsi, appena manco
    Vien essa, prova ognor la sua innocenza
    Raggiante come il sol nella nascenza.

- 42 Non quindi può da perfido giudicio Alternato di strazii ed arti infami, Dei giudicanti a rabbia uscire indicio Che mancatore a diva Fe lo acclami.... Ahimè!... che gioya?... è l'ultimo supplicio, A cui si vuol sentenza rea lo chiami!... Sentenza data alfin da chi paventa Anco tuonar la sua voce si senta. 28
- Vasto un rogo nel Foro si rinnova
  Sacro a vendetta rea quanto feroce,
  Non qual poc' anzi, a temeraria prova:
  Da tutte parti affoliasi veloce
  Multitudin cui sempre avvien commova
  Quale pur sia catastrofe funesta,
  Che volger suole brutalmente in festa.
- 44 Tetti, balconi, suol s'ingombran tanto,
  Che varco non è più ne spazio vuoto,
  Senza si miri un ciglio solo in pianto,
  Un solo aspetto di pieta commoto!...
  Umano cor!... quanto sei mobil!... quanto
  Resti per poco agli ottimi divoto!...
  Ahi! ben Fiorenza manifesto il rese,
  Quando a orrenda ingiustizia non contese!...
- As Eppure un solo volgere di luna Avea scorto, dacche più non udiva La voce portentosa che a ciascuna Virtù santa e civil la convertiva!... Ma tanta erasi usata arte opportuna A tornarla di tutte appieno schiva, Che ascoltavasi fino impaziente Il supplizio affrettar dell'innocente!
- 46 Sopra il verone del palagio appare
  La Signoria negli ampi lucchi avvolta;
  Si accoglie intorno a luttuoso altare
  A cui fa tetto l' Orgagnesca volta,
  L' ordin sacro che amare, perdonare
  Dovrebbe ognor fragilità travolta
  Anco in errore, ne giammai strumento
  Farsi d' ira, di sangue, di spavento.

- 47 All' infulato almo Pastor supremo
  Pur là venuto, traggesi il dannato,
  Perchè dell' unto sacro il renda scemo
  Con il feral rito tremendo usato:
  Cui dall' inizio suo fino all' estremo,
  Mäestoso seconda e imperturbato
  Il Martire, nel ciel frattanto assorto
  Che fisa come navigante il porto.
- 48 Non quindi una querela, una parola Sfuggegli mentre i venerandi arnesi Tolti gli sono, e manipolo e stola Divelti, lacerati, e fino incesi!...

  Non la costanza onde fu viva scola

   Smette in sentirsi i sacri unti ripresi....
  In vedersi l'ammanto religioso

  Mutato in sambenito ignominioso!...
- 49 Nel sol momento in cui surto dal trono
  L'Antiste, e al sommo dell'altar salito
  Lui proclama non degno di perdono,
  E dal sen della Chiesa omai sbandito,
  Si scuote.... schiude il labbro.... in alto suono
  Per ogni intorno anco una volta udito,
  Esclama: « Lascio sì la militante,
  Ma per entrar la Chiesa trionfante!... »
- Dai manigoldi traggonsi alle vette
  Del rogo, a cui sovrastano tre forti
  Lunghe antenne, ed insiem tre scale erette....
  Fra tre lacci di canapi ritorti
  Si passano le teste benedette....
  Poi.... qui basti.... sottrar vuo' i cori a gelo,
  Su orribil scena distendendo un velo.
- Vel denso al pari di quel fumo nero Che roteante l'ampio rogo investe, Delle vampe muggenti foriero Ch'ergonsi quindi alla region celeste; Traendo seco l'alma del guerriero Che tante vinse, e tante pugne infeste In danno della colpa, dello inferno, E di terreno opprimitor governo.

- L' odio almeno disbrama e la vendetta
  Tragedia atroce tanto e miseranda?...
  Avvien che sacra tomba si permetta
  Del Martire alla cenere onoranda?...
  No!.. vien da rabbia stupida interdetta....
  Da rabbia, che agli sgherri infin comanda
  La raccolgan solerti, e all' Arno in seno
  La gittin spersa e profanata appieno!...
- Den! almen valesse la dolente istoria
  Onde con sensi rozzi, ma veraci,
  Richiamare tentai qui la memoria,
  A produr presti effetti ed efficaci!...
  Prefiggesser curar la sola gloria
  D'alma Fe, lor che son non sol seguaci,
  Ma ministri di lei, costante guerra
  Facendo a' vizii ond' è lorda la terra!...
- E più che per la voce, per l'esempio D'ogni virtude insiem civile e pia, Ne allora agevol sortirebbe all'empio Seco trarre cotanti a frenesia!...
  Per tutti allor ritornerebbe il Tempio Principio e meta alla terrestre via....
  Di Piero allor la santa navicella
  Per sempre indenne andrebbe da procella!

Carpi, Giugno-Luglio 1853.

#### NOTE.

Il Pontefice Stefano II dopo aver eccitato il re francese Pipino a muover guerra ad Astolfo re dei Longobardi, nell'anno 755, lo indusse a donare alla Chiesa I Esarcato, e cosi gittò le fondamenta del temporale dominio di lei, dominio che non ebbe già origine da Costantino, la cui donazione non fu provata giammai. Quella di Pipino vene confermata ed accresciuta da Carlo

Maguo ad Adriano I nel 788, ed in seguito a Leone Il nell'800, quando di tale Pontefice veniva solennemente incoronato in Roma Imperatore d'Occidente. Pasquale II poi otteneva alla celebre e potente Contessa Matilde un atto di donazione alla Chiesa de' suoi vasti dominj; segnato nella Rocca di Canossa il giorno 17 novembre 1103.
Tali donazioni non costituirono per al-

tro ai pontefici una sovranità piena e assoluta, ma condizionata, e presso che ideale. Ed invero, la maggior parte dei paesi in essa compresi, continuarono a reggersi com proprii statuti, proprii magistrati, e fino principi proprii. Sola-mente dal Secolo XVI in cui cessarono di essere Guelfi per l'arsi Ghibellini vennero imprendendo a poco a poco le estinzioni dei diritti, e privilegi, fino a quell'epoca rispettati. (Murat., Ann. d' It.)

Girolamo Savonarola d'illustre famiglia Padovana trasferitasi in Ferrara, nasceva in questa città da Nicolò, e da Annalena Bonaccorsi di Mantova il 21 settembre 1452. Fino da fanciullo diè saggi di grande ingegno, e di tendenza ai teologici studi. A 22 anni si chiuse nel Chiostro dei Domenicani di Bologua, ed ivi professo il 22 aprile 1475 la loro regola con tale fervore, umiltà, e desiderio di penitenza che non ebbe quindi a smentire più mai. (Della Istoria e delle gesta del P. Girolamo Savonarola, libri dedicati a P. Leopoldo, l. II, § 2.)

I suoi superiori riconosciutone il singolare ingegno, lo destinarono a leggere pubblicamente filosofia. Costretto a parlare in pubblico, non bene traevasi d'impaccio, a motivo della voce fievole e ranca, della male aggraziata maniera di porgere e gestire, e della debolessa del corpo, macerato dalle continue astinenze. Ne fu guindi ammirabile la erudizione, ma salito sul pulpito, non ebbe ad incontrare minimamente come predicatore. (Op. cit., l. I, p. 5, § 3.)

La forza dell'ingegno e della volontà superarono qualunque ostacolo. Ei seppe procacciarsi nel ritiro quelle doti che pareva gli avesse negate natura. Abbandono il pulpito nel 1482 e non lo rimonto che nel 1189. Nessuno ebbe a riconoscerlo, nell' udirlo modulare a piacimento quella voce armoniosa e robusta che aveva acquistata, a cui seppe accoppiare il gesto più espressivo e dignitoso. (Op. cit., anno 1478, § 9, p. 13

Fino dal 1483 Savonarola credè sentire in se medesimo un secreto impulso profetico dal quale veniva spinto a tentare la riforma della Chiesa, deturpata da' suoi ministri medesimi, dati anziche al cielo, al mondo, e alle sue sozzure. (Op. cit., § 15, p. 19.)

6 Savonarola recossi a Firenze nel 1489 e pose stanza in San Marco, ove resto fino alla morte.

7 Cominció a predicare la riforma della Chiesa, considerata da lui come l'opera unica di penitenza che potesse allontanare le calamità che altora sovrastavano 'all' Italia. Voleva per messo di essa mutati i costumi de Cristiani, non la loro fede. Considerava corrotta la diciplina, infedeli alla loro missione i pastori delle anime, ma non mai promosse il più leggero dubbio sul dogma, ne osò giammai discuterlo. (Op. cit )

8 Intanto che la sua mente ardita professava riverenza all'autorità della Chiesa, liberamente scagliavasi contro le podestà temporali. Di quanto era opera umana voleva scopo la utilità degli uomini, regola il rispetto dei loro diritti. Teneva la libertà non meno sacra della religione, e considerava l'autorità usurpata da un principe in una repubblica come un bene ingiustamente acquistato e che dovevasi restituire, sotto pena di perdere la eterna salute. (Op cit.)

9 Considerando Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, quale usurpatore, si ributo costante agl' inviti di lui, ne mai lo visitò, nè gli prestò alcun ossequio, per non far supporte ch' egli ne riconoscesse l'autorità Solamente acconsenti di recarsi a lui quando mortalmente infermo, e gli fece le tre domande accennate nelle stanze 23 e 24. Non soddisfatto delle risposte, si allontano sdegnoso, senza più ascoltarlo ne assolverlo. (Op. cit.)

40 A Lorenzo estinto succedeva nell'autorità il primogenito Piero, sebbene appena ventenne. Era desso appassionato per i piaceri, per le donne, per gli esercizi della persona. Dotato di facile eloquio e di pronto ingegno, educato dal celebre Angelo Poliziano, era intollerabilmente orgoglioso, ne mai soffriva contraddizione. Tali qualità non erano le più adatte al governo di Firenze, specialmente in epoca di grandi pericoli. Temeva egli l'ascendente sempre maggiore di Savonarola sopra il popolo, ma non ebbe coraggio di prendere misura alcuna contro il selantissimo religioso, che per 4 anni era stato anche da Lo-

renzo rispettato. (Op. cit.; Scip. Ammir., 11 Carlo VIII incamminato alla cou-

St. Fior., l. XXVI, p. 187.)

quista di Napoli, nell'avvicinarsi alla Toscana trovo il Medici disposto ad ogni condiscendenza e facilità, avendogli perfino arbitrariamente ceduto le fortezze che difendevano la Repubblica.

18 Lodovico il Moro usurpatore dello Stato Milanese a danno del nipote Giovanni Galeazzo, erasi alleato a Carlo VIII, anziche stringere con i Principi e Repubbliche d'Italia quella lega che ne avrebbe salvata l'autonomia. (lac. Nardi, St. Fior., l. I, p 15.)

43 L'affascinatrice eloquenza del Frate assali il potere del Medici, annunciando un'era nuova di libertà e di fede. La debole ed equivoca condotta di quello ne porto al sommo gli effetti, traendo il popolo ad insorgere furiosamente, per cui fu costretto a fuggire insieme al fratello Giuliano. Quando, giunto in Bologna, presentossi a Giovanni Bentivoglio suo amico, questi maravigliato di vedere esso che in patria occupava il medesimo suo grado balzato dal seggio con tanta facilità, gli disse: a Se un giorno ti fosse recato che Gio-» vanni Bentivoglio è stato cacciato da

- Bologna, come tu da Firenze, non · crederlo. Credi piuttosto che innanzi di cedere si è fatto tagliare a pezzi da'

» suoi nemici » (Iac. Nar, 1 I, p. 22: Guicciard., Ist., l. 1, p. 55.) 14 Veggasi la Leggenda intitolata

Pier Capponi. 45 Trovavasi allora Firenze divisa nei tre indicati partiti. Il primo guidato da Savonarola, componevasi dei cittadini che volevano la riforma dello Stato e della Chiesa, considerando inseparabili religione e libertà. Desideravano essi un governo popolare a cui partecipasse il maggior numero possibile di cittadini, e venivano distinti col nome di Frateschi o Piagnoni 11 secondo, retto da Dolfo Spini, uomo d'illustri natali. componevasi per la massima parte di gioventu magnatizia, abborrente la monacale austerità di quello. Avrebb' esso voluto subentrare esclusivamente nell'autorità tolta ai Medici, stabilire un governo oligarchico ed appellavasi degli Arrabbiati o Compagnacci Costituivano il terso i devoti ai Medici, quindi avversi agli altri due, e distinguevansi col nome di Pa leschi o Bigi quasi ad indicare la oscurità nella quale si avvolgevano (Nerli, Comment., 1. IV,p. 49.)

16 Dopo la cacciata dei Medici, e la partenza di Carlo, era a dismisura cresciuta la influenza di Fra Girolamo sopra Firenze. Dopo un mirabile discorso, diviso nelle quattro indicate parti, venne riformata la repubblica, e democratizzata intieramente secondo i consigli di lui. (Iac. Nardi, Ist. Fior.

l. I, p. 29.)

47 Costretto re Carlo ad abbandonare la conquista di Napoli, appena compiuta, ravviossi per Francia. Presa la via di Toscana, ebbero i Fiorentini a concepir giusti timori di nuova soverchieria per fatto di lui. Andatogli incontro Savonarola, potè abboccarsi con esso in Poggibonsi Valendosi come soleva dell'Autorità Divina, invece di motivi politici, rimproverò al re i trascorsi delle sue soldatesche, il dispresso ai giuramenti profferiti ; la negligenza a riformare la Chiesa, al quale scopo Iddio lo aveva condotto in Italia. Lo ammoni che se non si pentiva e non mutava condotta, Iddio lo avrebbe sollecitamente e terribilmente punito. Carlo turbato da tali vaticini, lasciò la strada di Firenze, ed incamminossi a Pisa per Empoli. (Guicciard., l. II, p. 98; Vita cit del Savonarola, 1, 11, § 15, p. 82; Mem. de Comines, 1. VIII, 1. 3, p. 270; Scip. Ammir., l. XXVI, p. 214.) 18 Papa Alessandro VI già Rodrigo

Borgia, o piuttesto Lenzuoli, cognome di Goffredo padre di lui, era stato eletto nell'agosto 1492, successore ad Innocenso VIII. L'ingenuo Muratori così si esprime intornò ad esso negli Annali d'Italia. « Non vi ha scrittore (e non " eccettuo gli stessi Annalisti sacri,) . che non detesti o non deplori l'as-" sunzione al trono Pontificale di tal uo-" mo pubblicamente screditato per la » sua licenziosa ed impudica vita, e » che comunemente su creduto avere » impiegate le radunate ricchesse, e le » promesse di stati e dignità per com-" perare le chiavi di Pietro Certo è che · i Porporati d'allora, invece di eleg-» gere il migliore, come portava il » lor dovere, elessero il peggiore, a se-» conda dell'umana cupidità. Colpa » dei malvagi esempi, e della allor do-... minante corrusione, per cui alcuni » Papi giunsero perfine a gloriarsi di avere figliuoli. » 19 Scopertasi una congiura a favore

di Pier de' Medici, della quale erano capi Nicolo Ridolfi, Lorenzo Tornabuoni, Giovanni Cambi, Giannozzo Pucci, ed in uno sciente e non accusante il Gonfaloniere di giustizia Bernardo dal Nero, ebbe luogo un giudizio, risultamento del quale fu la condanna a morte di tutti i nominati, profferita li 17 agosto 1497. Ma una legge fatta statuire da Savonarola, quando riformò il governo della repubblica, concedeva ad ogni condanuato a tal pena l'appello al Gran Consiglio. Temendosi che per la loro condizione, le loro aderenze, le raccomandazioni di Roma, di Milano, di Francia, riuscissero di sottrarsi ad essa, ebbe a destarsi grave dissentimento fra la signoria, seguito da minaccioso popolare tumulto. Quindi i Gonfalonieri di compagnia ordinarono l'esecuzione dei condannati la vigilia del giorno destinato all'appello. Nella notte del 21 agosto ando compiuta una tragedia, della quale i nemici di Savonarola tentarono volgergli contro la principale odiosità. ( Nardi, Ist. Fior., l. 11, p. 66; Amm., Cambi ec )

<sup>30</sup> Malgrado la guerra tutto di più scoperta e fiera che i ligi ai Medici e alla Corte Romana facevano al Savonarola, ei proseguiva ad esercitare dal pulpito somma influenza sopra la maggiorità. Senza temere di concitar l'ira di Alessandro ue detunciava gli scandali, e sosteneva dover cominciare dal capo della Chiesa la riforma onde il costume e la disciplina cotanto abbiso-

gnavano.

24 Erà il Pontefice fieramente adirato contro il predicatore che lo accusava a tutta la Cristianità. Conosceva che la opinione pubblica a questo favorevole, poneva in grande pericolo il trono di lui. Sapeva come fosse riuscito a mutare i costumi della repubblica, shanditone i vizii, e temeva che tal esempio non si ritoreesse contro la Corte di Roma. Lo dichiaro quindi eretico, e gli vietò la predicazione. ( Lett. di Pietro Delfino a Piet. Barozzi Vesc. di Padova, presso Rayn., Ann. Eccl., 1496. tom. XIX., § 41, pag. 460.)

<sup>23</sup> Savonarola sicuro di potersi giustificare dall'accusa di eresia, riconobbe sulle firime la romana autorità, e sospese di predicare, ingiungendo aF. Domenico da Pescia suo discepolo ed amico, di farne intanto le veci. (l. c.)

33 Giustamente indignato contro chi
non voleva rendergli giustizia, deliberò
resistere alla persecuzione, dichiarando
con l'autorità del Ponteficie Pelagio che
una scomunica ingiusta era sensa efficacia, e che lo scomunicato ingiustamente
non doveva neppur cercare di farsi
assolvere. (Vita di Savon., lib. IV,
cap. 10, pag. 261; e cap. 14, pag. 266)

24 I di lui nemici spalleggiati da Roma, ardirono allora di pubblicamente oltraggiarlo. Francescani ed Agostiniani gli dichiararono aperta guerra, tacciandolo di eretico e scomunicato. Il Vicario dell' Arcivescovo di Firenze, Leonardo de' Medici, pubblico una ordinanza per la quale sarebbero state interdette la confessione, la comunione, e la sepoltura sacra a tutti coloro che indi poi ne avessero ascoltate le prediche. Avreb' egli nondimeno potuto superare una tanta persecuzione, se la Signoria avesse continuato a sostenerlo, a disenderlo. Ma poiche questa ebbe a scorgersi intieramente abbandonata dal Re di Francia, trovossi obbligata a trattare riguardosamente con la Corte di Roma e con il Papa, onde abbisognava per le negoziazioni relative alla Lega Italiana. (Ann. Eccl. 1497, § 16, pag. 463. — Lett. del Papa al Conv. di S. Marco, e risposta del Savonarola, ivi, §§ 17, e 28, pag. 465.)

23 Ioviava il Papa a Firenze un Francescano denominato F. Francesco della Puglia per guerreggiare contro l'erèsiarca il quale seduceva la Repubblica. Da esso che predicava in S. Croce parti la sfida temeraria che doveva effettuarai con la prova del fuoco il giorno 7 aprile 1493, nella piazza del Palazzo della

Signoria.

26 Decretava la Signoria che invece del Savonarola fosse il rogo attraversato da F. Domenico da Pescia, ed invece di F. Francesco della Puglia, da F. Andrea Rondinelli. Convenuti processionalmente ambo gli ordini nella loggia dei Lansi, già per loro disposta, cominciarono i Francescani a promovere difficoltà, per cui venne ritardata la prova, fino quasi al. tramonto. Promossero anzi tutto il dubbio che F. Domenico celasse qualche stregoneria, e dopo lunghi contrasti lo soggettarono alla mortificazione di spogliarsi per indossare altra tonaca. Indi

allorche Savonarola volle ch' entrasse nel rogo con l'Ostia Sacramentale, si opposero Geramente così, che la contesa ebbe a durare più ore. Intanto il popolo fino dall' alba convenuto nella piazza, stanco e affamato, non simulava più la proria impazienza. Ignorando esso la qualità dei contrasti, e da chi fossero promossi, credeva ciecamente ai maligni, che di tutto oneravano Savonarola. Sì che, venuta finalmente una pioggia dirotta a togliergli la speranza di esser testimonio ad un prodigio, e già male disposto contro di lui, si lascio trasportare fino ad oltraggiarlo, ed a mutare in disprezzo la venerazione passata. (Nar., lib. 11, pag. 71. - Cambi, lib. XXI, pag. 115. - Ammir., lib. XXVII,

Propag. 245.)

37 Seppero i nemici di Savonarola profittare dello scontento del popolo, onde ammutinarlo contro di lui. Si levo il grido, all' armit a S. Marco I, il giorno dopo della prova mancata, vioè la Domenica delle Palme. La società dei Compagnacci o libertini, fiera nemica delle austerità dal Riformatore prescritte, si fece guida alla plebe sfremata. Cominciava già un feroce assalto al Convento, quando venutosi a patti, F. Savonarola, F. Bonvicino, e F. Maraffi venivano consegnati, e tradotti in prigione fra gli schiamazzi della pleba-

glia. (Aut. cit.)

28 Dovevano processare Savonarola un F. Girolamo Turriano da Venezia Generale dei Domenicani, ed un Francesco Romolino Spagnuolo inviati del Papa, il quale nell'accomiatargli ne pronunciò in anticipazione la condanna, dichiarandolo eretico, scismatico, persecutore della S Sede, e seduttore dei popoli. Ai due nominati aggiugevasi il Tribunale degli Otto, nel quale sedevano altrettanti nemici del prevenuto. S'incomincio, giusta il costume, con la tortura. Savonarola di costituzione debole, di fibra irritabile, non poteva sostenerne gli spasimi. Confessava quanto volevano i giudicanti, perchè cessassero i tormenti: ma quando si pretendeva che, fuori di questi, ratificasse il deposto, sosteneva con tutta fermezza la verità ed ortodossia della propria predicazione. Rinnovati i tormenti, rinnovava le confessioni volute, sempre poi in appresso smentite. Per questo si dove trascurare la pratica di fargli leggere la sua confessione, che pubblicamente avrebbe pot uto contraddire. (Aut. cit.) Fu insieme ai due compagni di sventura condannato alla morte del rogo, la quale ebbe esecuzione il 23 maggio 1498 nella piazza medesima in cui un mese innanzi avrebbe dovuto succedere la temeraria prova del fuoco.

Quando l'arcivescovo Paganotti dopo compiuta la sacerdotale degradazione, disse che lo separava dalla Chiesa, Savonarola rispose, dalla militante, volendo far intendere che stava per entrare nella trionfante. Mori fra'suoi discepoli in età di 45 anni e 8 mesi. La Signoria aveva dati ordini severi perchè le ceneri degl'immolati fossero gitte nell'Arno. Non ostante furono sottratte alcuhe reliquie, conservate anche oggi con religiosa venerazione nella sagrestia di San Marco in Firenze.

E qui l'autore crede non inopportuno di trascrivere il giudizio che l'onesto e veridico Muratori ebbe a profferire intorno a questo celebre sventurato nei suoi Annali d' Italia (1498): Da questo emergerà la piena giustificazione del primo, se mai piacesse ad alcuno intollerante rigorista appuntarlo di esagerazione nelle tinte con le quali colori il quadro presentato da questa Leggenda. " L'anno su questo (1498) in cui " Firenze mirò la tragedia di F. Giro-" lamo Savonarola, Ferrarese dell'ordi-" ne di San Domenico, uomo per l'au-» sterità della vita, pel suo raro sapere, » e per la sua forza e zelo nel predicare » la parola di Dio, ammirato da tutti, e » degno di migliore fortuna. Reggevasi " la maggior parte del popolo con i " consigli di lui anche nei politici af-" fari, ed egli fu che lo tenne lunga-" mente saldo nella devozione al re di " Francia. Ma non mancavano a lui ne-" mici molti e potenti nella stessa città » di Firenze, e specialmente i Medici » suorusciti l'odiavano a morte, per-» chè direttamente opposto alle loro in-» tenzioni di signoreggiare la repubbli-" ca. Chi gli voleva male, lo accusò alla » corte di Roma quale seduttore, e se-» minatore di falsa dottrina. Però gli fu » proibito dal Papa di predicare, e tanto più perchè non aveva saputo astenersi » dal toccare nelle sue prediche i vizii " dello stesso regnante pontence, trop» po per altro palesi, e i depravati co-» stumi della corte romana. Disprezzo » F Girolamo i comandamenti del pon-» tefice, e tornò sul pulpito, maggior-» mente inveendo da li innanzi contro » la corruttela d'allora. Fu scomuni-» cato dal Papa, intimate le censure a » chi lo ascoltasse, il favorisse: e man- date finalmente replicate lettere ai Ma- gistrati di Firenze, con ordine di met-" tere le mani addosso al frate, minac-» ciando scomuniche e interdetti se » non si obbediva. Temeva forte Papa » Alessandro uno scisma, e guai a lui, » se persona d'autorità avesse allora al-» zato un dito contro di lui! Non v'era » chi non detestasse un Pastore di vita » sì contraria al sublime suo grado Ora . avvenne che un F. Francesco della " Puglia dell'Osservanza di S. France-» sco, predicò pubblicamente contro del Savonarola, impugnando special-- mente queste di lui proposizioni: » 1. La Chiesa di Dio ha bisogno di » essere riformata e purgata. 2. La » Chiesa di Dio sarà flagellata, e » dopo i flagelli sarà riformata e rin-» novala, e tornerà in prosperità. 3. Gl'infedeli si convertiranno a " Cristo; ed altre che tralascio.

» Chi teneva e tiene ancora il Sa-» vonarola per uomo di santa vita, e » ch' egli, inspirato da Dio, predicesse » le cose avvenire, fra non molti anni » trovò tutto avverato. Altre simili pre-» dizioni fatte da lui, e nominatamente a Carlo VIII Re di Francia, ebbero il loro effetto. Si esibì ancora il F. Fran-» cesco di confermare alla prova del foco la falsità delle proposizioni sud-» dette, e all'incontro F. Domenico a da Pescia Domenicano, accetto di » sostenere giuste e verificabili le mede-» sime, con esibirsi di entrare anch' egli » nel foco. Perche il Frate Minore » trovò maniera di sottrarsi all'impegno » preso, per lui sottentrò un Fra An-" drea Rondinelli. Adunque nel di 17 aprile per ordine dei Magistrati » acceso un gran fuoco, vennero alla » presensa d'innumerabile popolo i " due contraddittori, per provare se » in quell'avvampatite catasta si sen-" tisse fresco o caldo. Ma non volendo · comportare i Frati Minori che Fra » Domenico vi entrasse vestito con gli - abiti sacerdotali, nè che portasse in . mano il SS. Sacramento dell' Altare. » in sole contese terminò tutto quel-» l'apparato, e nulla si fece. Scapito » molto per questo nel suo buon con-» cetto il Savonarola, e crescendo, » l'ardire della fazione a lui contraria, » e massimamente degli scapestrati, » nella seguente domenica dell' ovo si » alzò contro di lui gran romore, in » guisa che i Magistrati, timorosi an-» cora delle tante minarcie del Papa, » fecero prendere e menare nelle car-" ceri il Savonarola. Allora fu che in-» fierì contro di lui chi gli voleva male. - Corse tosto a Firenze un Commis-» sario del Papa per accendere mag-» giormente il foco, ed accelerare la morte dell'infelice. Si adoperavano » i tormenti per fargli confessare ciò » che vero non era, e si pubblicò poi » un processo contenente la confessione » di molti reati, che agevolmente ognu-» no conobbe inventati e calunniosi. » Venuto dunque il 23 di Maggio, » vigilia dell'Ascensione, alzato un » palco nella piazza, quivi il Savona-" rola degradato insieme ai due Frati » compagni Silvestro e Domenico fu » impiecato, i loro corpi di poi bru-» ciati, e le ceneri gittate in Arno, » per timore che tanti divoti di que-» sto religioso le tenessero per sante » reliquie.

» Restò appresso involta in molte » dispute la di lui fama, riguardan-» dolo gran`copia di gente, cioè tutti » i buoni, qual santo, e qual martire » del Signore, ed all'incontro tutti i » cattivi per uomo ambizioso e sedut-» tore. Dio ne sarà stato buon giudice. » Certo è ch'egli mancò al suo dovere » disprezzando gli ordini del papa, i » cui perversi costumi non estingueva-» no già in lui l'autorità delle chiavi. » Parimenti lodevole non fu nel Savo-» parola il cotanto mischiarsi nel gover-» no secolare della Repubblica Fioren-» tina, cosa poco conveniente al sacro " suo abito e ministero. Per altro, » ch'egli fosse d'illibati costumi, di » singolare pietà e zelo, tutto volto al " bene spirituale del popolo', con al-» tre rarissime doti indicanti un vero » Servo di Dio, le cui opere stampate » contengono una mirabile unzione, e » odore di santità, non si può già ne-» gare. Ma di questo avendo piena-

## FRATE GIROLAMO SAVONAROLA.

- mente trattato Giovan Francesco |
- » Pico conte della Mirandola, dottis-
- simo scrittore suo contemporaneo,
- » nella vita e apologia del medesimo
- Savonarola, e lacopo Na di Fioren-tino, anch'esso allora vivente, nella
- " sua Storia di Firenze, senza ch'io » osí far qui da giudice, rimetto ai
- » loro scritti il lettore che più copio-- samente desideri essere informato di
- » questa lacrimevole tragedia. »

# LEGGENDA XIX.

## GL' ISPANI IN CARPI.

[1526.]

A DON ERCOLE DEI PRINCIPI PIO DI SAVOJA
QUESTA LEGGENDA
RAMMEMORANTE LA GRANDEZZA
DEGLI ANTENATI DI LUI
A DIMOSTRAZIONE
DELL'ANTICA SEMPRE DURATA AMICIZIA
OLIVO GABARDI BROCCHI
INTITOLA.

- O suol che reggi di mia gente il tetto,
  Il cener freddo ne rinserri e l'ossa,
  Dove sortito a lo vital traietto
  L'alma provai dal pensier primo scossa,
  E ad ogni dolce ricambiato affetto
  Di figlio, sposo, e padre ando commossa;
  Dove stetti, finche turbine infesto
  Me fuor d'esso lanciò sdegnoso e mesto:
- Io sempre ti conservo il primo amore, Sebben trascorra il terzo lustro omai Dacche in altri, e ciascun del tuo migliore, A'mali miei conforti ritrovai: <sup>1</sup> E che appieno risponda al labbro il core Mentre ciò affermo, nessun dubbio avrai, Se pensi che l'idea del suol natio Quella è che l'uom giammai pone in oblio.

- E inver, l'abitator dell'aspra zona
  Ama sue tane, e suoi nevosi campi;
  Mai suoi deserti l'Arabo abbandona
  Di sabbie aduste da cocenti vampi;
  L'Anglo cui fame iniqua d'oro sprona
  Ai lochi opimi dei beni più ampi,
  Le tristi rive d'Albion tanto ama,
  Che muor, se invan di ribaciarle brama.
- 4 Si vivo affetto che a ragion sovente Mal risponde, chi può serbare acceso?... Chi, se non quel Gran Fabbro onnipotente Che parte l'ha di nostra essenza reso?... E forse il vuol con senno provvidente, Affin per quanto è il terren orbe esteso, E di climi, e bellezze svariato, Non resti in nulla parte abbandonato....
- O forse ancor.... ma che ricerco audace ?...

  Non mai superno arcan fia manifesto
  All' alma infin che nel suo carcer giace,
  Nè d'arduo speculare il loco è questo....

  Questo in cui vuo sottrarre al tempo edace
  Ricordo quanto giorioso, infesto,
  Dimostrator che di magnalmi privo
  Non qual oggi ognor fosti, o suol nativo.
- Benignamente accogliere ti piaccia,
  E se l'antico tuo mal noto vanto
  Non fia che aperto in degna guisa i'faccia,
  A me perdona.... e risguardando quanto
  Arduo sia mio cammin per quella traccia
  Che prefissi calcar, abbilo almeno
  Qual prova dell'amor che stammi in seno. —
- 7 I di volgevan fatalmente estremi <sup>2</sup>
  Dell'Italico nome, ed i nostri avi
  Da lutte fraternali affranti e scemi,
  Non potean più sfuggire a ceppi gravi:
  Già di Francia e Lamagna i duo supremi
  Che anelavano a schiavi aggiugner schiavi,
  Campo avean fatta questa nostra terra
  A pertinace ambiziosa guerra.

- Ambo la percorrean senza riotta
  Di gente che ciascun d'essi tradiva,
  Appo averla con giuri empi sedotta:
  L'uno e l'altro alla incauta profferiva
  Un'aita per cui trovarsi addotta
  Doveva a poco a poco a quante pene
  Tormentano chi piomba in rie catene.
- 9 Nel fler periglio, cieca una fidanza Fra gl'Itali nudriano assai pur anco, Retta da quella che vestia sembianza Di saldo scudo a' dritti loro il Franco: Mentre impedir potendo che costanza In quei che soccorrea venisse manco, Gli consentia tener basso l'orgoglio Del gran rivale onde agognava al soglio.
- Ma fatale decreto in ciel già scritto
  Permutare in terror quella facea,
  Quando Francesco sul Ticin sconfitto
  Di Carlo prigionier restar dovea:
  Quando assai più che per leal conflitto,
  Per tradimento il Fiorentin cadea,
  Quando Italia a scontar l'antico errore,
  Perdea di tutta autonomia l'onore!
- Mentre venía compiendosi un successo
  La cui membranza e duol concita e sdegno,
  Era il nativo mio nido sommesso
  Ad uom di fama sempiterna degno:
  Che il salvava non sol dal gire oppresso
  Da Carlo o da Francesco, e fatto segno
  A guerresco furor, ma il rendea bello
  Di cinta, foro, templi e regio ostello.
- Deh! serbi a lungo il Ciel questi dell'arte
  Sacri insieme e civili monumenti,
  Che attestar le virtudi almeno in parte
  Potran di Alberto, a chi negarle tenti!.....
  Deh! sperda invece menzognere carte
  D'inganni accusatrici e tradimenti,
  Onde in ispirto generoso e flero
  Indentrar non potea manco il pensiero!....

- Del Gallo Re, necessità lo spinse,
  Quando d' Ateste il Sir, che suo domino
  Agogno sempre, a Carlo alfin si strinse:
  Fu dover santo che per lo cammino
  Della difesa avviarsi lo costrinse,
  Fra le minacce di tal danno e oltraggio,
  Contro cui non valean dritto e coraggio.
- Misero!... ei cadde all' imo di sventura Quando il Re cui fidata avea sua sorte, Nella cruenta lombarda pianura Di palma in loco rinvenia ritorte!.... Mentre del vincitor l' anima dura Quanto avara e superba, a esiglio, a morte, A spogliamento volle condannati Quelli che al vinto s' erano dicati.
- Esul, ramingo Alberto giva, fuora
  Della diletta sua cittade avita,
  In Sofia ricercando amata ognora
  A grave affanno lenimento, aita:
  Affanno giunto a orribil stremo allora
  Che avea palese, come ogni ferita
  Di avara ingluvie e militar licenza
  Quella patía di Carlo per sentenza.
- Le gesta atroci delle genti ispane,
  Che di civili battesmate spose
  Non parean nate, ma di tigri ircane.
  Ah! un cenno almeno delle più odiose
  Porgano queste carte, alfin d'immane
  Vendicator provocato anatema
  L'alta giustizia si conosca e tema!
- Ar Spintesi dentro Carpi all' improvviso,
  Ne invadean tosto tutto abitamento,
  Pria di minacce, o di beffardo riso
  A ogni donno recando oltraggiamento:
  Poi nel modo più altero e più riciso
  Di assoluto ed alter comandamento,
  Pecunia a lor chiedendo e cibi e vesti,
  Non mai satolli, e a ognor richieder presti.

- Atto compiuto ladroneccio intero, Ai dispogliati ancor si richiedea, Ed inutil domando era foriero Di tortura la più spietata e rea; Or di punte recanti un cruccio fero, Or di fune che i polsi costringea, Finche svelasser quanto era supposto Serbasser contro verità nascosto.
- Furono viste con la feritade
  Che gelare fa il sangue, e tremar l'ossa,
  Ad un vegliardo la cui tarda etade
  Di reverenza ogni alma avria commossa,
  Strappar le vesti.... addotte a nuditade
  Sue membra, tormentarle con la possa
  D'adipe acceso, in vivide fiammelle
  Piombante a poco a poco su la pelle!...
- Strettamente annodati, di mariti
  Strettamente annodati, sotto il guardo,
  Brutali disbramar sozzi appetiti!...
  E in ferocia avanzando e tigre e pardo,
  Agli urli dei miserrimi traditi
  Insiemar d'empia gioja un suon beffardo!...
  Ah! la rea scena d'orridezze tante
  Chi soffrir puote oltre mirarsi innante?...
- Esecrazione a chi danno si fero
  A te recava allor, Carpi diletta!...
  Onore sempiterno a chi pensiero
  Concepi di magnanima vendetta!...
  E sebben Lui che sovra il fato ha impero
  Non volesse la grand' opra perfetta,
  Valse almeno a provar che divo foco
  In alcun nobil sen trova ognor loco.
- Pra il terrore universo, in quel fervea D' un Ludovico Grillenzon, che i miei Umili versi ad oblianza rea Sottraessero alfine, oggi vorrei!...<sup>5</sup> Della patria il crudel stato vedea, Ne udiva i tristi mal compressi omei, E fremendo estolleva giuramento. Di felice tornarla, o cader spento.

- Discopriva al Brusati, amico degno,
  Che giugnevasi a lui senza esitanza
  Gastigatore dell' Ispano indegno:
  Prefisso il modo, e fatta ragunanza
  Di fidi in cui trasfuso iva lor sdegno,
  A Lionello spedian sagace messo,
  Per averlo sostegno al gran successo.
- Mentre avvolti fra il bujo del mistero Cheti venian la trama dilargando, Il cor signoreggiava ed il pensiero Di una donna empio affetto abbominando.... Sedotta da spagnuolo cavaliero Sozzato avea Francesca il venerando Sacramento onde giunta era al Brusato, Ignaro appien d'inganno scellerato....
- Cara metà dell' uom !... davati Iddio Cuore temprato alle virtù più care, Affin con zelo affettuoso e pio Lo confortassi in tutte pene amare !... Ma guai se iniquo adultero disio Vi suscita l'inferno!... ei fassi un mare Che nel profondo flutto burrascoso Travolge patria, onor, parenti, sposo!...
- Nell' ansia dell' evento omai vicino Che permutare appien dovea la sorte Della terra dolente, e di domino Incomportabil franger le ritorte, Nell' istante di mettersi in cammino, Brusato lo scopriva alla consorte, Che mal l' angoscia ed il terror celava, Al periglio che il drudo minacciava.
- 27 Come attendeva impaziente l'ora
  Del consüeto impuro abboccamento!...
  Come pareale lunga la dimora
  Del sole in cielo, e il suo discender lento!...
  Quando poi la invocata sino allora
  Cupa notte svelava il firmamento,
  Fier contrasto di brama e di rimorso
  La straziava d'interno acuto morso.

- 28 Che, or veder le pareva il suo delitto
  Al mondo sì, ma non a Dio celato,
  In parole di foco ovunque scritto,
  Ovunque manifesto e svergognato....
  Intanto innanzi a lei col sen trafitto
  Trarsi l'uomo a cui fede avea giurato,
  Che spruzzandole in faccia il proprio sangue
  La maledia, mentre cadeva esangue.
- Or bello avere accanto il seduttore
  Come quando al fallir davale spinta,
  Udirne i sensi teneri d'amore,
  Dalle braccia di lui sentirsi avvinta....
  E d'improvviso in tutto il suo furore
  Apparirle il consorte, appena vinta
  La turba Ispana, e al fianco suo di quello
  Subito far vendicator macello.
- Crucciata, di sua colpa a prima pena,
  Or giurava tornar gli affetti onesti,
  Or restarsi costretta in rea catena....
  Oh come, sommo Iddio, tu manifesti
  Alta giustizia, quando scarsa lena
  A risurger ritrova chi si atterra,
  Sol poi che a colpa die vinta la guerra!
- Non quindi appena ascolta il noto segno Che la invita alle folte ombrose piante Proteggitrici del ritrovo indegno Prefisso già con lo straniero amante, Dimesso tutto morditor ritegno, Ver' quello il passo move, palpitante Di amore, di spavento, di vergogna, Incerta di dir vero, oppur menzogna.
- 32 Suo guardo immoto e suo labbro tacente
  Additano la fiera interna lutta
  Fra l'ansia che al pericolo imminente
  Sfugga il drudo per cui fu in colpa addutta,
  E il terror d'immolar barbaramente
  Ei per cui fu all'altare un di tradutta,
  I parenti, la patria, il figliuoletto
  Pegno del casto suo primiere affetto....

- Ma bacio velenoso che le scocca
  Il cavaliero a cui seduta è appresso,
  La scuote come dall' elettro tocca
  Nelle pareti vitree compresso....
  « Giurin, grida, tuo core e in un tua bocca
  Salvo Brusato, e il figlio mio con esso,
  E ti dirò qual dee piombar domani
  Terribile vendetta sugl' Ispani!... »
- Giura egli si, ma tutto appena udito,
  Con sensi misti insiem di rabbia e scherno,
  A lei risponde: « Or pensi a tuo marito?...
  Ora in te ridivampa amor materno?...
  Stolta!... ei sapra come tu l'hai tradito,
  Ond'abbia pena in terra ancor d'inferno....
  Per sempre addio!... ti serbo quella fede
  Che tu serbasti a nuzïali tede. »
- Subito spare, e non già corre, vola
  De' suoi lo scampo a sicurare appieno,
  Lasciando senza moto ne parola
  Ella a cui quasi scoppia il cor nel seno....
  Ella, a cui fier rimordimento invola
  Di ragion tutto resto in un baleno....
  Ella, che prorompendo in pianto e in riso
  Fa d' ambe mani insulto al petto, e al viso....
- 36 O Donna!... guarda ognor con gelosia
  La preziosa gemma del pudore!
  Se un sol momento.... un sol da te si oblia,
  Ti appresti vita tutta di dolore!
  Lacerata da interna punta ria,
  Fatta segno a disprezzo, a disonore,
  Non pur ti resta la pietà giammai
  Di chi in abisso piombati di guai!...
- Fiducioso consorte, fuor le mura
  Poneano il piede in onta a stuol scaltrito
  Che d'esse avea l'attenta guardia in cura:
  Lieti riandando gian tutto l'ordito
  Promettitor di vittoria sicura,
  Figuravan la gioja dei redenti,
  La vergogna e il dolor dei soccombenti.

- Incontrati a ben alta e buja notte
  I trecento che a lor spedia Lionello,
  Fra dense piante e in vuote case rotte
  Li celavan, non lunge dal castello:
  Venian lor pur dodici carra addotte,
  Le cui guide di rustico mantello
  Coprian gli usberghi, e givan tutte onuste
  D'armi celate in mezzo ad erbe aduste.
- Dovean sul primo mattutino albore,
  Assai propizio ad impeto repente
  Contro gl' Ispani, assueti a spender l' ore
  Che al riposo sacrar suol tutta gente,
  In orgie infami spoglie di pudore,
  E ritraggersi quindi ai loro ostelli
  Inebbrïati, sgagliarditi, imbelli.
- Giunta appena ove stava in co' del ponte Custoditrice attraversante sbarra, Giu rovinasse: nel tumulto pronte Le guide, gitta l'umile zimarra, Di guerrieri mostrassero la fronte, E atterrate le scolte, in un momento Presa la porta, si lanciasser drento.
- L'armi dei carri agl'incontrati amici,
  Tosto di lor formando schiere ardite,
  Procinte allo sterminio dei nimici:
  Schiere che d'opre infami appien sortite
  In brev'ora sarian vendicatrici,
  Con rinnovare in ombra almen lo esempio
  Del siciliano memorando scempio.
- Ah!... certo della impresa era l' evento, Se la rea cittadina e moglie infida Non commetteva il doppio tradimento Che preparò gl' Ispani alla disfida !... Ah!... sol per lei non ebbe compimento!... Solo per lei rimasto senza guida, Senza difesa, un popol miserando Segno ando fatto a furore esecrando!...

- Aventi a duce Grillenzone il forte,
  Ergeano appena minacciosi e fieri
  Prefisso il grido.... « Agl' imperiali morte! »
  E questi all' improvviso dai sentieri,
  Dalle loggie arcüate, dalle porte,
  A cento, a mille uscivano tuonando
  Coi ferri cavi, orribilmente urlando.
- 44 Che far poteano i miseri traditi
  Si duro inciampo nel mirarsi avanti?...
  Indietreggiare, onde in falange uniti
  Resister come più potean costanti;
  Nè rimaner trafitti ovver ghermiti
  Da loro onde partian gli sterminanti
  Colpi dell' arma uscita dall' inferno
  Di forza e di valore a turpe scherno.
- 45 Fra gli scarsi Carpensi e i molti Ispani Nei campi stesi fuor della muraglia, Tosto s' imprende tal menar di mani, Ch' ogni più fier conflitto in breve agguaglia: Tentano i primi di farsi lontani Stretti restando insiem qual ferrea maglia, Tentano gli altri di cerchiarli tutti, Affin diansi prigioni, o sian distrutti.
- Tale a movenza fa seguir movenza,
  Tanto nei propri suscita coraggio,
  Che indomabil ne fa la resistenza:
  D' onde viene si orribile dannaggio
  Agl' Ispani, che presi da temenza,
  Appo brev' ora scemi e sanguinosi
  Van costretti a fuggir precipitosi. 7
- 47 Fuggon, sì, quei superbi rottamente Di scampo in traccia fra le saldé mura, Sbarran le porte, e apprestansi vilmente A pugna che lo schermo fa sicura, Contro lor che ogni sforzo veemente Scorgon vano, onde torre a sorte dura In quel giorno la patria sventurata, In tutte parti sue troppo, ahi, guardata!

- All' impresa mancata, e poi che invano
  Cerca la morte nella pugna avea,
  Tratto in salvo, per duol pareva insano!...
  Di fosca luce il guardo gli splendea;....
  Un ferro già gli sfavillava in mano....
  Ma disarmato dall' amico fido,
  Viver giurava a pro del patrio nido.
- 49 Miseri entrambi, e vittime di quella Fatalità che quindi pertinace
  Ognun vesso che ardente la fiammella Serbo di patria carità verace!...
  Non sia perciò che omai lunga procella Ne renda lo splendor meno vivace!...
  Non sia ch' esigli, ferrei ceppi e scuri Sperdano appieno sacrosanti auguri!...
- Nel capo entrambi condannati, insieme Ai seguaci con essi fuggitivi,
  Condannati a miserie le più estreme,
  Di tutto censo per confisco privi,
  Rigiuravan serbarsi a quella speme
  Che mostrare talor può redivivi
  Li magnanimi antichi Eroi più forti
  Redimitori delle patrie sorti. 8
- Lo Ispan frattanto seduttor codardo,
  La colpa della cittadina e sposa
  Va bandendo con quel ghigno beffardo
  Che solo in infernal bocca si posa:
  Da labbro a labbro può senza ritardo
  Pervenire a Brusato, e si rabbiosa
  Smania nel petto gli vuol tosto accensa,
  Che giura di punir l'atroce offensa.
- Vesta indossata di romito pio,
  Mentito crin canuto, annoso aspetto,
  Senza pur dire al fido amico addio,
  Lascia per ire a Carpi il suo ricetto:
  Dai guardiani che il credon uom di Dio
  Schiuso l' ingresso è a lui senza sospetto,
  Nell' ora che all' occaso il sol discende,
  Ed il bruno suo vel notte distende.

- Dove si lieta un di trasse la vita,
  Dove la sua troppo colpevol moglie
  Sta, diserta da tutti ed abborrita.
  Dove ascolta le grida che discioglie
  La desolata invan precante aita...,
  Suon lugubre!... che mentre ad esso è scorta,
  A stremo eccesso il furor suo trasporta!
- Fra le tenèbre passo passo avanza
  Fino alla tanto un giorno prediletta
  Quanto al presente abbominata stanza....
  Un raggio che la luna vi proietta
  Gli addita appena la spergiura amanza,
  E pronto come rapido baleno
  Quel le figge e rifigge in collo e in seno.
- A larghi fiotti il sangue fuor versando Cade la donna su i ginocchi in terra.... Solleva ambe le mani, a lui drizzando Guardo che semispento ed incerto erra.... Ahi trista!... appien rinsenna, a miserando Maggior tormento!... li suoi piedi afferra Perdono ad implorar.... ma nella gola Rotta pel ferro, muore la parola!
- Brusato allora a quella sciagurata
  In preda all'agonia più angosciosa,
  Volge tai sensi.... « A morte condannata
  Non fu la sozza adultera mia sposa,
  Che di sprezzo non d'ira avrei degnata....
  Bensi la cittadina abbominosa
  Che agli stranieri opprimitori felli
  Ha immolato la patria ed i fratelli! »
- 57 Il suon tremendo della voce nota,
  Giusta rampognatrice, la morente
  Di colpo estremo è forza omai percuota
  Più terribil che quei di man furente....
  Un urlo.... un crollo.... e nulla più.... dinota
  Fuggita l'alma fuor dal sen dolente,
  E dall' Angiolo suo custode eletto
  Scorta del sommo Giudice al cospetto.

- Correr gli fanno le memorie antiche,
  Dato un sospiro a quell' untco figlio
  Che lasciar debbe fra l' orde nimiche,
  Della vendetta a compiere il consiglio
  Là si tragge, ove il guidan d' impudiche
  Orgie infami gli strepiti, insultanti
  Dei miseri Carpensi ai lutti ai pianti.
- Del monaco mentito all' affacciarsi
  L' inaspettata rigida sembianza,
  Senton gli accolti pria raccapricciarsi
  Di terrore improvviso e dubitanza:
  S' odon poi voci di scherno levarsi,
  E a poco a poco empir tutta la stanza,
  Mentr' ei movendo lentamente il piede
  Più ognor ver' essi imperturbato incede.
- Giunto al desco ove stassi gavazzando
  Il vile seduttor della consorte,
  Col più rapido moto denudando
  Il ferro che poc'anzi a lei die morte,
  Nel seno impuro vibralo gridando
  Con una voce al par del tuono forte:
  « Come costui che a me dovea suo sangue,
  Ognun di voi far qui potessi esangue! »
- Subitamente il desco arrovesciato,
  Surgono furibondi gli assaliti,
  E con l'armi si scagliano a Brusato
  Vibrante colpi i più tremendi e arditi....
  È fermo di morir, ma vendicato;
  Quindi qual tigre cui piaga conciti,
  Resiste e pugna disperatamente
  Fin che il vigor mancare al braccio sente.
- Oppresso alfin dal numero di quelli
  A cui dato è cerchiarlo ognor più stretti
  Calpestando i giacenti confratelli
  Dal tafferuglio a stramazzar costretti;
  Con il sangue che fuor spande a ruscelli
  Resa l'anima il forte, in fra gli eletti
  Che per la patria caddero immolati
  Coro il tragge di spiriti beati.

- All'amico per sempre in terra perso
  Ludovico offeria pianto dirotto,
  E rimanea fra tal tristezza immerso,
  Onde sentiasi ad imitarlo indotto:
  No''l fe, sperando fato meno avverso
  Lo avrebbe un giorno in Carpi ricondotto
  Vendicator d'ogni straniero scelo,
  Ma tal decreto ahi! non segnava il Cielo!
- Più non fu in esso toglierlo a sciagura
  Di nuove stragi, incendi, e spogliamenti,
  A cui la ispana ingluvie, ira e paura
  Condannate volean misere genti!....

  Sostisi or qui.... che a orribile pintura
  Verrebbon manco insiem tinte ed accenti,
  Paghi che nelle sue carte la storia
  Segnata n' abbia eterna la memoria.
- Paghi che pure a incancellabil nota
  In suo volume la segnasse Iddio!....
  Quel Dio, che ben veggiam come percuota
  Da lunga età popol superbo e rio,
  Che ad Europa non sol, ma alla rimota
  Nuova terra, di mali abisso aprio!....
  Conquistanti superbi, meditate!...
  D' un avvenire punitor tremate.

Firenze, Giugno 1843.

#### NOTE

4 In seguito alle politiche vicende del 1831, alle quali l'Autore null' altra parte prese che adoperarsi qual Magiatrato Comunale alla conservazione dell'ordine pubblico in momenti pericolosi di popolare effervescenza, fu costretto allontanarsi dalla terra natale, onde sfuggire a molestie che gli venivano minacciate dai troppo passionati giudicanti di quel tempo. Riparò in Bologna ove chiamò pure la famiglia, e dove si tenne fino al maggio 1843, nel quale trasferì il proprio domicilio in Firenze, ottenendo in breve di esservi naturalissato.

<sup>3</sup> Innanzi ancora della tremenda

lotta fra Carlo di Spagna Imperatore di Germania, e Francesco di Francia, lotta cotanto all'Italia fatale, altra lunga guerra l'aveva disastrata, quella della famosa Lega di Cambrai contro la Repubblica di Venezia. L' introduzione di una Leggenda intitolata a quel Luigi Avogadro che valorosamente aveva potuto ritogliere la sua patria Brescia ai Françesi, per restituirla ad essa Repubblica, porge idea dello stato di questo nostro infelice paese in esso periodo. Rimasta essa Leggenda sottratta con altre alla raccolta presente, affacciasi non del tutto inopportuno il riportare in nota essa introduzione, la quale può in certa maniera completare i il quadro delle condizioni italiche nella prima metà del secolo XVI.

Se egai zolla del tue sacre terrene
E egai fronda, egai for che il fan ridente,
Se egai sanse che svetto del tue sene
Sta nelle moli erette da tua gente....
Se egai stilla dell'ande che ripieno
Serbano tuo gemino mar fromente,
O Italia, eggener voto impricentrica
A quei che un di ti resero infelice!...

Ben poco per sarebbe a lor rampogna
E a gusta pena degl' immensi danni
Che recaronti già... poco a vergogna
Dei cittadini che s'ergona tiranni!...
E ad accompir la perida bisogna
Ora Franchi, ora Ispani, or Alemanni
Chiamavano ad ajuto o stotto ed empio,
Quindi mutato in miserando scempio!...

Oh! troppo tardo fu il rimorso e vano
Onde trafito ebbe poi Giullo il core,
E lo indusse ad armar la sacra mano
Di terribila acciar vendicatore
Contro il superbo fraudolento estrano
Che ti rapiva spoglie, vita', onore!...
Non appellario dovea inanni el stesso
Per mari e monti aprendogli l'accesso!...

Nel cigner la ffara veneranda
Non doveva obliar che fatto in terra
Immago era del Dio che sme e comanda
Umilità e pace, abborre orgoglia e geerra!...
Che d'esta in suscitar la flamma infanda
Cacciava nostro antico onor sotterra...
Tradia se stesso, la s'ua patria, e quello
Che il volea sol di augusta Fe punteilo....

Giunto a premere il seggio almo di Piero Colasto immeasamente inorgoglia, Cia tatto racquistar volca lo impero Da' precursori suoi perdato in pria: Nè sol, ma ravvolgendo nel pensiero E giorno e notte irrequieto gia, Come potesse ignobile parente A Principato estollere potente.

Giurava esterminar senza pietate
Quel Veneto Liun, che delle sparte
Matitidiche regioni a Roma date
Con l'ali ricopria non lieve parte:,
E obliando che sol da loi salvate
Per Fede e Italia dell'Odrisio Marte,
Alto levava grido minaccipso,
Cui rispondeva ogni eco in suon adegnoso.

Che a far più certo, più tremendo e rattu Suo trionfo sacrilego e mondano, Di Cambraja ginrato aveva il patto Con l'Esperio, il Francese ed il Germano: Quindi l'Italo suol campo omai fatto Sol per esso a littigio dismano, Ricoperte vedea montagne, valli, Città, di strani fanti ed il cavalli. Vitopere a colui che il chiamava!...

Vitapero a colui che li chiamava :...
Gloria eterna al Lïone invitto e forte!...

Così tremendo suo ruggito alzava, Che al nemico rendes lo guance smorte!... Così feroco, impavido pugnara, Che alfin sfuggia la minacciata sorte!... Ha intanto avean lo schiero peregrine Appreso a scavelcar le nevi alpine!...

Ed inseem miserate avean le posse
Alle italiche bracolt anco rimante
Depo che a maledette ire commosse
Drixarem nei fratelli i brandi e l' aste!...
Oh pensiero che vool tutt' alme scosse,
Nun anco appien da vil servaggio guaste!...
Ah! tosto ad altro volgasi le menta
Richiamator d' Itale Ecce valente ec.

3 A giustificate quanto trovasi accennato di volo nelle st. 11, 12, 13, 14 e 15 intorno ad Alberto III Pio, ultimo signore di Carpi, credonsi opportune alcune notizie sulla vita di lui. Sono queste compendiate sopra studi fatti dall'autore stesso della presente Leggenda, di quauto ne pubblicò il Tiraboschi, ne lascio scritto il Carpigiano Superbi, ed annotò il diligentissimo D. Paolo Guaitoli dietro il più accurato esame dei patrii Archivii, e specialmente di quello antico dei Pio che tuttora conservasi in Carpi presso i discendenti della nobilissima famiglia. I quali studii renderà forse di pubblica ragione, appena avrà potuto completarli con l'esame di assai altri preziosi documenti che trovansi nell' Archivio Gonzaga di Mantova.

Nasceva Alberto nel 1475 da Caterina sorella al celeberrimo Giovanni Pico Signore di Mirandola, e da Lionello Pio, rimasto condomino di Carpi insieme al cugino Marco, dopo la catastrofe che spoglio della loro compartecipenza alla signoria, gli otto figliuoli di Galasso. Perduto il padre prima che raggiugnesse l'anno secondo di età, lo zio paterno ed insieme tutore ne confidò la educazione al celebre Aldo Manuzio. Da cio deve ripetersi l'essere riuscito uomo per dottrina ed ingegno onoratore della prepria età.

Ma l'ambisione, secreto tarlo roditore di chi regna, spingeva Marco ad agognare di rimanere unico signore di Carpi. Usava quindi ogni arte a tener loutmo Alberto, il quale trascorse gli anni suoi giovanili specialmente a Ferrara e Firenze. Estinto Marco nel 1495, succedevagli il figlio Giberto, il quale aveva ereditata dal padre la brama ardente di regnar solo. Ma Alberto presa

in moglie una figlia di Francesco Gonraga Marchese di Mantova, e pervenuto all'età maggiore, pretese rivendicare i proprii diritti, e dividere con il cugino la Signoria. Ebbe per questo ad accendersi fra loro discordia, e raccolte genti per ambe le parti, si venne alle. armi nel 1496. Ercole I duca di Ferrara interpostosi mediatore di pace, concluse la tanto giusta, quanto contrastata divisione delle castella, conservato in comunione il solo dominio di Carpi. Sulla fede del seguito trattato, Alberto trasferivasi a Ferrara per con-tinuare gli amati studi fra i celebri uomini che in quella splendida corte convenivano. Ma il perfido Giberto, aiutato dalle truppe del Duca di Milano, ne faceva saccheggiare il palazzo, e devastare li beni. Ricorso il danneggiato per una riparazione all'Imperatore Massimiliano, veniva ristabilito da questo nei preprii diritti, ma invano. Giacche poco dopo, cioè nel luglio 1497, Giberto lo scacciava armata mano da Carpi, sospinto a tale prepotenza dal cognato, Anton Maria da San Severino. Un' altra volta il Duca Ercole, e come supremo signore di molte castella possedute dai due rivali cugini, e come arbitro delle loro discordie delegato dall' imperatore, adoperossi con l'armi ed i maneggi a ritornarli in pace, e reintegrare nei proprii diritti il perseguitato Alberto. Non per questo cessarono le fazioni ed i tumulti, forse eccitati secretamente da chi sperava trarre profitto dalle lero discordie, finchè nell'anno 1500, venne Giberto ad una risoluzione. Indotto da spirito di vendetta, e dal mal consiglio della moglie ambiziosissima, cesse al Duca Ercole la sua parte del dominio, ricevendone in cambio Sassuolo, Fiorano, Montegibbio, Montebaransone, Casinalbo ed altre Castella.

Ebbe Alberto ben presto a conoscere i novelli pericoli di cui lo minacciava il troppo potente compagno nella piccola dominazione. Il quale difatti poco tardò a palesargli la brama che imitasse l'esempio di Giberto: a cui rispose col più sdegnoso rifiuto di mai contrattare il dominio dei propri maggiori. Rimase adunque in comunanas prima col Dues Ercole, poi con Alfonso I di lui figlio, succedutogli nel 1505. Continuò in tale frattempo a coltivare i prediletti studi, e per eccitarne l'amore anche ne' sudditi, chiamò Benedetto Dolcibello ad esercitare in Carpi la tipografia.

Ma ogni giorno vieppiù doveva Alberto acquistare la trista certezza del pericolo che correva di essere una volta o l'altra privato della signoria da quegli Estensi, che se per l'addietro avevano sperato di estendere la propria a danno di quella de'Pio, ora che già ne possedevano una metà, avrebbero sempre più facilmente potato insignoritsi anche dell'altra. Penso quindi a procacciarsi un valido protettore nell'Imperator Massimiliano, al quale la propria situazione ed i proprii pericoli espose. Favorevole, anzi glorioso diploma ne ottenne, segnato in Trento li 14 giugno 1509. Con questo, richiamata la convenzione fra Leonello padre di Alberto, e Marco padre di Giberto, già sancita dall'Imperatore Pederico III, per la quale avrebbero dovuto quindi poi essere chiamati al dominio i soli primogeniti, a prevenire le funeste contese derivate sempre dalla compartecipazione ad esso di tutti i maschi della famiglia ; accennate le perfidie di Márco, e poi di Giberto, i quali avevano ripetutamente tentata la usurpazione intera a danno di Alberto, e perfino insidiata la vita di lui; addotte le prove delle insidiose mire Estensi, fu dichiarata nulla la cessione fatta da Giberto al Duca di Ferrara, surrettizia la nuova investitura ottenutane, e data una nuova al solo Alberto, con tutti i privilegi soliti a concedersi, non esclusi quello di battere moneta, e l'altre perfino di creare dottori in ogni maniera di scienze, in considerazione della singolare dottripa di lui.

Fervendo intanto la guerra della lega di Cambrai contro la Repubblica di Venesia, guerra per la quale dovunque appariva disastrata l'Italia, è trovandosi Alberto in orrevole ambasceria a Papa Giulio II per parte del Re Francese, Luigi XII, allora di alleansa e d'interessi congiunto sil'imperatore, non volle profitare dell'ottenuto diploma. E ciò fece ancora a non disgustare per privati interessi il Duca di Ferrara pure alleato con quelli, e grandemente considerato. Lo tento so-

lamente mel 1510, ma ebbe ad accorgersi che più potenti di quello erano le armi di Alfonso. Venne quindi ad un accordo mediante il quale, per una somma da pagarsi entro tempo determinato, doveva rimanere padrone unico del Principato di Carpi. Ma non ricevuta restituzione di quanto aveva genarosamente prestato all'Imperatore ed al Pontefice nelle loro strettezze, giunse la scadenza dell'obbligo con Alfonso contratte, sensa che lo potesse soddisfare. Perciò nell'agosto 1511 quest'ultimo occupò di nuovo Carpi che avrebbe potuto opporgli resistenza. Ma Alberto preferi il cedere, all'esporre i sudditi a troppo gravi calamità. Ricorse invece di nuovo all'Imperatore, e nel 29 maggio 1512 ne riportò altro diploma, con il quale ad esso conferivasi l'intero dominio ad esclusione perpetua del Duca, ed inoltre a compenso del prestito ricevotone durante la guerra di 15,000 fiorini d'oro, lo investiva del castello di San Felice. Tale secondo diploma andava pure confermato da un terzo nel di 13 ottobre 1516, cosicche i diritti di Alberto e suoi discendenti rimanevano assicurati per sempre nella più valida e solenne maniera.

Depressa la potenza del Duca di Ferrara, che per le vicende della guerra, e per la instabilità nelle alleanze aveva perduto Modena e Reggio, potè finalmente Alberto rientrare nel 1512 in Carpi, di cui rimase unico e pacifico possessore fino al 1522. E poi che audò rotta la lega tra il Re Francese e l'Imperatore Alemanno, costretto a decidersi fra i due potentati, non esitò ad unirsi al secondo, a cui troppo doveva. Fu quindi lungamente in Roma con il carattere di ambasciadore Cesarso presso il Pontefice Leone X di lui parente, che l'ebbe carissimo, e volle donarlo delle Castella di Meldola e Sarsina nella Romagna, e quindi investirlo dei governi di Bertinoro, di Rubbiera, e di Reggio.

Durante i dieci anni del suo non contrastato dominio, sebbene vivesse per le più in Roma, intese nullamene alla felicità dei sudditi Carpensi con promovere e favorire le arti, e con aggiuguere alla sua Carpi l'ornamento di magnifiche fabbriche. Aveva già fino dal 1507 impresa la erezione del maestoso tempio di San Niccolò dei MM.

OO. che tuttora si ammira, con disegno del celebre Baldassarre Peruzzi. Lo volle compito, e lo fu nel 1516. Molto avanzò la fabbrica del grandioso palazzo detto il Castello (oggi abbandonato a compassionevole deperimento dalla R. D. Camera proprietaria di esso), che aveva già incominciata fino dal 1504. E volendo corrispondere i sudditi alla magnificenza di lui, innalsarono il grandioso portico di 52 arcate che gli sta di fronte, ornamento bellissimo ad una piassa degna di qualunque più cospicua città. Nel lato settentrionale di questa innalzò dalle fondamenta la chiesa maggiore, con disegno dell'encomiato Peruszi (guasto quindi ed in ogni sua parte deturpato per chi la compiè), largamente dotandola, e donandola di libri corali adorni di vaghe miniature, di superbi arassi, e di ricchi arredi. Più altre cose opero, che la imposta brevità interdice indicare, sembrando le dette bastevoli a rendere palese il grande animo e le vaste idee di un Principe degno per tutte ragioni di migliore fortuna.

Acquistava egli fratlanto sempre più la certezza non avere il Duca di Ferrara deposto il pensiero di ricuperare il dominio di Carpi. Penso quindi a munirsi di meszi difensivi, e nel 1516 fortificò la terra con nuova cinta di mura terrapienate. Generoso divisamento, ma inntile per resistere ai colpi che prepotenza ambizsiosa doveva fra non molto scagliargli.

Morto nel 1519 l'Imperatore Massimiliano, e nel 1521 il Pontefice Leone X, perdeva i più validi suoi proteggitori. Conseguiva si da Carlo V sotto il 15 maggio 1521 la conferma di privilegi ed investiture, e ligio rimaneva alla Santa Sede, come apparisce da Breve di Adriano VI, dato da Tarragona li 18 luglio 1522 conservato nel Carpense Archivio dei Pio; ma nuova tempesta minacciosa venivasi addensando sopra la testa di lui. Era già Italia nuovamente sconvolta ed agitata per le gare fra Carlo di Spagna e Francesco di Francia. Commetteva il primo a Prospero Colonna di occupar Carpi con alcune truppe spagnuole, ne opponevasi Alberto, al quale veniva in apparenza lasciata la signoria; e che ansi, come risulta da pubblico Istrumento, decretava 500 staia di grano per la loro sussistenza. Ma

doveva accorgersi ben presto, non possedere omai che un titolo vano, giacchè l'occupante, nella sua qualità di luogotenente imperiale, sul cominciare del 1523, esigeva dai Carpensi giuramento di fedeltà a Carlo. Acquistava quindi la certezza delle nuove trame con cui il rivale Alfonso Duca di Ferrara tutto adoperava a perderlo nell'animo dell'Imperatore, e farlo dichiarare decaduto da quello stato, di cui da tanto tempo agognava l'intero possesso. Naturale diritto di difesa spingevalo allora ad abbracciare la parte del Re Francese, dal quale veniva festosamente accolto, insiguito dell' ordine di San Michele, ed eletto suo Ambasciatore al Pontefice.

Aiutato da Renzo di Geri, e da buona mano di Francesi, con improvvisa sazione la notte del 1º settembre dello stesso anno 1523, poteva discacciare da Carpi gli oppressori Spagnuoli, rimanendovi ucciso il loro Capitano Gian Vincenzo Cossa. Ma per poco fruiva di tale sorriso estremo della fortuna, giacche la fatale giornata di Pavia combattuta il 25 febbraio 1525 annientando la potenza francese in Italia, esso lasciava esposto all'ira vendicativa del fortunato vincitore. Ed infatti nel 3 marzo successivo rientrarono gli Spaguoli in Carpi, contro i cui abitanti inferocirono oltre misura, fino all' anno 1527. Nel quale il Duca Alfonso otteneva alfine da Carlo V le stato si lungamente ambito, la cui solenne investitura gli venne poi rilasciata il di 8 aprile 1530, previo l'esborso di centomila scudi.

L'infelice spogliato principe rimase alcun tempo in Roma presso il Pontefice Clemente VII con il quale si trovò rinchiuso nal Castello di Sant'Angelo; quando nel maggio 1527, ebbe luoge il troppo famoso sacco di Roma per opera degl' Imperiali, capitanati dal ribelle Contestabile di Borbone. Vevne in seguito da quegli spedito ambasciadore al Re di Francia, il quale, grande estimatore dei dotti, onorevolmente lo accolse. Breve però fu l'esercizio di tale rappresentansa, avendo compiuta, in Parigi, nel gennaio 1531, una vita agitata e burrascosa. Dei propri sovrani diritti conculcati da prepotenza, lascio crede il fratel suo Leonello. Degli altri beni mobili ed immobili le due figlie

Catterinae Margherita nate ad esso dalla seconda moglie Cecilia, figliuola a quel Franciotto Orsini che divenne cardinale. Lascio pure legati al fratel naturale Teodoro, vescovo di Monopoli, ed altri al nipote Rodolfo, che fu in seguito il celebre Cardinale di Carpi. Con grandissima pompa di funerali, a cui tutta intervenne la Real Corte di Francia, fu sepolto nella Chiesa degli Osservanti di Parigi, dove eretto gli venne un monumento sontuoso, che ando poi distrutto sul cadere del secolo decorso dal vandalico rivoluzionario furore.

Tali in compendio furono le vicende della vita di Alberto, solo considerato qual Principe di Carpi. Che se considerarlo pure si avesse voluto quale uno fra i più grandi diplomatici, e fra i dotti più distinti del suo tempo, anzichè una semplice nota, avrebbesi a lui dovuto consacrare un volume. Il Guicciardini prima, e poscia il Muratori, tentarono denigrarne la memoria tacciandolo di gran cabalista intento sempre a servire ora un potentato ed ora un altro, per burlarli poi e tradirli tutti. Ma l'abate Tiraboschi, con la scorta d'irrefragabili documenti, nell'Articolo che gli consacrò nel vol. IV della Biblioteca Modenese, già ne rivendicò la fama, e pote limpidamente dimostrare che su uomo in cui tutte vistù brillarono del pari con l'altissimo ingegno e la profonda dottrina. L'angusto limite fra cui debbonsi ristringere questi cenni, non concede ripeterne gli argomenti. Basti solo rammemorare che tutti i più grandi uomini contemporanei l'onorarono di loro stima ed amicizia, locchè certo avvenuto non sarebbe se fosse stato lordo delle macchie appostegli dai nominati Guicciardini e Muratori. Dal primo a sfogo della ingenita malignità che lo distinse, e dell'odio speciale che nudri contro Alberto: dal secondo a dimostrazione d'ossequio ed amore agli Estensi, dei quali procurò purificare la fama, in quanto poteva apparir compromessa dalla condotta da essi tenuta verso la sventurata famiglia Pio di Savoia.

4 Il citato Superbi, autore di un Trattenimento istorico sulle vicende della famiglia Plo, già signora di Capi, redatto con sana critica, e rimasto inedito, così si esprime interno alle

condotta degli Spagnoli in Carpi. « Rien-» trati a di 3 marso 1525, per due anui » miseramente l' adlissero a forsa di contribuzioni, taglie, e confische, pro-» venienti dalla loro nota barbarie. »

<sup>5</sup> Da un rogito del Notaro Criminale Michele Savani, 20 novembre 1526 di cui trovasi copia fra i manoscritti che apparlennero all'avvocato Eustachio Cabassi, che fu studiosissimo delle patrie storie, apparisce il nome del cittadino Carpense da cni fu concepito il generoso pensiero di sottrarre la patria ad incomportabile oppressione. Eccone le parole: « Cum hoc sit et fue-» rit ut de mense octobris proxime » præterito fuerit quidam tractatus, et » seu quædem proditio nefaudissima » ordinata per Ludovicum alias Rizzo-» lum filium quondam Bernardini de » Grillensonibus de Carpo una cum " multis aliis ejus sociis in dicto tra-» ctatu, proditione et conjuratione " mixtis, quorum nomina hic pro suf-» ficenter expressis ec. »

6 Leonello fratello e luogotenente di Alberto, fino dal primo ingresso degli Spagnuoli in Carpi, erasi ritirato nella forte rocca di Novi, nella quale potè tenersi, resistendo a molti assalti, lo spazio di quasi tre anni.

Presso l'Egregio D. Paolo Guaitoli di Carpi, instancabile ricercatore e raccoglitore di patrie notizie, fornito di vasta erudizione istorica congiunta a critica illuminata quanto sagace, e che fu cortese all'autore di schiarimenti intorno al fatto esposto in questa Leggenda, esiste la relazione di un anonimo contemporaneo, espressa con le seguenti parole. « Vivevano in " tanto affanno i miseri cittadini, che » per uscirne fecino una congiura di " voler ammazzar tutti li Spagnuoli, et data la porta di Sant'Antonio a li bo-» mini del signor Alberto che si trovava " in Novi, facendoli venir in dodici car- ra di fleno cum vintiquatro para di
 bnoi, accompagnati da 24 homini. " Havevano concertato che quando la » metà dei carri fossero nella terra, uno » si rompesse su il ponte, et all'hora » saltassero dentro 300 fanti che erano " nascosi nei fossi et per le macchie. Il " tutto veniva fatto, se non era la mo-" glie di M. Bartolomeo Brusato, la " quale rivelo la congiura ad un Altiere " Spagnuolo, il quale aloggiava in casa » sua. Per questo fu posta la guardia » secretamente nelle case più vicine a » detta porta, et quando i caratèri « con bravura si apresentarono alla · porta, li feciono stare indietro, et ve-» nire ad uno ad uno. Vedendosi sco-» perti, si diedono a fugire. Questo » fatto fu la mattina a bon hora, perchè " credeavo che li Spagnoli dormissero. " Ma questi si diedero a perseguitare » quelli che fugivano, se non erano queli 300 fanti che erano nascosi nelli » fossi et machie, che con archibugiate » feciono ritirare li Spagnoli. Et in » questo fatto furono presi fra citadini » et contadini da dodeci persone, quali » furono severamente impicate, et le · loro teste furono poste su la torre » detta il torazzo. Dopo ciò li Spagnoli » chiamarono traditori li citadini. » La moglie poi del Brusati di cui si tace il nome nella relazione trascritta, fu Francesca figlia di Battista Pozzoli , come apparisce dal Testamento di Francesco Brusato, padre di Bartolomeo di lei marito, fatto li 8 giugno 1526, a rogito del notaro Giacomo Maggi, esistente nell'Archivio Pio.

8 Il prefato D. Guaitoli possiede l'originale della sentenza profferita contro i colpevoli dal Governatore Imperiale Castaldi. Si riporta quale monumento della spagnolesca sapienza, e dello stile burocratico dell'epoca:

« Essendosi a questi proximi giorni

· passati scoperto uno tradimento o

» vero conjuratione contro la Maestà

" Cesarea et il suo stado de Carpi, ma-» chinata contro S. M. et dicto stado, » et contro li agenti de S. M. Cesarea · in Carpi, et conclusivamente contro » tutti li soldati de S. M. in Carpi de-» putati alla custodia. Auctori di que- sto tal tradimento Rizolo Grilinzone. " Jacomo Furgero, Geminiano filiolo » de dicto Jacomo, et altri filioli et " nepoti de ipso Jacomo Furgero, Po-» liso Grilinzono fratello de dicto Ri-» solo. Et essendo pervenuto a notitia " nostra dicto tradimento, et manifea stamente li dicti auctori essera con-» descesi a lo esecto con li modi per » loro ordinati, come apare nel processo

» facto per la justitia contro li dicti

» conjuratori, et molti altri complici.

» seguaci et conscii de tal sevitia, et

per la corte nostra puniti secondo li loro demeriti. Nui Johanne Francisco · Castalido Gubernatore de Carpi per " la predicta Cesarea Maesta, per non » lassare impunito tale delicto facto » contro la Maestà Cesarea, et come di sopra, sentenciamo et condenemo a " la morte li prenominati ut supra, et » volemo che in quartam generationem » siano banditi dalla terra et territorio » de Carpi li dicti nominati de supra, " et soi eredi, et li loro beni mobili ed » immobili, ragione, et actione, confi-" scamo alla Camera Cesarea de Carpi. " Et cusì per questa nostra suprascrip-» ta de manu nostra propria volemo » et comandemo a vui ser Michele Saw vano Notaro al Criminale che ne siate " rogato — Carpi 8 novembris 1526. " Johannes Franciscus Castalius "

9 A porgere un' idea della feroce vendetta spagnola, non sarà inopportuno trascrivere il frammento di una Croasca manoscratta di Modena, posseduta dal C. Giovanni Francesco Ferrari Moreni, cultore distinto dei patrii istoriei studi.

« (1526) A di 29 ottobre. Il signor » Lionello Pio (fratello di Alberto) » si era discoperto per pigliar Carpi " con intentione di havere una porta " in absentia de li Spagnoli che erano " andati a fare certa loro facione, aco-" prendosi il tractato, fugiti gl' interes-" sati in dicto negotio.

» A di 22. Gli Spagnoli fanno gran-» dissimo male in Carpi, havendovi fac-» to impicare a quest hora dodeci per » il tractato scoperto.

» A di 24. Li Spagnoli de Carpi que-» sta nocte passata hanno facto impi-

» care quattro ut supra.

» A di 25. La nocte passata in Carpi
» è brugiate sette case, dicendosi che
» li prigioni sono stati lasciati, ma che
pagarono di molti danari per il trac\* tato dicto de sopra. » ec. ee.

Dell'animoso ma infelice tentativo dei Carpigiani fe'cenno anche il Muratori nella parte II csp. 2, pag. 337, delle Antichità Estensi, senza nascondere l'abituale sua amarersa contro lo sventurato Principe Alberto. Eccone le parole: « Tento di poi Alberto con 300 suoi unomini, e con la intelligensa dei citatadini, di prendere una porta della » terra, con soldati vestiti da bifolco. » Ma pagarono ben caro tanto essi quanto i cittadini questo tentatin vo. »

# LEGGENDA XX.

## FRANCESCO FERRUCCIO.

[1530.]

# ACCOGLE

O PRODE GENERALE

MANFREDO FANTI DA CARPI
L'OMAGGIO DI UN CONCITTADINO ED AMICO
IL DI CUI PENSIERO
SEGUI COSTANTE LA PALESTRA GLORIOSA
NELLA QUALE PREPARARE TI VOLESTI
UNO AD ESSERE FRA I CAMPIONI
DELL'ITALO RISCATTO.

- 1 Più la mia mente a que' passati tempi,
  In cui per quanto è in lei rimane assorta,
  Va gli odierni agguagliando, in manco esempi
  S' incontra, degni di annotarsi a scorta:
  In molti invece viziosi ed empi
  Mostranti ogni virtù degli avi morta,
  E più deggio provar aspro nel core
  Il conflitto fra sdegno, onta e dolore.
- Più son costretto ad imprecare il dato
  Da colui che rubello osò levarsi
  Contro Iddio, quando alfine a nuovo fato
  All' Italia assenti rincamminarsi:
  Per cui solo dove nobil conato
  Nelle gare più stolide mutarsi,
  Per cui sol van pur oggi in tutte parti
  Principii stolti, o scellerati sparti.

- Per cui van tutto di vulgari sgherri Compri a ristretto surretito argento, Ammaestrati a svaginare i ferri All'ombra d'insidioso tradimento; A schiamazzar: « Possa di re s'atterri! Ogni gentile e divite sia spento!... » A vieppiù concitar plebea valenza, Che non a libertà, scorge a licenza.
- 4 Per cui spandonsi in mezzo a li cattivi Onde i lacci ognor più l'estranio serra, Scritti irritanti, atroci, intempestivi, Accenditori d'inconcorde guerra.... E tutto ciò, senza i suoi di giulivi Smetta condurre nell'estrania terra, Ognor ricinta di vapori bui U'ascoso stassi, mentre spinge altrui.
- No, che pensier più reo, cuore più abbietto Mai chiuse itala mente, italo seno!...
  Mai nessun qual colui, del patrio affetto Si fè pretesto a spandere veleno!...
  Che quanti volser braccio ed intelletto A satisfar brame superbe, almeno Palesaron lo ardir che adduce in campo Ad affrontar degl' inimici il lampo.
- Ultrici surgan degli eroi passati
  L'ombre famose a turbar notti e giorni
  Dell'empio che ci volle ripiombati
  In abisso di crucci e danni e scorni!...
  Ma li sensi da me finor dicati
  Ad enti di virtù sublimi adorni,
  Non sia, non sia proseguano più innante
  A dir dell' esecrabil delirante!... 1
- 7 Oggi piuttosto volgansi a quel Grande Estremo surto nel miglior paese D'Italia nostra, allor che a miserande Soccombere dove straniere offese: Al guerrier che per gesta memorande Lunga stagione invitto lo difese, Al Cittadin ch' esempio alli futuri Lasciò di patrii affetti ardenti e puri.

- Come disparve il lampo della luce
  Che irraggio lunga eta l'etrusco suolo,
  Per fellonia di scellerato duce;
  Come osò sconoscente figliuolo,
  A disbramar vendetta la più truce
  Precipitar la madre sua nel duolo;
  Come d'essa il campion cadeva spento,
  Accennerò con mesto e breve accento.—
- 9 Antico dritto a franca indipendenza Anco una volta fuor volea rejetta La stirpe che ognor più venia Fiorenza Fra le catene sue volendo stretta: E che vieppiù spiegava prepotenza Dappoi che la tiara benedetta Cinta aveva di Cosmo altro nipote, Più superbo signor che sacerdote.
- Osato avendo Carlo poderoso,
  Agognante aggiogar la terra tutta
  Ad assoluto impero tenebroso,
  In periglio ponea d'esser distrutta
  L'alma Roma, appo il sacco abbominoso,
  Appo caduto ei stesso prigioniero,
  Come il vinto Signor del franco impero.
- Nel carcer tristo aveva appena ei conta
  Delli parenti la funesta sorte, 
  Che vendetta giurava atroce; pronta,
  Alla patria giurava aspre ritorte:
  Questa intanto a schivarne il danno e l'onta,
  Gesu sceglieva a Re giusto, Re forte, 
  Confidando l'avrebbe Egli difesa
  D'ogni minaccia, e trionfante resa.
- Oh! spasimata bramosia di regno,
  Guai se divampa tuo maligno foco
  In alcun petto sol d'orgoglio pregno,
  In cui virtute non trovò mai loco....
  Distruggi in esso lo natio ritegno
  Alla colpa, a lui fatta utile gioco!...
  Sprezzi ogni dritto, ogni dover più augusto,
  E nel libito sol riponi il giusto!...

- Come e quanto obbedir doveva al Cristo
  Che pace, amore impose un di alla gente,
  Che all'altar divietò mondano acquisto....
  Per te obliar chi ad esso precedente
  Contender curò almen nostro conquisto
  Alle barbare genti, e serbar viva
  Di fede e liberta la fiamma diva 1...
- 14 Per te sola le braccia aprir potea,
  Sebben Sommo Gerarca, al sozzo amplesso 
  Di lui che tutto ancor lordo scorgea
  Del roman sangue accomandato ad esso:
  Ne solamente.... ma leganza rea
  Sacramentata alfine con lo stesso,
  Cittadino sleale, iniquo figlio,
  Apprestare a Fiorenza alto periglio!
- A Fiorenza, che in breve li ridenti Ameni poggi che le fan cintura Mirava ingombri di straniere genti Varie d' armi, di lingua e di natura: 7. Non per questo atterría, si nei valenti Figli suoi confidava appien sicura, Tutti avendo giurato che la morte Avrebbero anteposta alle ritorte.
- Così sperava nella mente immensa,
  Che appena udito il perigliar vicino
  Accorreva ad offrire in sua difensa
  Michel più che mortale angiol divino;
  Soffocando nel sen la doglia intensa
  Di abbandonar nel suolo di Quirino
  Stupende opre incompiute, e quella gloria
  Ch' eternar dovea in lor la sua memoria.
- 17 Non io di lunga memoranda guerra
  Ch' anco una volta fece manifesta
  L' alma virtù dei figli d' esta terra,
  Espor qui tentero le chiare gesta: 
  Altri il cui nome non andrà sotterra 
  Per mente e orgoglio, il fece si, che resta
  Impossibile omai tracciar pintura
  Che non risulti a quel paraggio oscura.

- L'ultima prova onde sperò salvezza
  La città che ai feroci oltramontani
  Resistea con mirabile fortezza:
  E l'asseguia, se quel fra i capitani
  A cui suprema di comando altezza
  Pel durar della guerra avea fidato,
  Non la immolava col più vil mercato.
- 19 Il perfido Baglion, già nel mistero
  Con Clemente, con Carlo, e Orangia stretto, 12
  Così governa l'impeto guerriero
  Che mai d'intera palma ottenga effetto:
  Della estrema sventura foriero
  Si affaccia intanto il macilento aspetto
  Della fame, che viene a poco a poco
  Spegnendo in tutti il primitivo foco.
- Pur nel periglio, ancora una speranza
  Va i prodi confortando, e in aspra guerra
  Fa indurin con la ferrea costanza
  Che ogni sbarra talor supera, o atterra:
  D'Empoli il difensor, che a sudditanza
  Dei Fiorentini radducea Volterra,
  Valente al par de' più famosi eroi,
  Chiamato è aiutator co' prodi suoi.
- 24 Grande il Ferruccio per guerresco ingegno,
  Per magnanimo cor, per braccio invitto, 12
  Delli Bruti e dei Cassi emulo degno,
  Idoleggiava della patria il dritto:
  Quindi chi questo osasse render segno
  A mire ambiziose, in tal despitto
  Egli tenea, che a renderlo fraudato
  Non una, mille vite avrebbe dato.
- Appena udita l'appellante voce,
  Risponde con l'ardor pronto, animoso
  Che l'anima ed il frale al par gli cuoce,
  E di salvar Fiorenza il fa bramoso:
  Pari a tremendo turbine, veloce
  Abbandona Volterra.... impetuoso
  Di Maramaldo assale i masnadieri,
  Li sperde, e innanzi a sè sgombra i sentieri.

- 23 Ahi! non sempre è concesso a umano frale Durare a strema gemina fatica!...
  Ahi! vibra ad esso avvelenato straleDi valetudin la crudel nimica!...
  Ad esso ahi! rompe il cammin trionfale
  Impotenza a indossare elmo e lorica!...
  Ahi! forza è in Pisa addolorato giaccia,
  Di pallore mortal velato in faccia!...
- L' evento fatalissimo improvviso
  In Fiorenza dolor massimo desta,
  Dove soltanto di Baglione il viso
  La mal nascosa gioia manifesta:
  Si che mentr' essa innalza al paradiso
  Preci perchè riabbiasi alla presta,
  Va scongiurando cotestui lo inferno,
  Perchè il sottragga al militar governo.
- La donna a lui di ardente amore unita E insiem di fe la più costante e pura, Ha la mesta novella appena udita, Lanciasi fuor delle asseggiate mura: Tutto aspro inciampo superando ardita Pel desio di sacrargli intensa cura, Perviene alfin il doloroso letto Giorno e notte a guardar del suo diletto.
- 26 Ma nei farmachi men della ciec' arte,
  Che in un prodigio di quell' Ente spera,
  Principio della vita che comparte
  In provvida misura ad ogni sfera:
  Con ciglia lacrimose e chiome sparte
  Si prostra nella polve, ed in preghiera
  Prorompe, il voto più caldo esprimente
  Che uscisse mai dal petto di un credente.
- Tu solo, esclama, o Sommo Iddio, tu solo Alto valore al caro mio porgesti,
  Affinche di Filiste all' empio stuolo
  Nuovo Sanson vibrasse colpi infesti!...
  Vorrai che a Te spieghi suo spirto il volo Sovra piume lasciando i frali resti?...
  Senza gloria vorrai oggi compita
  Del cittadino, del guerrier la vita?...

- Se prefisse decreto venerando Anzi sera compiuto il di lui giorno, Deh! fa che sol per poco l'ammirando Prisco valore faccia in lui ritorno!... Gli consenti mandar d'Etruria in bando Chi le minaccia immenso danno e scorno, Poi cada allor.... ma da valente cada, Stringendo in pugno la fulminea spada! »
- 29 Mentre in tai sensi vien la donna forte Iddio pregando, sta dell'egro al frale Per strappar l'alma inesorabil morte Che il sommo rende al più meschino uguale: Ma l'angelo che in guardia ebbe sua sorte, Pronto come il pensier dispiega l'ale, Va la calda preghiera a offrir divoto A Lui che regge di natura il moto.
- Il confuso caosse in ordinanza,
  Che impose vita, moto diede a ogni ente,
  Risuona, e giugne alla funerea stanza....
  Morte che tolta la balia si sente,
  Freme.... e fissando in orrida sembianza
  La preda ad essa divietata omai,
  Par dica: Tolta ognor non mi sarai!
- Il rantolo che già sortia dal seno,
  Muta in fàcil respiro all' improvviso....
  Vivido splende al pari di baleno
  L'occhio poc' anzi intenebrato e fiso....
  Riede il suon della voce e forte e pieno,
  Di floco e rotto.... si rincarna il viso
  Già contraffatto e asperso di pallore....
  Torna alle membra il giovanil vigore.
- Balza all' istante dalle piume, e indossa Impetuoso l' armi sfavillanti,
  Mentre di gioia e di stupor commossa
  Turba il guarda di prodi circostanti...

  « Corriam, lor grida, in tutta nostra possa
  All' inimico baldanzoso avanti....
  La patria minacciata a sè ci chiama....
  Confida a noi sua libertà, sua fama! »

- Tre volte e quattro all'amoroso petto
  Serra la sposa, trasognata ancora
  Al repentino di sua prece effetto,
  Che muta il guarda, il tocca, e ride, e plora:
  I Figli raccomanda a quell'affetto
  Che in sen di madre ha il sommo loco ognora....
  In questo lo conturba un grido interno
  Laceratore del suo cor paterno.
- Ma quale il sol veggiam, se nube errante
  Lo aggiugna d' improvviso, e il faccia ascoso,
  Par che pronto la sperda, e più fiammante
  Il suo fulgor palesi, e luminoso;
  Desso così, che a tutto vuole innante
  Messa la patria, scaccia il doloroso
  Pensier dei cari, e terse ambe le ciglia,
  Il suo pristino ardor tutto ripiglia. 14
- Baglion frattanto per astuto araldo Ogni mossa di lui rendea palese, Avendo patteggiato il vil ribaldo Di sottrarre l' Orangia a tutte offese: Può questi unirsi quindi a Maramaldo, E disporre terribili difese, A divietar che il sospirato aiuto Dai Fiorentini venga ricevuto.
- 36 Ferruccio che non ha del tradimento
  Alcun sospetto, va per Gavinana,
  D' onde piombar confida violento
  Liberator di tutta la Toscana;
  Ma vicinato a quella, ode a un momento
  Ripeter d' ogn' intorno eco montana
  Fremit' alto di sfida e di minaccia,
  Stargli conosce Orangia istesso in faccia.
  - Non pavido stupor per ciò dimostra
    Dell' ardito guerriero il fermo sguardo,
    Sebbene a misurar l' avversa mostra
    Soverchiante la propria, ei non sia tardo:
    Grida invece alli suoi: « Quel della nostra
    Cara patria è il cammin.... solo il codardo
    Conta i nemici.... apriamolo da forti....
    Essi poi conteranno i loro morti. »

- Punge ciò detto al destriero i fianchi,
  Primo fra i primi lanciasi a battaglia,
  Con l'esempio li suoi rendendo franchi
  A dispiegar sterminatrice vaglia:
  Fa in breve quasi appien la luce manchi
  Il cavo ferro che la morte scaglia,
  Insieme al tuono, e al vivo lampo accenso,
  Effondendo ogn' intorno un fumo denso.
- Vuol anco il proprio in quell' ora tremenda,
  Velando il ciel di vasta nube oscura,
  Cui par la fiamma dello inferno accenda:
  Eco risponde ai tuoni, ogni armadura
  Alla gragnuola che in giù piomba orrenda,
  Preceditrice nembo che a torrenti
  A innondar cade tutti i combattenti.
- 40 Nulla curano questi, intesi solo
  A sterminarsi in ogni guisa atroce,
  Fra un assiduo fremir, che scuote il suolo,
  Un cozzar d'armi, un ulular feroce:
  Ma valor tanto spiega il breve stuolo
  Da Ferruccio animato, che a veloce
  Indietreggiare alfin riman costretto
  Il noveroso dall' Orangia retto.
- Lutta più ancor terribil si raccende,
  Finche destrier che va sbrigliatamente
  Vuoto l'arcion, noto gran caso rende:
  Caduto è Orangia.... tutta la sua gente
  Omai rotta, dispersa, move il piede
  A precipite fuga.... va nel cuore
  Delli compagni a suscitar terrore. 13
- In Gavinana allor vittorioso
  Il gran Ferruccio con i suoi tornato,
  Consente ad essi il nobile riposo
  Ben dovuto al trionfo riportato:
  Al Tempio si tragg'egli, Iddio pietoso
  A ringraziare umile prosternato,
  A pregarlo con sensi i più divoti
  Pei rimasi in quel di sul campo immoti.

- Infrattanto il codardo Maramaldo,
  E la torma che seco avea ritratta
  Mentre Orangia tenea testa ancor saldo,
  Sua morte ha conta, e delli suoi la sfatta:
  Doglia e sdegno mentir dee quel ribaldo,
  Mentir l'impeto stesso onde vien tratta
  Questa a innalzar tremendo giuramento
  Di subitano ultor nuovo cimento.
- 44 Potessi qui di tale anima abbietta
  Dipigner la paura, l'ansietate,
  Mentr' è forza che a notte si rimetta
  Sull'orme istesse nel fuggir stampate!...
  Eppur fortuna onde giammai concetta
  Fia l'arcana ragion, volea parate
  Liete venture intanto alla nequizia,
  Le più crudeli invece alla giustizia!...
- L' alba appena, e misto a suoni, a grida Scoppio di mille cavi ferri echeggia Intorno a Gavinana, u'l' omicida Sopraggiunta masnada briganteggia: Pronto risponde all' improvvisa sfida Ei che per tutte le virtù grandeggia, Ed esclamando, iniquo Malatesta!... A resistenza i suoi guerrieri appresta. 16
- 46 Vituperato sia chi 'l magistero Immagino di polve micidiale, A dritto santo, ed a valor guerriero, Le tante volte e tante esiziale!... Sol per essa il novel conflitto fero Al precedente non usciva uguale, In gran misura andandone muniti Gli assalitori, e privi gli assaliti!
- 47 Che alla tonante plumbea tempesta A cui segno van resi da ogni parte, Non atti a dar risposta al par funesta, Vani scorgono omai valore ed arte: Procaccian si, messe le punte in resta, Schiudersi un varco tra le file sparte, Onde lanciarsi dalla stretta fuora, Ma il vieta quella più mortale ognora.

- 48 Porgere scampo omai sol può la resa,
  Da una voce proposta in tra la folta,
  Voce inflammante ad ultima difesa
  Il Capitano che suonar l'ascolta;
  Mentre se dal fallir dell'alma impresa
  Alla sua patria liberta vien tolta,
  Preferita vuol desso alle ritorte
  Di abbominata servitu, la morte.
- Quindi, sebben piagate, sanguinoso,
  Con una mano impugna il suo stendardo,
  Ruota con l'altra il brando poderoso
  Qual fosse ancora come pria gagliardo:
  Del sol nascente un raggio luminoso
  Scende in questo su lui, che ad ogni guardo
  Eroe non già, ma semidio rassembra,
  Su monte d'armi, e palpitanti membra.
- I più fra suoi gli cadono d' intorno;
  Pur resiste, nè vuol loro ombre mute
  Vadano inulte all' eternal soggiorno:
  Alfin col sangue la natia virtute
  Sente mancar.... mira oscurarsi il giorno....
  Vacilla.... cade al suol, stringendo al petto
  L' adorato stendardo benedetto.
- Addolorando nella nobil alma,
  A cui si affaccia piena la fatale
  Tradigione che gli ha tolta la palma!...
  Pur non lo addita, e così in lui prevale
  Esteriore dignitosa calma,
  Che le istesse ond' è cinto avverse genti
  Lo fisano umiliate e reverenti.
- Di Maramaldo ordin perviene a queste Che traggangli davante il moribondo, Ed un letto di picche insiem conteste Aggravan pronte dell'illustre pondo:
  A lento passo, ed in sembiante mesto Muovon per dove stassi il furibondo, Che impaziente d'una rea vendetta Con la voce ed i gesti a sè le affretta.

- Poi che il mira a' suoi pie, quel vil marrano
  Osa insultarlo con accenti abbietti
  Alto sclamando: « O prode capitano,
  Perche a Fiorenza i passi or non affretti?...
  L' odi.... ti appella.... non sia deh che invano
  Da te salute e libertade aspetti!...
  Mercante avaro!... l' ulna e la bilancia
  Trattar dovevi, non mai brando e lancia! »
- E la risposta sprezzator sorriso,
  Onde il superbo Ispan tanto s' irrita,
  Che pugnal già brandito, all' improvviso
  Gli vibra in sen con rabbia inserpentita:
  Grida Ferruccio: « Uccidi un uom già ucciso !... »
  Mentre l'augusta insegna riverita
  Convulsamente sovra sè distende,
  E in lei ravvolto il flato ultimo rende. 17
- Così perdeva il suo campion famoso
  Toscana fino allor forte e temuta,
  E cadea nel servaggio ignominioso
  Che a poco a poco le caterve imbruta:
  Ahi!... mentre il vol lo spirto glerioso
  Spiegò per dove ogni desio s'attuta,
  Seco pur lo disciolse libertade,
  Nè a lietar mai più venne este contrade!

Firenze, Gennaio 1844.

### NOTE

<sup>4</sup> La storia registro ne' suoi volumi la funesta influenza che un uomo potè esercitare sopra la nostra Italia, la quale ad esso principalmente dovè le sciagure tútte a cui fu segno negli ultimi decorsi anni. Sotto la impressione dei deplorabili, eventi occorsi in Milano il 6 e 7 febbraio 1853 concitati e promossi dal medesimo, l'autore dettò le poche stanze che formano la introdusione della presente Leggenda, introdusione rimasta quindi sostituita alla primitiva seguente.

Gentil Piorenza mia!... deh! se appollarte Ardisco mia, perdono mi consenti!... Se culla ebbi d'Italia in altra parte,

Scelsi in te trarre i miei di rimanenti .... In te che se mi desti ella che or parte Mie giole e affanni, ed amici, e parenti, Anco il voto benigna esaudirai Di notar me fra li tuoi nati omai! Gentil Plorenza mia, sei bella e grande Per terra, cielo, monumenti, moli, Per vetuste memorie venerande, Per i surti già in te fulgidi soli: Inviduato il nome tuo si spande Perchè da venti lustri ti consoli Del tenebror di Medicho servaggio Dell'astro Lotaringio al mite raggio. Eppur, fatalită!... pregi cotanti Di nocumento a te causa si fanno, Adducendoti in sen l'orde vaganti Del suol Gallico, Russo, Anglo, Alemanno.

Oro ne traggi è ver.... ma insieme.aki ! quanti Lezīosi costumi, che ognor vanno Più cancellando le nobili impronte Che in altre età sculle recavi in fronte! Dulente ver!... Per tali orde corrotta Non sol l'avita austerità obliasti, Ma in tutto quanto ad imitarie indetta, Più nemmen parli come un di parlasti!... Perfin la industre o artigianesca frotta Ha i proprii segni, i proprii nemi guasti. E in barbari mutati!... sacrilegio Non so se degno più d'ira, o dispregio!... Deh! alla possa dal ver, Fiorenza, cedi!... Deh! alle prische virtudi , a tua grandezza A volgere la mente ed il cor riedi, Lasciando allo stranier sua frivolezza !... Deh! che a te sacri un canto mi concedi Ricordator di altissima prodezza, Ricordator dell'ultimo e più chiaro Fra i tanti eroi che un giorne ti enerare! Come disparve il raggio co.

2 11 Cardinale Giulio de' Medici nel 19 novembre 1523 veniva eletto auccessore a Papa Adriano VI ed assumeva il nome di Clemente VII.

5 Occupata Roma dalle armi Imperiali, guidate dal famoso ribelle Francese Contestabile di Borbone, nel maggio 1527 veniva assoggettata al più orribile sacrilego saccheggio. Papa Clemente rimaneva prigioniero in Castello Sant' Angelo, confidato alla guardia di Alarcone, uso a quest'ufficio, perche già custode del Re Francesco I caduto in potere di Carlo V dopo la famosa battaglia di Pavia combattuta il giorno 25 febbraio 1525, (Pignotti, St. della

Tosc., lib. V, cap. 7.)

4 Firenze all'odio con cui risguardava la potenza Medicea, aggiugneva allora anche la vergogna, considerando che la sovrana autorità, dopo la morte del secondo Lorenzo dovesse passare nel bastardume. Imperocche non meno Clemente, che li due nipoti Ippolito ed Alessandro, ultimi germi del sangue di Cosimo, erano pubblicamente considerati illegittimi. Ippolito creato Cardinale nel 1528 era figlio a Giuliano II fratello di Leone X e Duca di Nemours, nato dagl'illeciti amori con una gentildonna di Urbino, quando esule dalla patria dimorava nella Corte di quel Duca Francesco Maria della Rovere. Alessandro a cui Clemente aveva già comperato il titolo di Duca di Penna, fu dapprima creduto bastardo di Lorenzo de' Medici

Duca di Urbino, e nipote al suddetto Papa Leone Ma si cavo poi dai penetrali domestici, ch'egli era nato di Giulio Cavaliere di Rodi, cioè dallo stesso Papa Clemente, e da una donna moresca. (Denina, Rivol. d' It., hb. XXI,

cap. 5.) 5 Dietro proposizione del Gonfaloniere Niccolò Capponi su proclamato Cristo Re dei Fiorentini, e s'innalzò la inscrizione del decreto sopra la porta del palazzo, della quale rimane aucora l'avanzo, cioè il nome di Cristo. Viene questa variamente riferita. Dal Varchi, Īst., lib. V. a YHS Christo Regi suo Domino Dominantium Deo — Šummo Opt. Max. Liberatori—Mariæque Virgini Reginæ dicavit A.S. MDXXVII... Dal Segni, lib. 1. a Jesus Christus Rex Florentini Populi S. P. decreto electus. » E dallo stesso nella vita di Niccolo Capponi. . YHS. XPS. Rex Populi Florentini S. P. Q. F. consensu declaratus. »

6 Clemente VII più sollecito di vendicarsi dei Fiorentini, che di mantenere l'onore della Chiesa offeso sì gravemente da Carlo V sottoscrisse il 29 giugno 1529 il celebre Trattato di Barcellona. Stretta mediante questo solenne alleanza con lui, fu stabilito che gl'Imperiali lo aiuterebbero a rimettere i Medici nella Signoria di Firenze. (Biogr. Univ. Art. Alessandro

de' Medici).

7 Sul finire dell' ottobre 1529. Filiberto Principe di Oranges, giovine e prode guerriero, strinse d'assedio Firenze con un esercito di 18,000. soldati.

8 Michelangelo Buonarroti che fu sommo nelle tre arti sorelle non solo, ma pure nelle lettere e nelle scienze, uno dei più vasti ingegni che abbiano onorata la specie umana, era da lunghi anni dimorante in Roma, quando la sua patria Firenze ebbe a trovarsi minacciata di guerra per fatto di Clemente. Abbandonatí subito i mirabili suoi lavori, corse prima a Ferrara, onde studiarvi il sistema delle sue fortificazioni, della sua artiglieria, e di tutto che si riferisce alle costruzioni guerresche. La potenza della sua mente lo creo d'impprovviso Ingegnere militare. Nominato dal Governo Fiorentino commissario generale delle fortificazioni, innalzo i famosi baluardi di San Miniato al monte, e sostenne per un auno l'assedio più ostinato.

9. Vuole giustizia venga qui rammeutato che dopo tre lunghi secoli disonno, d'inerzia e di mollezza, i Toscani non furono ne fra gli ultimi, ne fra i più tiepidi a prender parte alla guerra Italiana del 1848 intrapresa allo scopo onorevolissimo di racquistare la nazionale autonomia. La giornata del 29 maggio, ed i campi di Montanara e Curtatone in cui per sette ore durando costanti contro quadrupli nemici, e formidabile artiglieria, prepararono ed assicurarono ai Piemontesi la vittoria di Goito, rimarranno semprememorabili e gloriosi ai Toscani. I quali diedero prova luminosa che la fiamma dell'avito valore non fu spenta per opera del tempo pè per quella della sventura nel generoso animo dei nipoti.

40 L'avvocato Francesco Domedico Guerrazzi livornese, seppe assicurarsi fama per le sue scritture, fra le quali va distinta la narrazione dell'Assedio di Firenze, vergata con penna di fuoco, ed animo torbidamente agitato. Ne solo: ma per la parte principalissima che ebbe a rappresentare nei politici perturbamenti toscani degli anni 1848 e 49.

44 Elessero malauguratamente i Fiorentini a comaudante supremo le loto milisie Malatesta Baglione. Essendone stato condannato a morte il padre da Papa Leone, speravano in esso un nemico irreconciliabile dei Medici, ma s'ingannarono. In un corpo infralito da vergognose

malattie, racchiudeva un'anima la più

perfida. Egli fu traditore.

13 Francesco Ferruccio cittadino fiorentino fu di condizione mercatante, ma di animo nobile, pieno di grandi qualità, di sommo coraggio, attività e diligenza nelle cose di guerra, vigoroso di corpo, e tollerante delle fatiche.

(Pign., 1. c.)

45 Date il Ferruccio le disposizioni per la difesa di Volterra, in tre marcie per Vada, Rosignano e Livorno si condusse a Pisacon circa 1500 fanti e pochi cavalli, avendo il Maramaldo tentato invano impedirlo. In essa ultima città infermò sorpreso dalla febhre, egli convenne trattenersi tredici giorni. Il quale indugio cagionò probabilmente la rovina dell'impresa, avendo dato tempo ai ne-

mici di scuoprire le di lui intenzioni, e prepararsi per avvilupparlo. (Pign., l. c.)

44 Ritornato in salute, il Ferruccio parti da Pisa il 20 luglio unito a Paolo di Ceri figlio di Renzo con circa 3000 fauti, 500 cavalli, e molte salmerie per vittovagliare Firenze. Passò sul territorio Lucchese, e giunto a Pescia, prese la montagna di Pistoia, Per opera del Malatesta di ciò fu avvertito l'Oranges, che mandò ordini a Maramaldo ed a Vitelli, appostati fra Santa Croce e Fucecchio, i quali sebbene molto superiori di truppe, non ardirono attaccarlo, e contentaronsi d'inquietarlo nella marcia. A Gavinana giunsero però contemporaneamente tutti tre i corpi che lo inseguivano, per cui si trovò a dover combattere . contro un nemico a lui superiore d'assai. (Pign., l. c.)

15 ll Principe d'Oranges cadde ucciso da tre colpi di moschetto. Tale morte eccitò ne'suoi terrore cotanto, che si diedero bruttamente alla fuga, nè si arrestarono fino a Pistoia, dove recarono la notizia della patita intera

disfatta.

16 Quando il Ferruccio, riassalito all'alba seguente, vide impossibile ogni scampo, esclamo, ahil traditor Malatesta le deliberò di morire combattendo.

(Segni, Ist., lib. IV.)

47 Rimasto il Ferruccio prigioniero, e tratto davanti a Maramaldo, questi dopo avergli detto villanie, gli ficcò la spada nella gola. L'azione di Gavinana succeduta il 3 agosto 1530 fu la più sanguinosa di questa guerra. Durò circa 19 ore, e vi perirono da 2500 persone, molte delle quali valorose e distinte. Con la morte del Ferruccio e con la rotta del suo esercito cadde l'ultima speranza della Fiorentina Repubblica, la quale nel giorno 12 dello stesso mese fu costretta a capitolare con D. Ferdinando Gonzaga succeduto nel comando al d'Oranges. È lecito di congetturare che se invece fosse rimasto vincitore, ed avesse potuto entrare in Firenze con la sua truppa illesa, sarebbe stato in breve levato l'assedio (Varchi, Ist., lib. II. --Tor., Hist., lib. XXIX. - Ammir., lib. XXX. - Segni, lib. 1V).

# LEGGENDA XXI.

### FRANCESCO BURLAMACCHI.

[1546.]

AL DOTTO SACERDOTE
D. LUIGI SPALLANZANI
REGGENTE L'ILLUSTRE COLLEGIO DI SAN CARLO IN MODENA
EDUCATORE FILOSOFO
PADRE AFFETTUOSO
DEI GIOVINETTI A LUI CONFIDATI
OMAGGIO
DI GRATITUDINE DI VENERAZIONE.

- Figlio d'Elcia, fatidico veggente,
  Che del Giordan seduto sulla riva
  Al gemito dell' onda trascorrente
  Sposasti il grave suon dell' arpa diva,
  Per annunciar con parola dolente
  Alla colpevol tua Città nativa
  Le prefisse da Dio sorti future
  Di punitrici orribili sciagure:
- Infondi al petto mio lena che impetro,
  A disfogar la interna irosa doglia!...
  M'inspira affin col flebile tuo metro
  Dica d'Italia mia, che invan s'addoglia,
  Dal di che stesa sul guerrier ferètro
  Giacque del Tosco Eroe la fredda spoglia,
  Dal di ch'estinta la vetusta fiamma
  Permutato il lione apparve in damma!...

- Ahi! che invan da quel di troppo fatale Indi tentossi rallumarne il vampo, E scuoter chi dormia sonno ferale Per ricondurlo della gloria al campo!... Ahi!... minacciata ognor pena letale Si volle al sol desio di patrio scampo!... Ahi!... chi per questo cimento la sorte Di ceppi ebbe merce, di esiglio, o morte!...
- Almen d'uno fra i tanti sventurati
  Che rischiarno attüare idea sublime,
  Gli aspri infortuni sian rammemorati
  Da queste sacre al ver dolenti rime!...
  Almen d'uno fra i tanti, rinnalzati
  Nome ed onor si scorgano alle cime
  Che interdir mai dovrebbe il malo evento,
  Quando solo è dovuto a tradimento!—
- 5 Appo l'ardita memoranda lutta,
  Onde porsi poc'anzi informe saggio,
  Con Fiorenza gentile Italia tutta
  Precipitar scorgevasi al servaggio;
  Dovuto a quella, dappoiche distrutta
  Tirannia non volea, danno ed oltraggio
  A sue ragioni, insieme al reo bastardo
  Trafitto da novel Bruto gagliardo. 1
- Dovuto ahi si! dappoi che il fronte altero Curvava umilemente prosternata
  Nanti al superbo Cosimo primiero,
  Da cui venia più all' imo ancor piombata!...
  Dappoi che appien l'etrusco ardir guerriero
  Soffria spento da lui nella giornata
  Di Montemurlo, ed a rapine, a stragi
  Darsi ei lasciava e suoi sgherri malvagi!...²
- 7 Oh qual lugubre miserando aspetto
  Ebbe a porgere allora il bel paese
  Poc'anzi d'ogni vanto almo ricetto,
  Atto poc'anzi a tutte forti imprese!...
  Predominante punitor sospetto
  Si tenea l'alme di terror comprese,
  Che vuote, mute rimanean le vie,
  U'sol la luce dinotava il die.

- Nei più solinghi lor ricetti ascosi
  Sfegavansi gli oppressi, deplorando
  Gravi tributi, insulti sanguinosi,
  Parenti, amici, o in ceppi, o uccisi, o in bando!...
  Ivan pur'anco i tempi gloriosi
  Della perduta liberta membrando,
  Ma non la fiamma in cor sentian ridesta
  Sempre ai tiranni, quando scoppia, infesta.
- 9 Ferver ben la sentiva onnipotente
  Un Burlamacchi, nato al Serchio in riva,
  A cui data avea 'l Cielo anima ardente,
  Nobile, austera, del servaggio schiva: <sup>8</sup>
  Che dagli anni suoi primi il cor, la mente
  Dei magnanimi fasti riempiva
  Onde le greche e le romane istorie
  Tramandarono tante alte memorie.
- 10 In Lucca, dove ancor libero stato Prepotenza distrutto non avea, E dove al popol giunto, il patriziato Al reggimento pervenir potea, Non a lungo apparia dimenticato Uom che di tanta luce rifulgea, Ma estollendo veniasi a poco a poco Ai primi onori del nativo loco.
- Ei che fremere udiva il tosco pianto E conte avea tutte miserie estreme Ond' era effonditor sir crudo, quanto Esserlo può chi nasce di mal seme, Gioiva ad ogni impulso ond' era tanto Ratto lanciato a dignità supreme, Fidando che più facil compimento Darebbe un giorno a gran proponimento.
- 12 Novel Dïon, Pelopida novello,
  Avea giurato del suo cor nell' imo
  Tornar l'Etruria a libertade ostello,
  Tirannia ripiombare in sozzo limo:
  Ne solo; ma francar da suo flagello
  Italia tutta, per raddurla al primo
  Autonomo destin, da Dio prefisso,
  Che mai dall' uom patir dovria subisso.

- Non era no l'altissimo pensiero
  Sogno o deliro di turbata mente,
  Che eretto passo passo al sommo impero
  Di tutta la lucchese armata gente,
  Con questa, e quella che lungo il sentiero
  Avrebbe accolta, egli potea repente
  Proromper su Fiorenza, e far compita
  La parte prima dell'impresa ardita.
- 14 Ma patteggiato con Lione avea,
  Figlio a colui che tardi generoso,
  In Montemurlo prigionier cadea
  Del toscano Tiberio abbominoso:
  A colui che frustrarne risolvea
  L'arti e le rabbie, il giorno in che animoso
  Trafiggevasi il petto, deprecando
  Giusta vendetta a fato miserando. 5
- Aspettare dovea Lion, che intanto
  Di Francia u' stava, a lui facea richiesta
  Ritardarla volesse infino a tanto
  Fosse da lui valida schiera appresta,
  Ed a quelle di Lucca addotta accanto,
  Fin che a Vinegia l' un l' altro incontrato
  Insiem lo evento avesser maturato.
- All' avviso primier senza dimora,
  Lo assicurando appieno da sospetto
  Traffico assueto alli patrizii allora:
  Ahi!... sol vi apprende come sia in difetto
  E d'armi e genti lo Strozzi tuttora....
  Come pretenda dilungar la impresa 6
  Fin che presta abbia ei pur l'aita intesa....
- 17 Con doglia amara a consentire è tratto Il fervido Francesco ad un ritardo, Onde paventa possa del ricatto Giugner il tempo quindi troppo tardo: E poi che indarno rotto implora il patto Legante il proprio a social stendardo, Commosso da crudel presentimento, Rimpatria disdegnoso e malcontento.

- Acclamato d'ogni sua virtù la prova Acclamato lo vuol Gonfaloniero, 7
  Per cui congiunto alfine in se ritrova Sommo civil comando e in un guerriero: Allor si che la brama in lui s'innova D'estoller grido minaccioso e fero!... Allor si più gli duole aver giurato Che da lui solo nulla andrà tentato!
- E poi che scorrer mira il tempo invano, Ferma inviar messo a Strozzi il Benedino, Affin gli ottenga uscire armata mano, Con violento moto repentino; Or che può, valicato il San Giuliano, Francar Pisa frattanto, ove domino Ha su tutt' armi un Poggio a lui venduto, E pronto a farsi a lui compagno e ajuto.
- La ragion quei di suo partir confida
  Al reo Pezzin, ostentator bugiardo
  Di patria carità, che invece annida
  Tutte le ipocrisie nel sen codardo:
  « Che mai dicesti!... che svelasti! » grida
  Con bieco aspetto, con ghigno beffardo....
  « Saprò di Cosmo io sicurar lo scampo!... »
  E dileguasi rapido qual lampo. 8
- Dagl' inattesi sensi impaurito,
  Rimane Benedin per un istante
  Immoto al par di quei ch' abbia sentito
  Appena a un passo il fulmine scoppiante....
  Riavuto, al reggitor corre spedito,
  Pallido il volto, l' occhio lacrimante,
  E in rotto suon di flebile querela
  Del tristo la minaccia a lui rivela.
- A se davante Burlamacchi vede;
  Pur, lo spavento non gl'infosca i rai,
  Ne il messagger di van rimbrotto fiede:
  « Che mai facesti!... esclama sol, che mai!...
  Reca veloce fuor le mura il piede!...
  A piagner vivi la fallita spene,
  Le ribadite italiche catene!...»

- 23 Con lui che fugge subito veloce,
  Scampar potrebb' ei pure a lo periglio,
  Ma di fraterna carità la voce
  Odè, e ne compie il nobile consiglio:
  Vuol che sottratti a certo fato atroce
  Movano il piede a subitano esiglio
  Quanti appello consorti nella trama,
  Quindì il senese Umil tosto a sè chiama.
- A cui palesa come un fraudolente
  Lor libertade e vita insiem minacci,
  E gl' impon che a' compagni immantinente
  Porgerne avviso salvator procacci:
  « Sol ne resta il fuggir, sclama dolente,
  Alle torture, alle mannaje, ai lacci,
  Per attender che surga il di felice
  In cui nudar potrem la spada ultrice!... »
- 25 Detto ciò appena, dove la mogliera
  Alle tenere sue creature stassi
  Dando precetti di virtù sincera,
  Non corre, vola a concitati passi:
  Le stringe al seno.... e l'angoscia che fera
  Nel paterno suo cor più intanto fassi,
  Ultimo a lui predir sembra l'amplesso,....
  Ultimo il bacio in quelle fronti impresso!...
- Terge una stilla che gli riga il viso,
  Mentre fermando sugli amati il guardo
  Tenta il labbro comporre ad un sorriso....
  Ma il senso mai di amante sposa è tardo!
  Lo conosce ella dal dolor conquiso....
  Lo afferra.... sclama.... « È il riso tuo bugiardo!...
  Entro il cuore nascondi un tristo arcano
  Che tenti a me dissimulare invano!
- 27 » Ah! il palesa... il palesa alla tua fida Amante donna!... pensa che leggiero Fassi il dolor, se avviene lo divida Col travagliato un amator sincero!... Deh!... non resister!... tutto mi confida!... Qualunque sia, non occultar quel vero Che nel sembiante tuo smarrito i'leggo!... Per Dio, per me.... pei figli nostri il chieggo!»

- Ahi cimento crudel!... se tutto svela,
  Trafigge il cuore della sua diletta
  Di ferita mortal.... se tutto cela,
  Insulta alla virtù che vi ricetta....
  Fra si duro contrasto, avvampa, gela,
  Resta immoto.... vuol dir.... ma sol balbetta....
  Nave così bersaglio a opposti venti
  Cura indarno solcar l' onde frementi.
- 29 Ma in un istante ricomposto appieno,
  Risponde quanto può tranquillamente:

  « O donna mia, poni all' angoscia freno,
  Sgombra di tetre immagini la mente:
  Alle felsinee mura, al picciol Reno
  Ragion di stato mandami repente....
  Sollecito reddir spero.... ma intanto
  Nel lasciarti, frenar non posso il pianto.
- 30 《 Questi pegni del nostro puro affetto
  Io raccomando al tuo pietoso core....
  Instancata li guarda.... fa' che in petto
  Solo accolgan di Dio, di patria amore....
  Fa'.... » « Che mai dici, o sposo mio diletto?...
  Grida la donna!... sono d' uom che muore
  Tai funeste parole!... ah!... pon straziarmi!...
  Tutto omai devi, tutto rivelarmi!... »
- Oltre non può resistere il marito,
  E l'intero disegno generoso
  A lei discopre, da Pezzin tradito,
  Che procacciar gli può fato doglioso:
  « Basta, basta, ella sclama.... Ad altro lito
  Volgi rapido il piè.... d'abbominoso
  Tiranno fuggi le vendette.... l'ire!
  Se poco tardi, mi vedral morire. »
- Vanno gli amplessi e i dolorosi addio
  Del genitore a li figliuoli amati,
  Che benedice, ed accomanda a Dio!
  Del marito alla sposa a cui gli andati
  Giorni promette mai porrà in oblio,
  Quindi in un bruno amplo mantello avvolto
  Fugge per vuote vie, celando il volto.

- Oh misero i... tradito anco è da Umile, 10 Ch' ei tenne fra gli amici il sommo il vero, Ed or sè stesso, abbiettamente vile, Salvar procaccia da periglio fero:
  Ito ai Padri, fra pianto femminile
  Tutto disvela del Gonfaloniero
  Il concepito agitator disegno,
  Patteggiando per sè perdono indegno.
- Ad esso uguali, ingombrano la terra,
  Moventi senza perigliare unquanco
  Ai lor fratelli tenebrosa guerra!...
  Deh appaja alfin di tal turpezza stanco
  Quel Dio che tutto suscita ed atterra!...
  Deh imprima alfin sul fronte a' scellerati
  Segnal che li discopra agl' insidiati!...
- Al Senato atterrito, sul momento
  La vendetta di Cosimo si affaccia,
  E dannatore del proponimento
  Burlamacchiano, comparir procaccia:
  Decreta prigioniero il turbolento, <sup>14</sup>
  Di cui pon tosto berrovieri in traccia,
  Volendo insiem dai più vigili e astuti
  I varchi per l'esterno riempiuti.
- Oltre il quale è sicuro, incontro a lui Sgherro si fa che il passo gli trattiene, Mentre le braccia afferrangli altri dui: Divelto a viva forza ad esso viene Quanto sperò lo nascondesse altrui, Si che riconosciuto, ed arrestato, In atro carcer viene trascinato.
- Tratto in giudicio, dignitoso aspetto
  Serba esso in faccia a quanti son presenti,
  E poi che udi l'accusa, fuor del petto
  Manda tai fermi generosi accenti:
  O Padri, è vero.... fu da me concetto
  Il pensiero di tôr l'etrusche genti
  A servaggio crudele, ignominioso,
  Per ritornarle a fato glorioso.

- 33 » Amor di patria, ira per ogni dritto O tradito, o usurpato in danno loro, Quel disegno a me vollero prescritto Onde al vostro cospetto oggi mi onoro.... Voi, che vantate libertà, delitto Osereste appellarlo insieme al coro Di quei che perso della mente il lume S' imbragaro nel più vile sozzume?...
- Ah non sia, no!... di quell' onor vi caglia Che a vui spetta serbar candido e puro!... Su.... correte voi stessi alla battaglia, Onde il trionfo avvenga più sicuro!... Non esitanze.... e forse fia risaglia L'italo nome oggi scaduto e oscuro All'antica, e non più mutabil fama!... Spersa vada per sempre estrania brama!...
- Muove gli accolti ad applauso fremente...
  Ridesta ad essi in cor nobili affetti....
  Ingombra di pensier nuovi la mente....
  Ma ritornarli può codardi abbietti
  Il Preside da lungo ascosamente
  Dato a Cosmo, che nel proprio consiglio
  Li tragge col timor d'alto periglio.
- Quindi l'eroe conferman prigioniero, Gli sdegni ad isfuggir del Sire offeso, Che noto intanto da Pezzino ha il fero Periglio di cader morto o almen preso; E chiede tosto il reo Gonfaloniero In sua balia, perchè lo renda inteso Dell'empia trama, e insiem di tutti quelli Che seco trasse nei pensier rubelli. 12
- Tal viltade il Senato, è ver, rifiuta, E piuttosto in giudicio il vuol raddotto, In cui tutt' arte adopera più astuta Per trarlo a dir de li consorti motto: Resiste il forte a lungo, a lungo ammuta, Fin che da sdegno generoso, indotto È ad esclamare: « Accusator volete Me, che pria morto qui cader vedrete?

- Straziate pur, spegnete questo frale;
  È vostre omai!... non l'alma!... essa è di Dio!...
  Di Dio, che infonde in lei vigore uguale
  Al minacciato cruccio anco più rio!...
  Che vi trattiene?... orsù, date il segnale....
  A quello senza vacillar mi avvio!...
  Ai futuri mandiam doppia memoria....
  Di certa infamia voi.... forse io di gloria! »
- Non anco ha detto, e come si disfrena Sull' agno lupa che di sangue asseta, Stuol berroviero a dargli atroce pena Lanciasi, vuoto il cor di tutta pieta:... Deh! a nasconder la troppo orribil scena Veli suoi raggi il massimo pianeta!... Deh! fragoroso rimbombante tuono Copra di ghigni e di flagelli il suono!...
- Gui sfida e soffre con ferma costanza
  Il magnanimo eroe, mentre più ognora
  Di questi svariati alla possanza
  In tutte quante sue membra dolora:
  I Giudici confusi, dubitanza
  Concetta, ch' esso pria favelli mora,
  Gl' impongono sospesi, e il vuonno a nuova
  Serbato, ancora più tremenda prova.
- 46 Cosmo intanto, poiche smetter dovea
  L'ansia crudel di vendicarsi ei stesso,
  Paventando per quei che amici avea,
  Il Burlamacchi in liberta rimesso,
  A Carlo Imperador pronto pingea
  Le trame ordite, e il facile successo, <sup>13</sup>
  Quando reciso all'idra omai sorgente
  Non venga il maggior teschio immantinente.
- Al Scosso questi, per ratto messaggero Al Senato Lucense invia comando Sia tradotto a Milano il prigioniero, Di suo sdegno un rifiuto minacciando: E l'intimato, all'imperante altero Qual pur dovea, resister non osando, Annuncio invia nel carcere al tradito Del conforme da lui preso partito.

- Tutto, in udirlo, serba egli il coraggio
  Di forte eroe, sebben nel corpo affranto,
  E d'ogni dritto a si codardo oltraggio
  D' una prece risposta da soltanto:
  Anzi che muova al misero viaggio,
  Siagli concesso ai figli che ama tanto,
  Alla compagna che gli dava Iddio
  Porger ultimo bacio, ultimo addio.
- L'amato padre, il tenero consorte,
  L'amato padre, il tenero consorte,
  Trovan supino, immoto, senza lena,
  Col viso pinto del color di morte....
  Tanta è l'angoscia, la pieta, che appena
  Ardiscon fare a lui dolci ritorte
  Delle braccia.... dei petti!... il guardan muti
  Con mesti occhi di lacrime riempiuti.
- Scorso il tempo, in misura a lor concesso,
  Annunzia duramente austera voce....
  Oh crudele distacco!... oh amaro amplesso!
  Oh affanno oltre ogni dire immenso, atroce!...
  Sol Francesco serbarlo in sen compresso
  Può con virtù resa dal duol feroce,
  Mentre alquanto estollendosi sul letto,
  Tai sensi trae dal lacerato petto.
- Le mie parole estreme: Italia amai,
  E a sui tiranni sospettosi, avari,
  Sdegno costante, acerbo consacrai:
  Al padre siate negli affetti pari!...
  Non ismentite il nome suo giammai!...
  Bando a vile temenza.... osate ognora....
  Verra verra della vittoria!' ora!...
- 52 » Si, sì, verra, non può fallir la speme,
  Che la gran ruota assiduamente gira,
  E chi nel fondo oggi per doglia geme,
  Lieto nel sommo la doman si mira l...
  Ma sangue vuolsi a fecondare il seme
  Di santa ultrice inesorabil' ira l...
  E a me di onore alta cagione estimo
  Esser tradotto al sacrificio il primo!

- Surto il gran sol principio di nuov' èra In cui riscossa Italia a libertate Innalzerà soltanto una bandiera, Ite alla tomba mia.... la scoperchiate.... Affin dentro di lei gelida e nera Penetrino le franche aure bramate Invan nel mio terren pellegrinaggio, Affin scaldi quest' ossa il divo raggio!
- Mentre per sempre agli uomini mi svello, Perdóno a quanti m' han tradito in terra!... Imitatemi voi.... non al fratello, Ma solo a tirannia fate aspra guerra!... E sarà che valor sempre novello V' infonda Lui che prepotenza atterra.... Lui che dal Ciel benediravvi, come Vi benedico or' io qui nel suo nome!...
- Non un sospiro fiacchi l'alme in questo Crudo, ma si per me grande momento, Quanto sarebbe a un malfattore infesto!... Addio, sposa!... addio, figli!... il veggo.... il sento.... Qui, mai più!... ma colà dove il funesto Uman potere cade nullo, infranto, Ci troveremo un di per sempre accanto! »
- Appena ei tace, con vigor supremo
  Ricalcata l'angoscia in fondo al petto,
  Muti gli danno tutti amplesso estremo....
  Escon muti dall'orrido ricetto....
  Ahi!... qui sento il vigor farsi in me scemo....
  Confondersi, oscurarsi lo intelletto,
  Nel pensar di que' miseri allo stato
  Mentre ascoltan chiavar l'uscio ferrato!...
- Cade siccome corpo morto cade,
  Trema convulsa dal dolor trafitta
  Al par di chi freddo letale agghiade....
  Ciascun de' figli sovra lei si gitta,
  Prorompendo in tai grida, che a pietade
  Trovansi indotti i manigoldi istessi
  Al pianto assueti d' infelici oppressi.

- Adduce l'aura in lamentevol metro
  Di quelle voci strazianti il suono
  Del prigioniero dentro il carcer tetro,
  A inacerbargli il duol dell'abbandono...

  Gran Dio!... sclama, non già per me t'impetro,
  Chè de' tormenti miei ti offersi il dono!...
  Pei cari figli sol.... per la consorte!...
  Loro affaccia mia vita, e non mia morte!
- Ahi!... più non reggo!... scena amara tanto
  Al labbro ed al pensier la possa toglie!...
  Cerco parole a pingerla, e soltanto
  Singulti sospirosi il petto scioglie!...
  Altri maggiore a me consacri un canto
  Alla invitta costanza fra le doglie
  Di novello tormento disumano
  Dispiegata dal forte anco in Milano!
- Che ne troncò la veneranda testa.... 
  Il palco sanguinoso, le paure
  D'una vendetta a tirannia funesta!...
  Vendetta riserbata alle future
  Genti emendate, per cui fia ridesta
  Forse un giorno la flamma generosa
  Che torni franca Italia, e gloriosa!

Padova, Luglio 1842.

#### NOTE.

Alessandro de' Medici tiranneggiò in ogni maniera Firenze e. la Toscana dal 1530 al 1537. Lorensino figlio a Pier Fraocesco de Medici risolse liberare la patria da tale flagello, e sebbene di lui parente, lo trucidò aiutato da un suo agherro nominato Scoronconcolo. Fu però fatalmente chiamato a succedergli Cosimo figlio di quel celebre Giovanni che fu capitano delle Bande nere, dal quale venne in seguito recata al sommo la oppressione di tale paese.

la oppressione di tale paese.

3 Gli esuli e fuorusciti di Toscana,
amatori dell'antico stato, sotto la guida
di Filippo Strozzi tentarono un'impresa

contro Cosimo. Ma sorpresi a Montemurlo il 1 agosto 1537 andarono rotti, e fra molti prigionieri si contarono oltre il cominato Strossi, il Valori, l'Albiszi e il Canigiani i quali tre ultimi furono subito fatti morire. Lo Strossi fu trattenuto in carcere, torturato, e per un anno soggettato ad ogni trattamento più duro. La vittoria di Montemurlo consolidò il potere del novello signore.

5 Inselice oltre ogni dire su la condizione della Toscana sotto il governo di Cosimo, principe superbo, avaro, sospettoso e crudelo. Francesco Bulamacchi di Lucca, in mezzo all' universale avvilimento oso concepire il pensiero di tornarla a prospero e libero stato. Errarono il Botta ed il Sismondi nell'asserirlo nato in bassa industriale condizione. Il Mazzarosa nella sua Istoria di Lucca, e Carlo Minutoli nella vita che ne scrisse, lo dimostrarono uscito di cospicua famiglia. Aveva egli sortito dalla natura una fervida e nobilissima anima, che aveva saputo sublimare con lo studio della veneranda antichità. (Botta, contin. a Guice., lib. V.)

4 Creato il Burlamacchi Commissario dell'Armi, e potendo disporre di alcune migliaia di soldati, il suo pensiero prendeva certa consistenza. ed avrebbe potuto con una mossa repentina accendere gran fiamma in Toscana non solo, ma in

tutta Italia. (Botta, I c )

5 Per assicurare maggiormente l'impresa, e procacciarsi validi meszi d'armi, genti e denaro, mando a Marsiglia un di lui fidato, Bastiano Carletti, perche si concertasse con Leone Strozzi Priore di Capua, figliuolo di Filippo, che sapeva anelante di vendicare il padre. Il quale poi che ebbe languito nelle prigioni di Cosimo, come sopra accennammo, erasi ucciso, scrivendo mentre moriva, col proprio sangue sul pavimento il noto verso di Virgilio: Exoriare aliquis nostrisex ossibus ultor. Tale nobile vittima del despotismo volle prevenire in tale maniera la possibilità di compromettere il proprio onore in una seconda tortura, dopo di averne sostenuta una prima con fermezza. (Biogr. Univ., art. Strozzi Filippo.)

6 Udito il grande progetto, Leone recossi a Venezia, ove chiamo pure il Burlamacchi, per megliò determinare il modo della esecuzione. Volle il Priore una dilazione per provvedersi di danaro, e disse quindi che non credeva opportuno il tempo dal Lucchese proposto, convenendo aspettare l'esito della guerra di Alemagna, che appunto allora incominciava. Tale dilazione fu forse la causa principale per cui la impresa ebbe ad

andare fallita.

7 La gita di Burlamacchi a Venezia nou eccito sospetto alcano. Tanto è ciò vero, che quasi subito dopo il di lui ritorno, eletto venne alla suprema dignità di Gonfaloniere. (Botta, 1. c.)

8 Vedendo trascorrere il tempo che giudicava opportuno all'impresa, senza

ricevere notizie di Leone Strozzi, pensò inviargli il proprio domestico Cesare di Benedino per avvisarlo che in breve avrebbe valicato il Monte San Giuliano con tutte le sue genti, e sorpresa Pisa, della cui fortezza era guardiano il Lucchese Vincenzo di Poggio, secretamente già con esso accordato. Ma l'ineauto Benedino innanzi di partire per Venezia, scopri il trattato ad un Pezzini pure di Lucca, che a sè stimava fedelissimo. Ciò appena udito, costui che mal animo portava al Burlamacchi, per averlo siccome Gonfaloniere mal servito in un piato, disse che tullo correva a rivelare al Duca di Firenze. Benedino riferì la cosa a Burlamacchi, e quindi si salvo. (Botta, l c.)

9 Avrebbe potuto salvarsi tosto auche Burlamacchi, ma lo tratteme un dilicato motivo di amicizia e di onestà. Siccomo contava specialmente tra'Senesi rifuggiti molti complici, così perchè non rimanessero in pericolo, fece chiamare Giovan Battista Umili principale di essi, e lo istrui dello stato delle cose, affiache salvasse i compagni e se stesso. Scrisse inoltre una lettera alla Signoria, natrando la cagione di sua partensa improvvùa, e scusando quanti-aveva tratti uel progetto di rivolgimento. (Botta, l. c.)

<sup>40</sup> L'Umili spayentato, recossi volan-

do al Segretario della Signoria, e tutto quanto gli rivelò

44 Dietro l'avviso dell'Umili, la Siguoria immediatamente colloco guardie sulle mura, e a quelle delle porte comando nessuno fosse lasciato uscire, qualunque abito portasse, qual nome, desse, fosse qual si volesse. Non fu admique Francesco lasciato passare, e riconosciuto, fu posto Ammediatamente in carcere.

12 Cosimo lo voleva in sua podesta per farlo esaminare, e cavaroe il fondo del fatto che toccava tutta la Toscana, ed il suo Stato in particolare. Non vollero per altro i Lucchesi in cio contentarlo. Ben posero lo sfortunato a la colla, perche rivelasse nota solo l'orditara del trattato, ma ancora i complici tutti di esso Alla prima parte si arrese: alla secunda resiste con la più magnanima costanza.

13 Temendo Cosimo che per la parsialità di Lucca contro Firenze si tacesse qualche parte della verità, e che il diseguo fosse più largo di quello si diceva, poichè non potè averlo in propria balia, ricorse all'Imperatore, il quale ne fece formale ed assoluta domanda ai Luchas i, com minaccia dell'alto suo sdegno nel caso di rifiuto. (Botta, l. c.)

46 Tradotto a Milano, quel Vicere D. Ferrante Gonzaga lo fece esaminare e porre al martoro con acerbità maggiore che in Lucca, non per questo intendendesi da luì più di quanto in principio avera detto. Convinto di delitto di

Stato, e di trama contro la potenza imperiale, ebbe tronca la tesfa, in pena del suo non già mal fondato, ma certo molto ardimentoso pensiero. Poichè se il Priore di Capua non avesse voluto soprassedere alla esecuzione, e mandarla ad altro tempo che non voleva il Burlamacchi; e se Cesare di Benedino fidato troppo leggermente non si fosse di chi in caso di tanta importanza fidare non si doveva, è versismile che si sarebbe mosso qualche gran dado in Toscana. (Botta, l. c.)

# LEGGENDA XXII.

#### MASANIELLO.

IN DUE PARTI.

AL VALENTISSIMO GENERALE
ENRICO CIALDINI
ILLUSTRE VANTO
DI MODENA SUA PATRIA
CHE FRA LE SCHIERE PORTOGHESI ISPANE E SABAUDE
ADDESTRAVASI A VINCERE UN GIORNO
I NEMICI ETERNI
D'ITALIA.

### PARTE PRIMA.

### LA INSURREZIONE.

- a La gola, il sonno, e l'oziose piume » Hanno dal mondo ogni virtù sbandita!... » Si, lamentando il mutato costume E la scemante già valenza avita, Esclamava Colui che al divo lume Onde la-mente sua volle fornita, Seppe giugner la patria caritate Estinta nelle odierne alme diacciate!
- 2 Eppur, mentre girava intorno i guardi,
  Gioire ancora egli potea sperando....
  Erano ancora Italici stendardi
  Che il vento su le torri iva agitando....
  Itali duci d' Itali gagliardi
  Stringeano in pugno ancor dovunque un brando,
  Per interdire a barbaro straniero
  Il sacrilegio di usurpato impero!

- S'oggi repente fuor del mute avello
  Dove riposa nella pace eterna,
  Lo appellasse la voce alta di Quello
  Che creò la natura e la governa,
  Affin dall' Alpe sino al Mongibello
  Percorresse la sua terra materna,
  Incontrerebbe in questa un solo, un solo
  De' trapassati eroi degno figliuolo?...
- Ahimè!... come a imprecar sarebbe astretto Quel patrio amor vivo, sincero e molto, Che il tenne assiduamente lo intelletto De' suoi fratelli a disnebbiar rivolto!... Come a imprecar quel giorno in cui d'eletto Serto fregiato il crine, dall'accolto Popol Romano proclamarsi udiva Padre di civiltate rediviva!...
- Ahi! come d'ambe man gli occhi a velarsi Indotto andrebbe da dolor, vergogna, Onde tal figlia innante non mirarsi Che lo tradiva, nè più a gloria agogna!... Che giunta in quell'Alcina a permutarsi In cui, men vizio, tutto era menzogna, Ha pur l'Itale genti tralignate, Rese inette alle grandi opre onorate!
- Ed appena travisti aspetti fieri
  Per folte chiome, e per menti vellosi,
  Insiemati a ridicoli leggieri
  Non pur nostrani ammanti indecorosi;
  Appena conosciuti li pensieri
  Troppo a questi concordi, a quei ritrosi,
  Con ghigno di profondo amaro sprezzo
  Reddir vorrebbe ai trapassati in mezzo!...
- 7 E vergogna e dolor desta in me ancora Il meditar come di eroi giganti I tralignati figli, van più ognora Per tutto il viver lor restando infanti!... Oh Patria carita!... come finora Mi reggi a richiamare alcun fra i vanti Di que' famosi, onde un rimorso almeno Mi sorta suscitar di questi in seno!...

- 8 Chi è colui, chi è colui che a me si para Fra luce tanto fulgida ravvolto, Che la solare più serena e chiara Al paraggio non è che vapor folto?... Giovanesca e viril beltade a gara Informano le sue membra ed il volto.... Succinta indossa mariniera vesta, Sugli omeri sostiene e rete e cesta....
- 9 A tali segni incerto non ondeggio!...
  Nel raggiante fantasima, l'umile
  Amalfitano pescatore i' veggio
  Che scosse li fratei da sonno vile.... 

  Che scrollato con essi avendo il seggio
  Di balda prepotenza signorile,
  Degno si rese inspirator di canto
  Che pria mova a letizia, e quindi a pianto.—
- Ti largiva suoi doni in gran misura!...
  Invan ogni tuo colle, ogni tuo piano
  Rallegrava il sorriso di natura!
  Crudo Ministro di quel Rege Ispano
  Cui ti fea schiava l'Itala sciagura,
  Gia fermo aveva di rapirti tutto....
  D'inabissarti in miserabil lutto!
- L'opra iniqua a espedir, dall'imo inferno Evocava con erridi scongiuri Quei mostri che volea di suo governo Consiglieri ed opranti i più sicuri!... Ingordigia, terror, superbo scherno E violenza sortian dai regni oscuri, Preceduti da scaltra ipocrisia, Seguitati da macra carestia.
- Come solean da porte spalancate
  Avventarsi le belve nell' arena
  Sulle vittime a morte condannate,
  Con l'impeto che mai stanchezza frena
  In te, ed in ogni tua minor cittate,
  Prorompevan, dunque cospandendo
  Miseria estrema ed amaror tremendo.

- A dipigner l'immagine dolente,
  Ne di taccagna tirannia tutt'arte
  Ad esporre, or nascosa, ora patente;
  Per cui sbandando gíansi in ogni parte
  Di stranio suolo in traccia, e strania gente,
  Lor che più non avean di che l'ossame
  Velar, spolpato da rabbiosa fame.
- Ne sia qui faccia udir l'eco del pianto Rompente fuor da tutte stanze umili, A cui dava risposta in ogni canto Lieto fremito d'orgie signorili:

  Mentre per legge abbominevol, quanto Di senno cassa, tutti li gentili
  Per avito fulgor, giano assoluti
  Da quanti imposti erano allor tributi.
- Abbandonata l' ampla dipintura
  A più fervidi ingegni, e forti petti,
  Di Rodrigo poss' io l' empia natura
  Far manifesta con succinti detti:
  Perche sospenda alfin tanta oppressura,
  Son messaggeri venerandi eletti,
  Che lacrimosi a' piedi suoi prostrati
  Implorano pietade ai dispogliati.
- Qual risposta osa dar la tigre immane?...

  « Avete le figliuole, le consorti,
  E affermate che nulla vi rimane,
  O mendaci rubelli malaccorti?...
  Vendetele, e col prezzo le sovrane
  Bisogne satisfatte, a streme sorti
  Sfuggir potrete... » Ah! quando mai d'uom voce
  Udissi profferir motto più atroce! ... 8
- E già siccome un fremito si desta
  Sordo e cupo nel Vèsevo allor quando
  Nelle nascose sue latèbre appresta
  Tutto che fuor vomitera tuonando,
  Nel popolo così si manifesta
  Quel cupo mormorio che rafforzando
  Più tuttodi, fa presentir vicina
  D' impossibil governo la ruina.

- 18 D' Arco intanto non sol smessi balzelli Richiama, addoppia, ma nel suo pensiero Ne va creando tutto di novelli, Sebben compiuto omai dispoglio intero: Sin le frutta gravate ei vuol di quelli, Imponendo a gentame berroviero Attenta veglia sul decreto indegno, Che immenso rende il popolesco sdegno.
- Dai petti in cui compresso il vuol terrore,
  Attende sol di scorgere un segnale,
  O di ascoltare un grido eccitatore...
  Così la negra polve micidiale
  Di cupa mina ascosa entro l'orrore,
  Aspetta solo a divampar tremenda
  Una favilla che la tocchi, e incenda.
- Ma se sospira ognun mutato alfine
  Stato peggiore della stessa morte,
  Da cui si suole almeno addur la fine
  D'ogni più dura incomportabil sorte,
  Non osa alcun dell'ire cittadine
  Estollersi rettor sagace e forte;
  Occorre invece repentino evento
  Che giunto annunci il giorno del cimento.
- Sua mattutina scintillante stella
  Scorgesi appena sovra l'orizzonte,
  Annunziatrice che serena e bella
  Stassi l'aurora per mostrar la fronte;
  Al cui raggio primier la pastorella
  Docile greggia guida al prato, o al monte,
  Si desta il mormorio per la cittate
  Degl'industri accorrenti all'opre usate.
- 22 Già ingombro è tutto l'annonario foro Di berroviere pubblicane genti, Sempre liete dei poveri al martoro, E sempre sorde al suon dei lor lamenti: Già a poco a poco affoltansi coloro Che arrecano le frutta, gli alimenti, Subito aggressi dalle avare squadre Qual talvolta viator da turbe ladre.

- 23 Dalla ubertosa Pozzolana valle
  A lenti passi faticosi giugne
  Uom con zane di frutti su le spalle,
  Tostamente abbrancate da quell' ugne:
  Allo strano atto, al rinserrato calle
  A se d'intorno, da chi scherno aggiugne
  A prepotenza, avvampa all'improvviso
  D'alto furor che gli sfavilla in viso.
- Accolto stavvi disperde, calpesta,
  Alto gridando: « Di miseria al pianto
  Me condanno ed i miei, pria che di questa
  Rapace turba satollar la tanto
  Vile ingordigia!... » Subito si desta
  All'atto, alle parole, un movimento,
  Un fremito confuso, violento. <sup>5</sup>
- Anelan dar di piglio i pubblicani
  A lui che il vulgo d'alto plauso onora,
  E con sibili, grida, e suon di mani
  Scoccata annuncia del ricatto l'ora:
  Quei per l'insulto al lor rigoglio, insani,
  Dalle vagine traggon l'armi fuora.—
  Questo fronteggia, e a lor si spinge addosso,
  Da prorompente brama ultrice mosso.
- Aspra è omai la riotta, ma confusa,
  Tumultüante, incerta della meta
  Che aggiunta fia da rabbia a lungo chiusa,
  La cui foga il terror più non divieta:
  Chi si lancia a sbramarsi alla rinfusa
  Del sangue vile onde da lungo asseta....
  Chi a porre in fiamme ogni loco abborrito
  Chiudente il bene ai poveri rapito.
- 27 Masaniello con rapido pensiero
  Tutto misura tutto il gran periglio,
  Ed irraggiato dal superno vero,
  Pronto divisa salvator consiglio:
  Mentre più ferve spaventoso e fiero
  Fra i pubblicani e il vulgo lo scompiglio,
  Sovra un palco si lancia, e in questi accenti
  Prorompe generosi e veementi.

- « Fratelli!... è dritto che il furore omai Terribil piombi sovra dispietati Crudi tiranni, onde noi fummo assai Fino ad oggi quai vermi calpestați!... Soffocammo abbastanza i nostri lai Resi nudi di tutto, ed insultati!... Il di spunto della vendetta!... all'armi!... Non sangue no, non fiamma si risparmi!
- » Abbiano pena meritata i tristi.... Iniqua legge nulla si proclami.... Ogni franchigia antica si racquisti, E assodi contro nuove insidie infami.... La santa impresa non però contristi Un sol delitto!... guai a noi!... più grami Ne renderebbe allor quel giusto Iddio Che sol protegge l'innocente pio.
- 30 » Una sol voglia, un sol desio vi giugna, E invincibili allor tutti sarete!... Supremo duce che a valore aggiugna Senno maturo, unanimi eleggete.... Ciecamente obbeditelo, ed a pugna Con lui sfidando tirannia, ne avrete Sicura, pronta, nobile vittoria, La patria avrà per voi letizia e gloria! »
- Luce improvvisa che vicino addita
  Porto sicuro a navicella errante
  Nel bujo, e di magnete omai sfornita,
  Fra tempesta più ognora infuriante;
  Luce che quindi voto unico eccita
  Nel cor pria incerto d'ogni naufragante,
  Sono alle accolte turbe irresolute
  Del pescatore le parole argute.
- Concorde grido approvator di quello Ch' ei propone sagace, intorno echeggia, Misto alle voci: « Viva Masaniello!... Masaniello sia duce!... a noi proveggia!... Egli soltanto dal crudel flagello Che sovra nui da lunga etade aspreggia, Salvi ne faccia!... noi giuriam sua sorte Fidi seguir.... seco affrontar la morte! » 6

- Questo inadatto a sua nullezza accenna....
  Esclama che giammai l' insetto vile,
  Ma l' aquila bensì volo alto impenna....
  Insiste invan, tra l' ordine gentile
  Uso il brando a trattare e insiem la penna,
  Venga prescelto.... « Nui vogliam te solo! »
  Ripetono i sommossi a stuolo a stuolo.
- Oh celeste prodigio!... sul momento
  L'uom del vulgo ad onor sommo appellato,
  Compone si l'aspetto, il portamento,
  Che sembra quasi in regal culla nato:
  Luce di senno, e fiamma di ardimento
  Gli sfavillano in vise.... al gesto usato
  Rozzo e vivo, succede il mäestoso,
  Che muover suole affetto ossequioso.
- Con voce rimbombante al par di tuono,
  Risponde ei tosto fermo, risoluto:

  « Il volete?... il volete?... a voi mi dono,....

  Dal Ciel pregando a mia fralezza ajuto!...
  Guerra moviam.... non di Filippo al trono,
  Ma a tutto iniquo affamator tributo
  Che ci danna a perir.... tremi chi audace
  Diversa qui allumar tenti rea face! »
- S' avvia ciò detto: formidabil turba
  Lo segue muta, il cui numero e possa
  Aumenta ognun che rapido s' inurba,
  Udito appena il suon della sommossa:
  Così torrente cui gonfia e perturba
  Dirotto nembo, ad ogni istante ingrossa
  Pei cento e cento spumeggianti rivi
  Che accoglie in sè dai prossimi declivi.
- Ogni drappello ispano che s' affaccia A impedirgli la via, fugato o sfatto, Corre veloce del Reggente in traccia, Onde guerra proporgli, o nuovo patto: Ma il vile al primo suon della minaccia Si è in asil cenobitico ritratto, Dove non già rimorso, ma spavento Lo fa tremar siccome foglia al vento.

- Spinta da tristi al duce si ribella,
  Per tutte parti corre disbandata,
  Sprigiona i rei, con loro si affratella:
  Contro l'opima gente invidiata
  E abborrita da lei, tanto arrovella,
  Ghe i palagi ne invade, e spoglia e incende,
  Tra nefandezze e atrocitadi orrende.
- Non ente umano Masaniel si mostra,
  Non ente umano Masaniel si mostra,
  Ma celeste disceso nella terra
  All' improvviso dall' empirea chiostra!...
  « Questa, esso grida, che or da voi si atterra,
  O sacrileghi, è pur la patria vostra!...
  Vi son fratelli quei che trucidate!...
  D' un giusto Iddio vendicator tremate! »
- A cui l'austero aspetto arcana aggiunge
  Possa domante ogni alma più ritrosa,
  Tanto il rimbrotto ogni uditor compunge,
  Che da eccitanti foga abbominosa,
  La multitudin pronta si disgiunge....
  Così larga repente ondosa vena
  Fiamma che stride roteante affrena.
- Allora Masaniello a se d'intorno
  I colpevoli aduna, a cui comando
  Fa di recargli tutto quanto andorno
  Entro gli opimi ostelli depredando:
  Alla patria lo sacra, e affin ritorno
  Più non sia fatto a pari eccesso infando,
  Chi lo incito, vuol con tremendo esempio
  Di tostano punito estremo scempio.
- In brev' ora così da lui sedato
  Il ribellante moto periglioso,
  Ricompone le schiere, e conquistato
  Vuol fortilizio, a cui muove animoso:
  Lo assal, lo vince, ingombra, e assicurato
  Da quello, può lo sdegno minaccioso
  Omai sfidare dell' Ispan tiranno,
  Sfuggir d'insidia, o violenza al danno.

- La milizia ne cassa, e l'armi tutte
  Ond' ei comanda sia tosto dispoglia,
  A que' de' fidi suoi vuole tradutte
  Da cui più mostra è generosa voglia:
  Forte è omai si, che a conquistanti lutte
  Potrebbe ancor.... ma non tanto inorgoglia
  L'umil, che saldo il cuore ed il pensiero
  Serba a tornar franto diritto intero.8
- 44 Del Sebeto al Pastor quindi si tragge,
  Che, Ministro di un Dio d'amor, di pace,
  Bramar dee che su quelle amene piagge
  Non divampi guerresca orrida face:
  Intercessor lo implora onde per sagge
  Ed eque leggi, freno abbia un edace
  Ingiusto spogliamento, e il popol tutto
  Sia reso indenne da futuro lutto.
- Ove d'Arco traea notturno il piede,
  Vi sosta alquanto, poi là dove unita
  È la turba maggior, ridente riede:

  E annichilata, esclama, l'abborrita
  Gravezza onde fremete, e in un concede
  Il supremo Rettor perdono a quanti
  Oggi insorgere osaron ribellanti!...»
- 46 Imprudenti parole!... come avviene
  Se ad improvvisa sotterrana romba
  Segue scossa per cui distrutta viene
  Mole affollata, e convertita in tomba....
  L'urlo dei tanti mille che contiene
  Si disperatamente alto rimbomba,
  Che supera il fragore spaventoso
  Del funesto subbisso rovinoso....
- 47 Così di quelle al suon, l'accolta gente Pari alte emette grida furibonde, Tali, che fino il mar subitamente Increspa le sue innanzi immobili onde: Ma d'un cenno ammutir la fa repente Masaniel, che la propria ira nasconde, Mentre all'Antiste dice, con la calma Di chi serra nel petto eroica un'alma:

- 43 « Nui ribellanti proclamare ardisce
  Quel Roderigo che ci spoglia e opprime?...
  Guardi il popol.... con l'armi che brandisce,
  Qual'unico vessillo erge sublime?...
  Quel dell'Ispano Re, cui non tradisce
  Fin che sol rivoler suoi dritti esprime!
  Abbiane fine il lungo orribil danno,
  E l'armi tosto da sue man cadranno.
- Mandarci ardisce di perdono offerta?... Con accettarlo, rei ci accuseremmo, E quindi pena inevitabil, certa Da prepotenza o da perfidia avremmo: Nunciar soltanto ardisce oggi diserta L'estrema legge contro cui sorgemmo, Non tutte l'altre cento e cento ancora Onde ci spoglia, ci tormenta ognora?...
- Sappia da te, che il riconquisto pieno Dei dritti omai vogliam, da Carlo Augusto Un di concessi, e ch' indi ci venieno Tolti a graduale usurpamento ingiusto: Che omai vogliamo in tutto il Regno sieno, Secondo il noto a ognun patto vetusto, Cassi i tributi non mai confermati Dal supremo Pastor de li crismati.
- Consentita la sua prisca possanza,
  A cui sommessa quindi poi ridutta
  Sia l'eccessiva Ispana tracotanza....
  Udisti?... or riedi.... affin di atroce lutta
  Ai futuri non passi la membranza,
  Fa che tosto sappiam tutto concesso
  Quanto pel labbro mio Napoli ha espresso. » 10
- Tal di plauso, stupor, consenso, misto
   Un fremito risuona appena ha detto,
   Che il porporato Apostolo del Cristo
   Sente il cuore commosso a ignoto affetto:
   Muto ed umil s' inchina, e a quel che il tristo
   Ha scelto in suo terror forte ricetto,
   Senza por tempo obbediente riede
   Per trarlo ad assentir quanto si chiede.

- Che se il popolo in armi avvien richieggia Indennitate da future offese,
  Riman fedele al Re che il signoreggia,
  Le immagini di lui vuol che sospese
  Fuor di suo albergo, ognuno tener deggia
  Tra paramenti e faci, agli alti evviva
  Congiunga il nome suo turba giuliva. 11
- Schermirsi omai da quanto è a lui prescritto Roderigo non puote, onde al ritorno Reca l'Antiste che conforme editto
  Fia pubblico e giurato in vicin giorno:
  Appo l'annunzio, il popol che a suo dritto Scorgesi reso, e tolto a danno a scorno,
  Va festeggiando l'alto suo contento....
  Quand'ecco insorge nuovo turbamento.
- Forte apparente omai come sicura,
  Funge l'orgoglio, e move la temenza
  Del patriziato, che atterrarla giura:
  Ma sfornito d'intrepida valenza,
  Ha ricorso a perfidia ed a congiura,
  Sgherri accoglie in secreto, e li confida
  A Matalon perchè lo assalga e uccida.
- Rischiara appena il foro, ove all' aperto Masanïello sta l' alto domino Esercitando che gli fu conferto;
  A questo vien facendosi vicino Diviso stuol di sgherri a passo incerto E sospettoso, nella foggia istessa Onde alla preda il cacciator s' appressa.
- Non tra la folta spingonsi, dubbiando
  Possa il moto impacciarne, o la ritratta,
  E confidano in quel tubo esecrando
  Che sanno come pur da lunge abbatta.
  Ad attender perciò l'empio comando
  Qua e la ciascun dei perfidi s'appiatta,
  Tenendo intanto immobile lo sguardo
  Sul designato al projettar codardo.

- E di scoppi ben cento eccheggia il tuono,
  Ma non una dell'armi infami nuoce
  All'insidiato, per celeste dono!....
  « Vendichiam.... vendichiam la colpa atroce!... »
  Grida egli allora con terribil suono,
  E infiammato di giusta ira si scaglia
  Primo fra tutti a micidial battaglia.
- Al rotear del corruscante acciaro,
  Al reggere de' suoi fidi la mossa,
  Palesa come d' ogni eroe più chiaro
  Congiunga in se la mente, e in un la possa:
  Matalon fugge, dando un guardo amaro
  Al giacente fratello, di percossa
  Letal colpito, che nell' agonia
  Si pente aver servito a tirannia.
- Mal resistono ai prodi onde son cinti,
  Prodi, dal magno che li guida e incuora
  Tratti a spiegare valorosi istinti:
  Sua quindi è la vittoria in rapid'ora,
  E intorno a sè tutti cattivi, o estinti
  Mira coloro a cui non venne dato
  Seguire il tristo all'ira sua scampato.
- Lo scorger fra i cattivi quel Perrone
  Che avea prescelto consigliero e ajuto
  Appena tolto ad orrida prigione:
  E poi che in onta a' giuri suoi, venduto
  Perfidamente s' era al Matalone,
  Dà un cenno.... acciar corrusco in alto splende....
  Sul traditore inesorabil scende. 18
- Geme, pensando quanto sia perverso
  L'uomo, all'ossequio di virtù ritroso,
  Di conoscenza ai dover sacri avverso!...
  Ma riscuotesi tosto, ed animoso
  Tali detta ordinanze, che sovverso
  Rendan tutto novel congiuramento,
  E impossibil scoverto assalimento.

- L'ordin patrizio, poi che osò cotanto
  A sbramare sue turpi ascose brame,
  Vuol dismetta il pomposo ed amplo ammanto
  Opportuno a celar scoppietti e lame:
  Nè sol; divieta ch'oltre s'abbia accanto
  Le turbe assuete di servidorame,
  Del popol rappellate a rieder parte,
  Nudandolo così di forza e d'arte.
- Supplizio ai calcitranti egli minaccia,
  Fiamme a lor case.... ove con fossi, dove
  Con barricate distornar procaccia
  Prepotenze non sol ma insidie nuove:
  Dalla Cittade ogni stranier discaccia,
  Faci notturne vuol per ogni dove;
  Elegge i più valenti a quel comando
  Che giunto a stima, fassi venerando. 14
- Al suo consiglio, al suo braccio, al suo core
  Tutto omai cede senza più contrasto....
  Omai quel che ha raggiunto eccelso enore,
  Cinto il vorrebbe di condegno fasto....
  Ma in esso il cui purissimo candore
  Ambizione ancor non rese guasto,
  Tal pensier non indentra, e in somma altezza
  Serba il pensier della natia bassezza.
- Quindi allor che riposo a tante e tante
  Svariate cure il fral stanco richiede,
  Al misero suo tetto, palpitante
  Di purissima gioja tragge il piede: 15
  La giovinetta sposa amata e amante
  Movergli incontro a braccia aperte vede,
  E al suo fianco addormito dolcemente
  Sogna pe' suoi destin nuovo ridente....
- O voi, che spinti sol dalla puntura
  Di avarizia o superbia, vi lanciate
  Di turbolenza nella bolgia oscura,
  Colpe a colpe ammontando, a lui mirate!...
  Sotto l' usbergo di coscenza pura
  Tranquillo ei posa.... mentre voi provate
  Un' angoscia, un sospetto, uno spavento
  Che vi turbano il sonno ogni momento!...

Sacro al trionfo di giustizia e pace
Il giorno sospirato alfin risplende....
Trionfo che dovean render mendace
Ben tosto, nuove Ispane insidie orrende!...
Ahime!... qui giunto, doglia tal mi sface,
E in un tal ira fervida m'accende,
Che tolto m'è condurre a fine il canto,
Se pria non sosto a rinfrancarmi alquanto.

## PARTE SECONDA.

#### IL TRADIMENTO.

- Fu grande Spagna, trapotente un giorno!...
  Di cento regni e popoli signora
  Sparsi di tutto il terren' orbe intorno,
  Vantar potea su quelli il sole ognora!
  Su quelli, d' onde a' porti suoi ritorno
  Fean mille navi a incoronata prora,
  Carche di gemme e nobili metalli,....
  Del sangue e pianto aspersi de' vassalli!...
- 2 Ed oggi, qual' è dessa? Entro l'antico Montagnoso e marin limite stretta, Servo ha omai sol suo popolo mendico Quanto altier, che da ogni altro si dispetta; Dacchè non più contro stranier nemico Impugna acciar di nobile vendetta, Ma contro de' fratelli, in un conflitto Per ambe parti orribile delitto. 16
- Iniziato il funesto mutamento
  Venía da quando avara ed orgogliosa
  Dannava li soggetti a ogni tormento,
  Per civile paura e religiosa!...
  Da quando degl' Indiani a struggimento,
  Con infernal ferecia abbominosa
  Fino i bruti aggiungeva al ferro al foco,
  Di natura, di fe, di dritti a gioco!...

- Ma dall' Empiro lei guardava intanto,
  E l'opre indegne, punitor severo,
  A cui giustizia in mesto suon di pianto
  Chiedean gli oppressi da infernale impero !...
  Stanco alla fin del soperchiar suo tanto,
  Decretato gastigo e lungo e flero,
  Abbassava su lei l'eterno dito...
  Dov' era più lo suo fulgor ?... sparito!...
- Nè sol, ma mentre tutto di più freme Di tarda rabbia in tenebre piombata, Mentre sue genti scorge ognor più sceme Da fratricida guerra scellerata, Le tant' altre che spinte a sorti estreme La sua catena in faccia le han gittata, Sorger mirando in libertade a gara, Pena prova d' inveggia e d' onta amara!
- Senza pur lei conforti la speranza
  Della pietade a cui dritto ha il tapino,
  Si orrenda lascio ovunque rimembranza
  Di suo crudele opprimitor domino!...
  Domino, onde l'ingluvie, l'arroganza,
  E la perfidia unqua ebbero confino....
  Ma si compia il racconto, e ver funesto
  Abbia prova novella ancor da questo.—
- Ta rabbia nascondendo e l'onta in seno,
  Ha Roderigo tutto acconsentito
  Per cui debba supporsi oggimai pieno
  Il trionfo dal popolo asseguito:
  A lui pertanto che ne regge il freno
  Con salda mano, invia fastoso invito
  Perche intervenga al bando del grand'atto,
  Al giuramento del novello patto.
- Some per quello esulta la innocenza
  Del Pescatere fiducioso e pio,
  Che immaginar non sa la fraudolenza
  Con cui da tanti si spergiura Iddio!...
  Maladetto chi giugnere a potenza
  Vuol, prendendo da lei funesto avvio!...
  Tremi!... avra un di severo giudicante
  Lo stesso onde si fa reo bestemmiante!...

- Il Tempio augusto detto del Carmelo, Sacro a Lei che Regina a tutti i Santi Alla Triade congiunta impera in Cielo, Di drappi è adorno serici fiammanti: Splende di faci l'ara che il Vangelo Disserrato sostiene, organi e canti Eccheggian lieti, olezzano gl'incensi Negli agitati turiboli accensi.
- 10 A manca dell'altar, sorge modesto
  Del Sacro Antiste il seggio; risplendente
  D'auro e porpora un altro in faccia a questo
  Assai gradi s'innalza alteramente:
  Dell'Ispan Rege il cui poter funesto
  Soverchio tanto la commossa gente,
  La immagine vi sta sopra locata
  Con in pugno lo scettro, e incoronata.
- Per Roderigo e Masaniel disposti,
  Ver' cui lanciarsi tentano i bramosi
  Di tutti quanti udir gli alti proposti:
  Ma di armati duo ranghi poderosi
  Posti a guardia, restar li fan discosti,
  E tra la folta serbano una via
  Che agli aspettati non difficil sia.
- 12 Anco ravvolto' nel suo rozzo ammanto Il Capitan del Popolo, primiero Entra il Delubro, palesando quanto Rimanga sprezzator di fasto altero: Sereno ha il viso, in cui di dolce pianto Doppia riga fa scendere il pensiero Che della cara sua patria il futuro Fra poco reso avrà lieto e sicuro.
- D'ampia splendida vesta ricoperto,
  A lenti passi, dignitosi, gravi
  Segue Rodrigo, in simulare esperto:
  Guardi intorno egli gira i più soavi,
  Compon le labbra ad un sorriso, certo
  Di così apprestar meglio il compimento
  Del gia prefisso in cor vil tradimento.

- Appena giunto, suon di trombe echeggia,
  Quindi il novello editto è proclamato,
  Ogni cui parte applauso alto festeggia:
  L'estrema assente che restarsi armato
  Da Masaniello retto il popol deggia,
  Finchè del Sire Ispan reso, sia noto
  Il deprecato assenziente voto.
- Sopra il volume augusto ambo la mano Stendon, posano, e con voce sonora Giuran per Lui che nominare invano Mai non ardisce chi ben crede e adora! <sup>17</sup> Con terribili accenti, a brano a brano, Imprecan ambo lacerato mora -Quegli fra i due per cui rimanga infratto Anco in minima parte il nuovo patto.
- Non iscoppiò, non cadde immantinente
  Sovra colui che già perfide geste
  Ravvolgendo veniva nella mente!...
  La menzogna de' suoi giuri e proteste
  Vendicata così solemnemente,
  Avrebbe porto memorando esempio
  Raffrenatore quindi poi d' ogni empio!...
- Ma sollevar non tentisi un velame,
  Onde ognor solo Iddio sara custode,
  E a dir di lui proseguasi che trame
  Non ha in pensiero, ne futura frode:
  Di lui che invece paghe appien sue brame
  Tenendo omai per quanto scorge ed ode,
  In cima al sacro pergamo salito,
  Così favella al popol riunito. 18
  - 48 « Esultate, o frateHi!... il riconquisto D'ogni nostro dirittò oggi è compiuto; Di libito è trascorso il tempo tristo, Il tempo di giustizia è alfin venute!... Ma a custodire il prezioso acquisto, Degni a serbarci del superno aiuto, Amiamci tutti di costante amore, Solo accogliam pura virtude in core!

- Serbiamci fidi al Sire che ci regge, Sebben straniero!... che se a un popol lice Insorgere talor contro la legge De' suoi più santi dritti violatrice, Dal dominante che Dio stesso elegge Sottraggersi non può.... guai!... l' ira ultrice Cui disfidare insanamente ardisce, Presto o tardi lo aggiugne, lo colpisce!...
- Mercè rendiamo a lui che il rappresenta,
   E sì benigno i nostri voti accolse,
   Che a lutta perigliosa turbolenta
   Col giurato novel patto ci tolse!...
   Oh! non invan si adopri onde il consenta
   Pur Filippo!... e alla tanta che già colse
   Messe di gloria, aggiunta l'altra fia
   D' un affetto sospinto a idolatria!
- 21 » Siam conoscenti all' Angelo di pace Che pronto distorno procella orrenda, Mostrando quanto puo Pastor sagace Cui Fe, Speranza, Caritade accenda!... Al sommo Nume a cui commista piace Virtu sacra a civil, voto oggi ascenda Affin lasciarlo degni lunga etade All' ossequio, all' amor d' esta cittade!
- 22 » Il giuro che poc'anzi pronunciai,
  Il vostro cor, fratelli miei, ripeta....
  Guai all'iniquo che lo sprezzi l... guai!...
  Non isperi nè in ciel, nè in terra pièta !...
  Dissi... or non più.... si compia il rito omai,
  Ed ogni voce insiem divota e lieta
  Disciolga il sacro armonioso canto
  Laudatore d' un Dio tre volte santo!
- Tace egli appena, e il gran Delubro suona
  Dell' inno imposto agli organi congiunto
  Mentre fuor d'esso un plauso si sprigiona
  Da centomille e centomille a un punto:
  Ad ogni bronzo che dai forti tuona
  Lo squillo va delle campane aggiunto,
  Si mescono ai clangori delle trombe
  Dei ripercossi timpani le rombe.

- 24 Giorno felice!... giorno glorioso!...
  Chi mai, chi mai pensato avrebbe in quello
  Che sue letizie in lutto angoscioso
  Subito vôlte andrebbero da un fello?...
  Ah! solo omai l'officio doloroso
  Mi resta di mostrar Masaniello
  In que' funesti errori trascinato
  Che ne dovean precipitare il fato.
- Poi che da pace è a vil terror sottratto,
  Riede al palagio suo l'Ispan signore,
  D' onde meglio apprestar fida il ricatto
  Contro l'estolto ad eccessivo onore:
  A cui fa per l'Antiste, disadatto
  Il costume accennar di pescatore,
  Ed insieme offerir malignamente
  Assisa d'auro e porpora fulgente. 19
- 26 L'infulato vegliardo venerando Che istrumento a perfidia essere ignora, E prece a lungo adopra, e fin comando, Per vincer quegli che resiste, e plora: Cede alla fine, ed un sospir levando, Uscir promette avvolto in essa fuora, Ma intanto pargli udir da interna voce Misteriosa una minaccia atroce.
- Ahi!... quell' assisa avevano contesta
  I demoni infernali orgoglio ed ira!...
  Ahi!... non succede appena egli la vesta,
  E men sereno il guardo intorno gira...
  Ignota fino allora una tempesta
  Prova nel sen che affannoso respira....
  Interna flamma nuova gli ribolle....
  Per le vene gli serpe, e le midolle!...
- Eppure non riman tantosto vinto
  L'amore innato alla virtu che serra,
  E l'ancor puro generoso istinto
  Fa che resista a quella intima guerra...
  Ne forse mai diminuito o estinto
  Scorto lo avrebbe sua redenta terra,
  Se all'estremo più reo.... pongasi freno
  Ai detti, e incedan ordinati almeno.

- Quelli fra' suoi già compri dall' Ispano, Per disserrargli la vorago intorno, Entro cui sprofondando a mano a mano Fia reso segno ad atterrante scorno, Lo incitano perche del nuovo Gano. Pomposamente rechisi al soggiorno, Di quell' editto a rendergli mercede Che tanto al ben Partenopeo provvede.
- L'ingenuo cede, e nel fisso mattino
  Lo scorgente al superbo ostel regale
  Spazioso lunghissimo cammino,
  Ornato appare in guisa trionfale:
  Festoni d'ogni fior più peregrino
  Formangli tetto a cui non è l'uguale;
  Dal sommo all'imo coprono le mure
  Serici drappi, e nobili pinture.
- Cento e più mila cavalieri e fanti <sup>20</sup>
  Con i vessilli dispiegati al vento
  Sono lungo esso in armi sfavillanti,
  Il guardo ai cenni dei lor duci intento:
  Spandon letizia in tutti li sembianti
  Il sacro squillo, ed il guerrier concento
  Che dalle trombe, dai timballi suona,
  Mentre ogni bronzo dalle rocche tuona.
  - Un cocchio incede splendido, superbo
    Tratto per otto ubini a lenti passi,
    Perche astretti a obbedire al freno acerbo
    Di servil turba che pedestre vassi:
    Chi stavvi entro?... il ministro di quel Verbo ''
    Che umanato, calcò del piede i sassi!...
    Cotanto smemoraro i nuovi tempi
    Dei trapassati i venerandi esempi!...
  - Su cavallo fornito in regal forma,
    Che quasi a palesarsi orgoglioso
    Del pondo che sostien, seguace torma
    Indietro lascia, sbuffa disdegnoso,
    Scuote la testa, leve salta, ed orma
    Nella terra non stampa, il glorioso
    Masaniello apparisce, ricoperto
    Dello splendido ammanto ad esso offerto.

- Gira lo sguardo attonnito.... all' aspetto
  Di pompa tanta, ond' ei solo è motore,
  Come può non sentir muoversi in petto
  L' umil volgare vivamente il core?...
  Lieto.... superbo è omai, perchè fu eletto
  Fra tanti mille, a lo supremo onore....
  Così per l'arti indegne, un fatal foco
  Invade l' innocente a poco a poco.
- Giunto alla reggia ove-l' Ispan risiede,
  Cortigianesca turba rïunita
  Nel vasto limitar di quella vede,
  Che onor gli rende, e a scavalcar l'aita:
  Così la flamma che già lo possede
  Per l'alimento reo più si concita....
  Già il popol la sospetta.... già turbato
  Pare in esso l'affetto sviscerato!...<sup>22</sup>
- Sua voce in ogni core anco scendente
  Per tai detti.... « O mio popolo, tua lieta
  Sorte odierna vo a render permanente!...
  Faccia il buon Dio ch' i' aggiugna tanta meta,
  E da altezza per me troppo eminente
  Discenderò, pago che un sasso sculto
  Accenni il loco dove andro sepulto! »
- A combatter fatal seduzione,
  Mentre D' Arco fingendo cortesia
  Gli scende incontro all' ultimo scaglione:
  Mentre in faccia alla vil cortigiania
  Lo bacia, nuovo Giuda, umil si pone
  Al manco lato suo lungo le scale
  Alle vaste scorgenti aurate sale. \*3
- La vita a lui che insidie non sospetta
  In suo candor, se la milizia accolta
  Non lo inducesse a paventar vendetta.
  Da tal proposto quindi si divolta,
  E in quelle ambagi avviene si rimetta
  Acconcie a germinar tal mutamento,
  Per cui vada l'amor del popol spento. 24

- Spagnolesche parole adulatrici
  Che lo estollon su quanti al mondo furo
  Più eccelsi eroi; ossequi, attenti uffici,
  Larghe promesse di splendor futuro,
  Sono gli astuti perfidi artifici
  Con cui sua trama stende le spergiuro,
  Con cui fida corrotto in ora breve
  Ei che il fatale umor frattanto beve.
- Che ha omai raggiunta, ed incrollabil tiene,
  Tanto riman, che il popolo dubbiezza
  Fera concepe, e mormorando viene:
  Poi grida estolle di cotanta asprezza
  A suo nome insiemate, che conviene
  Si scuota, surga, e dal verone aperto
  Di non correr periglio il renda certo.
- 41 Presso ha il Magnate Ispano che lo abbraccia,
  Mentre con hianco lin gli va tergendo
  Il tepido sudor che su la faccia
  Dalla fronte gli vien largo cadendo. 25
  « Eccomi, selama, ò popol mio!... discaccia
  Ogni temenza.... al sol tuo bene intendo....
  A render salda e non mutevol mai
  La nuova sorte che ti procacciai! »
- Le turbe accolte gli rispondon liete
  Con fragorose evviva ripetute....
  Che taccian, loro accenna, e mansüete
  Si fanno tutte all' improvvise mute:
  Vadan discoste, ed obbediscon quete....
  Tanto d' un uomo sol può la virtute
  Sovr' anco immensa gente, allorquando
  Soggettossi spontana al suo comando!
- Mentre alfin da Rodrigo si congeda,
  Profferito gli vien monil gemmato, 26
  Che lui di tanti blandimenti in preda,
  Commosso vieppiù rende, ed agitato:
  Ma perchè a questo nuovo egli non ceda,
  Si favella entro lui l'Angiol beato
  Custoditore di tutt' uomo e ajuto,
  Che incrollabil riman nel suo rifiuto.

- 44 Ne in ciò sol l'obbedisce, ma pur anco Appena rivarcò le regie soglie,
  Lascia da questo spinto il fral suo stanco
  Nell'abituro ove lasciò la moglie: 27
  Che tostamente il bel viso fa bianco
  Nel rivederlo in sontuose spoglie,
  Nel conoscere al gia mutato aspetto
  Oual tempesta gli freme entro del petto.
- Tome ad olmo suol vite, a lui si strigne
  Teneramente, e con le amiche braccia
  L'ampio dorso ed il collo insiem gli cigne,
  Di muto pianto irroragli la faccia....
  Rimessa in calma, al vivo gli dipigne
  Qual pericolo forse lo minaccia
  Di vendetta terribile improvvisa,
  Che da perfidia intanto si divisa.
- 46 E lo prega, scongiura che ritorni
  All' umile suo stato immantinente;
  Che la risegna intera non aggiorni
  D' officio a lui tropp' arduo ed eminente....
  Gli risovviene ad uno ad uno i giorni
  Della beata lor vita innocente,
  Vita che quanto e più modesta e oscura,
  Più sgembra corre da mordace cura.
- Al combattuto Masaniello in core
  Scendon gli accenti della sua diletta
  Soavi si, che ambizioso ardore
  Tosto depresso, avvien tutto prometta....
  Così scendendo sovra gentil flore
  Appassito dal sole, una umidetta
  Rugiada avvivatrice, in breve istante
  Lo torna eretto, vago ed olezzante.
- 48 O notte, che del tuo velo pudico
  Le caste gioje dell'eroe copristi,
  Non anco alla virtù reso nimico
  Da malizie le più perfide e tristi,
  Perche non fosti ultima a lui?... l'obblico
  Sentier già schiuso, in cui dovea commisti
  Incontrar tutti quanti i disinganni
  Schivato avrebbe, e in uno estremi danni!...

- Vôlto si fosse il di lui sonno cheto
  In quel di morte!... Oh che oso mai!... non lice
  A me qui rampognar divo decreto,
  Ma sol mover pietà per l'infelice!...
  Maledire ogni reo che nel secreto
  Tutto quanto promette, contraddice,
  E conserva ad altrui la data fede,
  Solo fin che a sè stesso util la crede!...
- Lieta armonia di suoni e canti scuote Il tranquillo dormiente, e in ogni vena Riserpeggiar gli fa caldezze ignote:
  Sorge... l'uscio dischiude.... la via piena Mira di genti al quasi Re divote,
  Che in nome suo lo invitan con la sposa A già parata festa sontüosa.
- Ahime!... l'influsso di maligna stella
  Si omai trascina il misero tradito,
  Che tosto in lui l'orgoglio s' innovella
  A tal, che accoglie l'onorando invito:
  A tal, che tutto oblia quanto a la bella
  Sua compagna poc' anzi ha consentito,
  Ne ascolta più l'arcano senso interno,
  Onde omai sdegna il provvido governo.
- La donna ch' egli vuol seco pur anco,
  Invano si prosterna desolata
  A giunte mani, con il viso bianco
  Per l'angoscia e il terror.... Ah che tu amata
  Non m'hai, gli grida fra singhiozzi, unquanco,
  Se a mie preci, a mia doglia disperata
  Di ceder neghi, resti duce, e vai
  Dove ti aspettan forse orridi guai!...
- 53 » Credi.... credi a fatal presentimento Che sempre dice il vero a chi ben ama!... Ti basti quanto ottenne il tuo ardimento, E ti assicura non peribil fama!... Temi l'invidia!... temi il tradimento!... Deh! pensa che se muori, a quella grama Che ti amo sempre di amor vivo e santo Rimangon solo la miseria e il pianto!... »

- Masaniello resiste, ed alla moglie
  Risponde truce per la prima velta;
  Di rampogne la opprime.... che sue voglie
  Faccia, ei pretende, ne riflessi ascolta:
  L'afflitta allor, fra le superbe spoglie
  A lei recate, in brevi istanti avvolta,
  Calca il sentiero ond'ei le porge indicio,
  Come vittima tratta al sacrificio.
- Fra plausi e pompe indentrano la reggia, \*\*
  U' di Rodrigo la degna consorte
  Va incontro alla dolente, e la careggia
  Di blandizie le più perfide e accorte:
  Nell' aula appena l' ha introdotta, echeggia
  Evvira estolto dall' abbietta corte,
  A cui succedon tosto ad intervalli
  E suoni armoniosi, e canti, e balli.
- Nei più leggiadri e in un splendidi ammanti Presentansi donzelli a torme a torme, E coppe, e tazze, ed anfore portanti, Preziose insieme per materie e forme; Tra beveraggi diacci, o spumeggianti, Tra svariati dolciumi, il più conforme Alla brama ognun sceglie, e fra le gioje Oblia per poco tutte cure e noje.
- Nappo ond' ei stesso fece apprestamento,
  Che non già morte; ma delirio serra,
  A rendere più infame il tradimento,
  Con impazienza Roderigo afferra:
  In grave e insiem cortese portamento
  L' offre a Masanïel che d'empia guerra
  Non ha sospetto, ed a sedar l'arsura
  Lo vuota a larghi sorsi a dirittura.
- Lo scellerato che anslese e muto
  In lui fiso serbo guardo maligno;
  Poi che vede il misfatto omai compiuto,
  Move le labbia a spaventevol ghigno:
  È certo omai che tosto appien scaduto
  Fia l'abborrito dal favor benigno.
  Di mobil plebe, si che a morte trarlo
  Potrà, senza niun pensi a vendicarlo.

- Dacche ingozzato ha il tristo beveraggio,
  Comincia a intenebrarsi, ad iscomporsi
  Della sua mente il luminoso raggio:
  Il mover gli occhi, siccom uom che inforsi
  Di schernitore concitante oltraggio,
  Lo spalancarli con pupilla immota,
  Suo stato miserando appien dinota.
- 60 Sullo stravolto contraffatto viso 29
  Un pallore mortal steso si mira....
  Or resta a lungo immobilmente assiso,
  Or per le sale brancolando gira....
  Di scherno or volge ai cortigiani un riso,
  Or fieramente contro lor s'adira....
  Li chiama intorno reverenti, umili,
  Poi li rimbrotta quali imbelli e vili.
- Abbandona la reggia a corsa, e dove
  A suoi cenni parata ei sa raccolta
  La gente in armi, alto ululando move,
  La insulta ed accarezza ad una volta....
  Così mentre a lei pur dà tristi prove
  Che la sua mente omai vaneggia stolta,
  Misto amaro concita di stupore
  Di tristezza, di spregio e di terrore.
- 62 L' oro, al mondo cagion di troppi mali, In gran misura vuol si rechi a lui.... A lui che per tornar gli uomini uguali, Lo gitta nei marini abissi bui.... -Marmi commette a rendere immortali Le rimembranze delli fasti sui.... Chiama i patrizi a baciargli le piante, Vituperando ognun ricalcitrante.
- Non sì presto obbedito qual pretende,
  Tutto confin farneticante varca,
  Gridando nella rabbia che lo accende:
  « Tremi chi a me si oppon, qua sol monarca!... »
  Di vendette le più feroci e orrende
  Sgherri al delitto pronti ognora, incarca,
  E fra l'universal lutto e spavento
  Si rinnovan le stragi, il predamento. 20

- Ah!... sol doveansi a lui pieta benigna,
  Asil securo!... ma in gentaglia vile
  Mai saldamente gratitudo alligna,
  Mai costante riman senso gentile!...
  Come previde già mente maligna,
  Tosto si muta in odianza ostile
  L'eterno caldo amor prima giurato 31
  A lui, da ognun fuggito ora e imprecato.
- L' ora agognata, al Rama, all' Ardizzone,
  Ai fratelli Cattani ordine porge
  Si affrettino a compir la tradigione:
  Ed on! a quale infernal gioja risorge
  Or che donno tien se della tenzone!...
  Or ch' è certo sbramar tutte vendette
  Pur anco in danno dei minor concette!... 32
- In questo l'insidiato miserando
  Il cui pensiero infoscasi più ognora,
  Solo, diserto, forsennato errando,
  Va in preda al foco interno che il divora:
  Per fuggire a fantasima nefando
  Che il persegue, s'indentra in pia dimora,
  Ove umile prostrato appiè d'un'ara,
  Or preci estolle, or ride, or piagne a gara.
- Fra lampo insieme e tuon, morte si sferra....
  Cade il colpito come flor reciso
  Dalla falce che in suo moto lo afferra....
  Immantinente l' almo spir diviso
  Dal rotto fral disteso morto in terra,
  Dall' Angiol suo guidato è alla mercede
  Che ad innocenza Iddio sempre concede!
- Fra gli schiamazzi del più vil gentame
  Viene offerta all' Ispan, che in viso pitta,
  Al rimirarla, mostra gioja infame:
  Impon che ad onta massima sia gitta
  Fra il non sepolto di carogne ossame,
  Il tronco impon da sgherri trascinato
  Per tutta la cittade, e svergognato. 33

- Ma non è scorso un giorno intero, e quanto Abbia perduto, il popolo pentite Avvisar debbe, e spander largo pianto Sulla memoria del campion tradito!... Il suo tiranno ad esplorar, se e quanto Ne sia l'ardor primiero intiepidito, Rincarato dispone alla dimane Il già reso minor prezzo del pane. 34
- 70 Urlo sdegneso ovunque allor s'estolle
  Dal popol, che fremente ad esso corre,
  Ad esso nelle cui vene e midolle
  Anco una volta gel pavido scorre:
  Balbettante risponde, egli non volle
  Un rincaro fatal.... doversi apporre
  Ad arbitrio di Edili, o di coloro
  Che di miseria altrui fanno tesoro.
- 71 Di questi allor le stanze, le officine
  Vanno da quello furibondo invase,
  E poi che spoglie, tra fiamme e rovine
  Con scitica barbarie al suolo rase:
  Ma sedato il feroce impeto, alfine,
  Appien conoscer dee come rimase
  Orbo di tutta la mirabil luce
  Che gli venía dal trucidato Duco.
- 72 E, Masaniello!... Masaniel!... con grida
  Alte ognun chiama, e piange, e si dispera!...
  Ognun di sè.... dell' avvenir diffida!...
  Risente in petto la flamma primiera!...
  Ed imprecando la mutanza infida
  Che lo trasse a plaudir tragedia fera,
  Sacro a sua spoglia vuol cotanto onore,
  Che in parte almen redima un tristo errore. 38
- 73 Tolti a sozzo carnajo e spoglia e testa
  Vengon locate in feretro regale,
  Coperta l'una di superba vesta,
  Cinta l'altra di lauro trionfale:
  La spada, che dovea più assai funesta
  Folgoreggiare contro un misleale,
  Gli è posta al fianco, aurato scettro in mano,
  A indicio del poter ch'ebbe sovrano.

- 74 Pregando pace del ferètro interno Sta pio coro umilmente al suol prostrato, Finchè rimanga lo splendor del giorno Da notte ben profonda intenebrato: Finchè in lugubre foggia appaja adorno Tutto quanto il cammino designato, E lungo esso disposta quella luce Che a divota mestizia ogni alma induce.
- 75 Nell'ora fissa, primo in ordinanza
  Folto uno stuolo di guerrieri viene,
  Che di ossegnio e di lutto a dimostranza
  Lento cammina, e basse l'armi tiene:
  Lo segue ogni divota fratellanza
  Dietro a chi lo stendardo ne sostiene,
  Mormorando sommessa le preghiere
  Con cui misericordia a Dio si chère.
- 76 Ogni ordín quindi cenobita incede
  Nel bianco sajo, o negro, o bigio avvolto,
  Ch' eterna invoca all' estinto mercede
  Con giunte mani, e con dimesso volto:
  A que' varii, il Levitico succede
  Con l' Antiste supremo in se raccolto,
  Di rimorso accennante e doglia un misto,
  Perche all' arti servi di signor tristo.
- 77 Sono in gramaglia atterno del ferètro
  Con faci in pugno e Duci e Magistrati,
  Cui segue un coro che in alterno metro
  Or canti scioglie, ed or suoni accordati:
  Vien finalmente a tutti quanti dietro
  Secondo stuol di numerosi armati
  Che tristo e muto l'ordinanza serra,
  Le proprie insegne trascinando in terra.
- 78 Lungo il cammin che il mortorio percorre Immobile di armati è doppia schiera, Dietro a cui stassi il popolo, che sciorre S'ode nel pianto fervida preghiera: I bronzi sacri intanto da ogni torre Squillano in grave funeral maniera, Esprimendo l'amaro ultimo addio Al grande omai volato in seno a Dio.

- Oh! come allor che al regio ostello appresso L'immolato passò, chi le tradia, Se non da li rimorsi, almeno oppresso Dove sentirsi dalla codardia!... Che mentre onore a simulargli, ei stesso Turbe con faci incontro-gli spedia, 36 Tremava, non ciascuna si mutasse In ultrice saetta, e lo annientasse!...
- Il rito venerabile compiuto Dell'onda benedetta e dell'incenso. Chiudea tomba onorata il cener muto, Fra l'echeggiante suon di duolo intenso!... A miranda virtù giusto tributo, Ma troppo tardo e in un vano compenso A successo che a sdegno, che a dolore Commover dee chi sente in petto un cuore!
- L' orba sposa ravvolta in negro ammanto Trascorreva le notti e i giorni interi, Immobilmente assisa a quella accanto In atto di chi serra atri pensieri.... Sorgea talor maestosa, e terso il pianto Girava gli occhi scintillanti e fleri. Assumea d'inspirata il portamento, Queste voci sciogliendo in rotto accento:
- 82, « V' ha un Dio la cui giustizia è ognor tremenda, Inesorabil.... certa!... il grido uscito Imprecator di nefandezza orrenda È a Lui sull'ali di pietà salito!... Egli di lunga dolorosa ammenda Ha il decreto fatal già profferito!... Iniqua Spagna!... quanto piangerai!... Gloria... possanza.... tutto perderai! »

Bologna e Carpi, Maggio 1840.

#### NOTE.

il capo della famosa sollevazione di Napoli, avvenuta nel luglio 1647, la quale per poco nou privò la Spagna del domidinaria energia, di naturale facondia, fu nio su tale paese. I più minuti dettagli

I Tommaso Aniello di Amalti, detto 1 Masaniello, miserabile pescatore, giovane di appena 24 anni, dotato di straor-

degli avvenimenti di questa trovansi in un diario manoscritto posseduto dalla Biblioteca dei Canonici regolari di San Salvadore di Reno in Bologna. In esso trovansi inseriti i bandı e le gride pubblicate tanto da Masaniello, che dal Vicerè, la convenzione da entrambi giurata nella Chiesa del Carmine, e perfino i loro ritratti. Tale diario porta impressa tutta la ingenuità del buon religioso che lo dettava

3 Sull'esoso governo di D. Rodrigo Ponz di Leon Duca d'Arcos, venuto Vicerè in Napoli nel principio del febbraio 1646; sulle incomportabili graverze per le quali molte terre ebbero a rimanere abbandonate, spatriandone gli abitatori persino in terre turche, o fuggendo nei boschi per mangiarvi frutta spontanee a guisa dei primitivi selvaggi, veggansi, Giannone dell' Ist. Civ. del Regno di Nap. lib. XXXVIII. - Muratori, Ann. d' It. - Botta, Ist. d' It. in continuazione a quella del Guiccardini ec.

<sup>5</sup> Recatisi a Napoli mandatari infelici di gente infelicissima per rappresentare la nudità delle popolazioni, e la impossibilità di pagare le tasse, udironsi rispondere queste parole: Se non possono pagare, vendano l'onore delle mogli, delle figlie, e soddisfacciano. (Botta, Ĭ. c.)

Era la Spagna in guerra con la Francia, la quale minacciava i presidii di Toscana. Occorrevano denari per difenderli. D'Arco estorse il donativo di un milione di ducati, e per realizzarlo ebbe ricorso alle gabelle. Ne impose una sulle frutta, odiosissima alla plebe, e più da lei sentita perchè l'abbondanza di esse, e il calore della stagione le facevano desiderare. Ne fu pubblicato l'editto il 3 gennaio 1647. (Giann. c. 2.)

5 Instigatore dello sdegno del popolo era certo prete Giulio Genoino, il quale aveva macchinato di farlo insorgere tumultuante in occasione della solennità della Madonna del Carmine, occorrente verso la fine di luglio. Un piccolo ed impensato accidente, fece che anticipasse. La domenica 7 luglio capitarono a Napoli uomini di Pozzuolo per vendere loro frutti. Vollero i gabellieri esigere anticipatamente il dazio. Uno de' venditori indignato, versò dei cesti i frutti in terra, bruttandoli, calpestandoli, e ad alta voce arrabbiatissimo gridando che amava meglio vederli sciupati che dar denaro a que'vilissimi grassini. Accorsero giovani con bastoni, e menandoli per una parte ai gabellieri, ed agli sbirri che li assistevano, e raccogliendo per l'altra con riso e festa i frutti per terra, suscitarono un gravissimo tumulto. La plebe accorreva furiosa da ogni canto chiedendo che è, che non è; poi intonò che non voleva più la gabella, e che l'avrebbero veduta. (Botta l. c.)

Era un moto disordinato, confuso. Aucora mancava un capo che ad un certo determinato fine lo indirizzasse. Masaniello allora, veduta la occasione propisia, e la congiuntura che vivamente desiderava, trattosi avanti, cominciò a gridare: " Via la gabella dei fruttil... Per Diol si che aggiusterò io questa cosa / " Beffeggiato da uno della plebe, così acconciamente rispose, che subito l'universale entusiasmo lo volle pro-

clamato Duce supremo.

7 La calca ingrossava ogni momento così, che Napoli tutta ne andava sossopra, e quell'immenso popolo sommosso pareva che ogni cosa ruinare, e mandare in fondo volesse. Ma agitata, furibonda, potentissima qual' era, ad una parola, ad un cenno solo del suo Masaniello, obbediente e composta si arrestava. Corsero al palazzo regio per domandare al Vicere l'abolizione del dazio operatore di tanto tumulto.L'Arcos non si fidando di una moltitudine infuriata, venne in dubbio di se medesimo, e volendo cercar rifugio in Castel dell'ovo fu supraggiunto dal popolo, ed ebbe gran ventura di potersi ritirare nel Convento di San Luigi.

<sup>8</sup> Siccome per ottenere da chi non aveva voglia di dare, e' bisognava esser forte, Masaniello assicurossi con disarmarle delle soldatesche Italiane e straniere che si trovavano o capitavano a Napoli: come altresì della torre di san Lorenzo, e di altri luoghi che con i suoi fedeli occupò, provvedendo il popolo di armi e di munizioni.

9 D'Arcos protetto dalla notte, e da un travestimento, potè dal Convento di san Luigi riparare al Castello di

Sant' Elmo.

40 Interpostosi mediatore il Cardinale Filomarino arcivescovo di Nanoli, fra gl'insorti ed il Vicere, ritornava da Sant' Elmo dicendo: Annullata la gabella causa di tanta perturbazione, ed esibita perdonanza ai ribelli. Se la prima concessione bastata allora sarebbe al ritorno della calma, la seconda offerta suscitò novellamente un orribile tumulto, per cui si allargarono le pretese. Si domando ristabilita la carta dei privilegi accordati da Carlo V Imperatore, abolite tutte le gabelle imposte senza il consenso della santa Sede, conforme ad una Bolla di Clemente VII, comuni al Regno intero i napolitani beneficii: concessa al popolo nei parlamenti parità di voti con la nobiltà.

11 Masaniello per far vedere che stando nella dovuta obbedienza e reverenza verso il Re, null'altro desideravasi, null'altro domandavasi che la esecuzione delle leggi ed ordini regii, ordino che chiunque avesse in casa ritratti del Re, dovesse esporli sotto un baldacchino alle finestre, sottoponendovi le

armi del popolo.

48 A tutto consentiva il Vicere, ed i romori si sarebbero posati, senza nuovi accidenti che un'altra volta disposero gli animi a tumultuare. Il Duca di Matalone aiutato da certo Perrone, il quale liberato in questi giorni dalle carceri, e fattosi confidente del troppo ingenuo Masaniello, solo pensava a tradirlo, s' introdusse in città con 300 banditi per ammazzarlo. L'assalito si difese valorosamente così, e così gli si serrarono addosso i suoi fedeli, che gli assalitori furono costretti a fuggire.

45 Nella zuffa rimase ucciso D. Giuseppe Caraffa fratello di Matalone. Perrone, il perfido traditore, andò preso, e un ordine di Masaniello lo fece subitamente decapitare. La sua destra fu appesa nella piazza del mercato con il titolo di ribelle, e vi rimase fino alla

morte del Capitano Generale.

44 Il tentativo di Matalone valse a meglio far risplendere il valore e la saggezza di Masaniello. Rese la nobiltà impotente a più nuocere al popolo. Ad impedire il porto delle armi proibi l'uso del mantello fino ai religiosi, ed il guardainfante alle donne. Ordino a tutti i cavalieri e benestanti di consegnare le loro armi, e di mandare la maggior parte dei servitori ad unirsi al popolo. Volle che di notte si tenessero lumi alle finestre, e fosse ognuno, sotto pena del fuoco alla sua casa, tenuto di accorrere, dove fosse chiamato dal tocco della campana. Chiuse i capi delle strade con botti piene di terra e di sassi, nè tralasció cosa alcuna possibile per la sicurezza della città e circonvicini casali. Designò ronde, sentinelle, ripari, e queste cose discorreva con tanta chiarezza e prudenza, che anche i soldati più invecchiati nella miliaia ne stupivano, massime in un nomo che mai aveva' veduto eserciti a' suoi giorni, (Botta, l. c.)

15 Dati gli ordini ai capi del popolo. Masaniello se ne tornava alla povera sua abitazione, davanti alla quale aveva fatto innalzare un palco, da cui dava udienza, ed amministrava la più severa giustizia ad ognuno, nel suo abito

di pescatore.

16 Alludesi alla guerra che, quando dettavasi la presente Leggenda, serveva nella Spagna fra i partigiani di Carlo, e d'Isabella, fratello il primo, figliuola la seconda dell' estinto Re Ferdinan-

do VII.

47 Rannodatesi le trattative interrotte dall'attentato di Matalone, il 13 luglio con la pompa più solenne fu nella Chiesa del Carmine giurato l'accordo fra il Vicerè e Masaniello, qual capitano generale del sedelissimo popolo di Napoli. Conteneva 23 articoli principali, e cinque aggiunti. Leggesi questo presso il

Lunig, tom II, pag. 1368.

48 Masaniello, dopo il giuramento salì in pulpito. Lodo l'amorevolezza del Vicere nell'aver aderito a tutte le domande: eccitò i Napolitani a serbar fede a Filippo V: esalto la pietà dell'Arcivescovo per aver procurato l'accordo, e data la pace alla città disunita. Le quali cose disse e proclamò con sensi adeguati cotanto alla occorrenza ed alla dignità, che tutti ne rimasero maravigliati e soddisfatti. (Botta l. c.)

19 D'Arcos aveva ceduto, non per sede, ma per persidia. Macchinava di risorgere, e mancando omai della forza, ebbe ricorso all' arte. Cercò di corrompere con gli onori l'anima pura di Masaniello, rendendolo a poco a poco odioso al popolo, e così perderlo. L'Arcivescovo con molte istanze l'obbligò a indossare abiti magnifici conformi alla dignità di capitano generale, a lui dal Vicere donati, e lo consiglio a recarsi con grandissima pompa a rendergli gra-

zie solenni.

<sup>50</sup> Centosedici mille armati facevano ala a tutta la via da Masaniello percorsa quando recossi al regale palazo, dove il Vicerè accompagnato dal Cardinale Trivulsio che andava al Viceregato di Sicilia era disceso da Castelnuovo per riceverlo.

24 Precedeva la carrozza dell'Arcivescovo, seguiva Masaniello a cavallo vestito di tela d'argento, con bianche

penne al cappello.

23 Come pervenne Masaniello alla piazza del Palagio, un capitano della guardia sens' armi ed a cavallo venne ad incontrarlo in nome del Vicere, a cui egli corrispose con poche e cortesi parole. Quindi arringò il popolo, dicendo che andava a mettere l'ultima mano all'aggiustamento : che bisognava stare in armi fino che fosse giunta la ratifica del Re: conservarsi in unione, guardarsi dalla nobiltà. Soggiunse che in quanto a lui, non voleva altra ricompensa, che una memoria alla sua morte: che era risoluto di tornare al suo antico esercizio di pescatore: che già aveva ricusato 200 scudi di rendita al mese, sapendo di non averli meritati, perchè tutto quello che aveva operato per la città, era di sua obbligazione, e perciò incapace di ricompensa.

25 Smontato da cavallo, ed entrato nel palazzo, fu incontrato dal Vicere, disceso nel cortile per riceverlo. Masaniello in nome del popolo gli si prostrò a piedi, ringrasiatodolo dei favori concessi alla città. Rispose modestamente e con abbraccio affettuoso il

Vicere.

34 Arcos volgeva certamente per l'animo pensieri crudeli, ma la paura di quel popolo immenso lo tenne.

<sup>25</sup> Passava il tempo. Temendo il popolo per il proprio benefattore, e che la fede non gli fosse osservata, cominciava a strepitare. Del che accortosi il Vicerè, per togliere ogni ombra di sospetto, affacciossi ad una finestra insieme con Masaniello, tenendogli una mano sulla spalla, e con l'altra asciugandogli dalla fronte il sudore cagionatogli dal soverchio caldo, e dalla fatica. Masaniello disse allora ad alta voce: « Eccomi qua vivo e libero, o popolo

mio; tutti godiamo la pace = Il popolo gridò il medesimo nome di pace, poi viva il Re, il Duca di Arcos, il Cardinale Arcivescovo. Letti i capitoli della pace, il Capitano generale accennò col cappello alle turbe che se ne andassero. Obbedironò, ritirandosi alle proprie

case, ed erano dagentomila!

26 Il Vicerè confermò a Masaniello
il titolo di Capitan generale del popolo
di Napoli, trattandolo da Illustrissimo.
Poi congiuntamente al Cardinale si adoperò perche ricevesse in dono una collana del valore di 3000 ducati. Ma egli
fermamente ricusò, affermando che aveva bensì accettati quei titoli indebiti a
lui, non per superbia, ma per onore
del popolo. Ma che la collara-che si
del popolo supersona, non la poteva,
nè la voleva ricevere, come impropria

vere e morire.

37 Masaniello sceso dal palazzo, se ne tornò alla sua piccola casa, dove spogliato l'abito donatogli dal Vicere, ri-

ad un umile pescatore, qual voleva vi-

vesti quello di pescatore, e diede opera alle faccende del suo consueto mestiere.

28 L'ottavo giorno della rivoluzio-

ne, che cadde in domenica, Masaniello ando a complire col Vicerè, e la moglie di lui con la Viceregina. È fama fossero entrambi trattati col titolo di Duca e di Duchessa.

90 Qui Dio percosse il misero pescatore; questo fu l'ultimo istante della sua gloria, questa l'ultimo istante della tragedia. O fosse forza di una bevanda datagli dal Vicerè, come fu scritto, o che la immensa mole delle faccende in una mente non avvezza, e le diaboliche adulazioni stanco lo avessero e sconvolto, o qual'altra ragione se lo facesse, Masaniello da quell'istante cominciò a pazzeggiare, ed a far stravaganze, mostrandosi tutto diverso da quello che era. (Botta l. c.)

\* Tutti gli autori consultati sulla catastrofe onde Masaniello fu vittima, accennasa
solo dubitalivamente che dal Vicerè soumninistrata gli venisso nella seconda visita una
bevanda atta a scavolegrgli la mente. Ma
rifiettendo al carattere periido, crudeleo a superbo di esso, ed all' altro di colui che fiae
all' istante del suo maluugurato ritorno al
regio palaszo, mostrossi umile nella potenza,
magnanimo nella povertà, astineate dalle
ricchezze, e solo desideroso del pubblico bene:
considerando il repentino e tatale mutamento
che solo in quel funesto giorno ebbe a mani-

30 Gittava zecchini in mare, ordinava lapidi per incidervi il suo nome col titolo di Capitan Generale del felicissimo popolo di Napoli: mandava comandando ai nobili che venissero a haciargli i piedi: quando no, farebbe loro albruciare le case. Giva gridando: Sono il Monarca universale, e non sono obbedito! Stempèrossi anche in crudeltà, ordinando morti, incendi, e rovine.

M L'amore del popolo, che a moto di natura sana attribuiva ciò che aveva radice nella pazzia, convertissi in odio.

39 Avvisó il Vicerè non fosse quella occasione da trasandarsi per levarselo del tutto d'inanazi. S' intese con i di lui nemici, i quali fecero una congiura per ammazzario. Salvatore e Carlo Cattani fratelli, Andrea Rama, e Michelangelo Ardizzoni il giorno 16 luglio entrarono nel convento del Carmine, dove egli dopo essersi confessato e comunicato se ne stava, e forse dai fantasimi della tocca mente riposandosi. Quivi a furia di archibugiate bestalmente lo uccisero, felice ancora che il tradimento gli tolse di vedere la ingratitudine.

53 La sua testa troncata dal busto, fu portata fra i plausi di un vile popolazzo al Vicerè, che la fece gittare nella fossa della città. Il corpo fu trascinato per le strade, e vilipeao con ogni maniera di oltraggi innanzi alla folla indiferente, ed immobile. (Biografia universale, art. Masaniello.)

<sup>54</sup> Le cose parevano posarsi. Ma in quel tempo geloso tanto ancora, fu ordinato si calasse il peso del pane. Il popolo sollevossi di nuovo furibondo, e corse al palazzo. L'ordinatore aggiunse alla viltà la imprudenza, accusando di

festarsi, l'autora della Leggonda ha creduto poter positivamente asserire il fatto della bovanda, confortato inoltre de assempli contemporanei ancora. Non volle 'per altro soverchiamente divinizzare il proprio erce, in cui lasciò sorgere l'uomo, anche prima che il heveraggio lo facesse inpazzare. Nel repontino innaiszamento a suprema dignità, fra le pumpe, gli conri, le solennità, un miserablie pessatore, per quanto virtuoso e puro, doveva necessariamente provare una tremenda lotta tra fina altora ignote passioni.

tale misura il capriccio degli speciali incaricati, e dei panattieri. Corse la folla alle case di costoro, a mettervi il foco.

38 Qui ridestossi il desiderio del capitano estinto. Misero Masaniello I gridarono: ed il correre al luogo infame dove era stato gittato, il levarne il cadavere, il riunirgli la testa, il porto sopra un cataletto, il celebrarlo liberatore della patria, padre e salvatore del popolo, fu tutto uno ed impetuoso atto. Pensarono onotare con solenni esequie colui che avevano portato alle gemonie.

36 Comandò il popolo che tutto il clero secolare e regolare dovesse trovarsi la sera per accompagnarlo con magnifico mortorio alla sepoltura. Lo portarono per tutta la città. Mai principe alcuno ottenne più segnalati funebri onori. Suonavano le campane delle chiese vicino a cui passava la raccolta e trista comitiva. Era il cadavere adagiato sovra un maestoso cataletto coperto di ricco velluto, ed involto in un lenzuolo di seta bianca, tenendo una corona d'alloro in testa, ed il bastone del generalato in mano. Precedeva la Chieresia recitando le solite preci dei defunti: seguitava-no 5000 soldati sotto trenta bandiere, trascinando le picche per terra, e portando i moschetti a rovescio con i tamburi scordati e coperti di gramaglia. Il rimanente del popolo armato gli faceva ala per tutte le strade con le armi basse, piegando le insegne al passare del cataletto. A tutté le finestre erano accesi lumi con bellissima mostra. Passo davanti al palazzo regio, dove fu incontrato da otto paggi del Vicerè con torcie accese, delle quali si vedevano ugualmente ripiene le ringhiere del palazzo medesimo. Le guardie reali con bandiere spiegate s'inchinarono. Chi non si lascia toccare da simili scene, bisognerà dire che ha cuore di serro. Chi non si lascia ammaestrare da così subite mutazioni del popolo, bisognerà pregare Iddio lo faccia sano d' intellettol... Così esclama l'esimio Botta nella citata Istoria d'Italia continuata da quella del Guicciardini, al libro XXIV.

# LEGGENDA XXIII.

### LA PLEBE DI GENOVA.

[1746.]

ALL' ITALIANISSIMO
CONTE CAMILLO CAVOUR
OMAGGIO

- Smetta il superbo ordin patrizio, smetta
  Di tener non pur degna d'un suo guardo
  La plebe umile, o se sovr'essa il getta,
  Disdegnoso comporlo, ovver beffardo....
  Crede forse che venga ella concetta
  Di non uguale al suo, seme bastardo?...
  Crede forse che un cuore ed una mente
  Abbia negato a lei l'Onnipotente?...
- 2 Se fissa nella mente ha idea si stolta, La scacci alfin!... non sol l'abbia simile, Ma assai miglior.... chè, povera ed incolta, Non è corrotta quanto ei pensa, e vile.... Non anco a lei tutta virtù fu tolta Da costume che acclamasi gentile.... Non anco permutar seppe in algore Dei forti padri l'animoso ardore!

- 3 Si!... a quella, or sola rende ancora omaggio!...
  Sola di questo serba ancor scintilla!...
  Suo nido ama, sia pur tristo, selvaggio,
  Come degli occhi proprii la pupilla!...
  Per cui se a danno è fatto segno e oltraggio
  Di rapace straniero, in lei sfavilla,
  In lei scoppia talor lo sdegno santo,
  Chè può col sangue vendicare il pianto!
- Meco tal vero attesti, chi ricorda
  Di Verona, di Arezzo, di Pavia,
  E di Lugo i valenti, allor che ingorda
  Turba dispogliatrice un di venia....
  Fu dalla plebe, proclamata sorda
  Alle voci d'onor, che fiero uscia
  Grido di giusta sacrosanta guerra
  Liberatrice della patria terra.
- Fu la plebe, che mentre in umil atto Il Patriziato si prostrava innante All' invasor, segnando ogni reo patto, Per la vita od il censo palpitante,
  Dalla vagina all' improvviso tratto Dei padri il ferro, con valor prestante Ricacciare tentava al suol natio Quel nemico degli uomini e di Dio!...
  - E se alla prova non segui l'evento,
    Se prevalse l'estrania prepotenza,
    Fu perchè non rispose al suo ardimento
    Il Patriziato con oro e valenza:
    Fu l'inerzia di lui, fu il suo sgomento
    Che prevaler fè a diritto violenza!...
    Ma venne il giorno in cui severa istoria
    Equamente parti vergogna e gloria!...
- 7 E ad entrambo.... ma non tal rimembranza Che pianto amaro a chi ben sente elice, Oggi voglio subbietto a mia narranza, Altra sibben più assai confortatrice: Del valore vuò dir, della costanza Sospinti al sommo da giust' ira ultrice, Mostri dal popol Genovese, quando Da sue mura cacciò gli estrani in bando. —

- Poi che morte il fatal colpo vibrava
  Al sesto Carlo Imperador Germano,
  La figliuola che unica lasciava
  Volea chiamata al gran retaggio invano:
  Mentre ogni Sir che un di fede giurava
  A lui pur vivo, ne agognando un brano,
  Assaliva con impeto repente
  Debile donna, in quella invan fidente.
- 9 Che fuor cacciata della reggia avita Insieme all' innocente pargoletto, Rifuggia presso l' Unna gente ardita Per lei commossa a generoso affetto: Fu allor che giuro di fedele aita, Di sua fortuna permuto lo aspetto, Mentre concorde tutta quanta insorse, A vincere o a morir per essa corse. <sup>2</sup>
- Ma fu pur anco allor che questa terra,
  Ahi! troppo bella e insidiata ognora
  Dacchè i vetusti eroi più non rinserra,
  Udi ovunque echeggiar tromba sonora!..
  Allora fu che struggitrice guerra
  Ben sett'anni vi fe trista dimora,
  Permutando suoi campi in cimiteri
  Di Teutoni, Francesi, Angli, ed Iberi!
- Di pugne, di sconfitte, di vittorie,
  Onde vennero a nui sol piaghe orrende,
  A questi, o a que' stranieri utili e glorie,
  Di Lui che insieme al Patavin risplende
  Insigne narrator, scorra le istorie,
  Chè stretto vuò mio disadorno canto
  All' alma impresa che cennai soltanto. 3—
- Genova, affin non l' Europeo scompiglio Sortisse al franco suo stato fatale, Risolto avea con prudente consiglio Fra i combattenti rimaner neutrale:
  Ma quando poi scorgea dato di piglio Col patto di Vormazia al suo Finale, Congiugneasi agli avversi alla regina; Il ricatto a curar della rapina.

- Di farle il tolto render prestamente,
  E conservarla per lor armi indenne
  Di tutta nuova offesa prepotente:
  Ma quando della prova il giorno venne,
  Apprendere dove quale il potente
  Al debil serba fede.... Oh sventurato
  Chi a sè non basta!... ognor va soperchiato! 5
- 14 E inver, chi apparve a sicurarla, quando Moveale contro un empio Capitano A sè d'intorno tutto disertando, Sebben nato, oh delitto!... Italiano!... Italian rubello abbominando, A cui destin soventi volte strano, Il venerando nome stesso impose D'Ei che narro sue gesta ingloriose! 6
- Obliando costui che a guerrier forte È vitupero degl' inermi il guasto,
  Lascia compierlo a' suoi fino alle porte Di Genova, cruento, orrido, vasto!...
  U' giunto appena, sacco, incendio e morte Minaccia, se si tenta oppor contrasto A quell' indenne subitano ingresso Che non richiede no, vuole concesso.
- L' ordin patrizio reggitor supremo, Tralignato oggimai dai valenti avi, Oblia che un sol suo grido in tale estremo Può suscitare a mille a mille i bravi: Di tutta dignità, di vigor scemo, Al prepotente reca umil le chiavi, E anziche proclamar sfida ammiranda, A lui si prostra, a lui si raccomanda.
- Tal d'auro spiega insatollabil voglia, Che infido ai patti, e ad ogni dritto sordo, Fino il tesauro di san Giorgio spoglia: Frenarlo invan si tenta col ricordo Che la Città dannata a tanta doglia, De' suoi padri fu culla.... ei più insanisce Più minaccia, e su tutti più infierisce. §

- 18 E fin giugne a incitar sue genti armate Della natía barbarie a porger saggio, Lasciando loro intera libertate D'ogni più turpe e sanguinoso oltraggio: Per cui non sol di sue cose furate Soffrir si dee dal popolo il dannaggio, Ma delle spose e figlie la innocenza Scorger segno a brutale incontinenza.
- Affin sosti sciagura atroce tanto,
  Il patriziato al suo nulla fedele,
  Sacra ambasciata mandagli frattanto
  Apportatrice d' umili querele....
  « Ite, e vi basti lasci gli occhi al pianto!... »
  Risponde il vil con ironia crudele!...
  Echeggia ovunque tosto il nuovo insulto
  Che a lungo Iddio lasciar non debbe inulto. °
- 20 E già siccome fremere si ascolta
  In cupo suon la nube che nel cielo
  Va il proprio sen gravando con l'accolta
  Di foco, e di vapor densato in gelo,
  Fin che in saette e grandine disciolta
  A sconciar piombi di natura il velo,
  Un mormorio così nel popol desto
  Suo rinchiuso furor fa manifesto.
- Puror che tutto di l'odiato aspetto
  Dell'orde impunemente opprimitrici
  Fa più tremendo, e più dentro ogni petto
  Ammonta brame sanguinose ultrici:
  Come a sgombrar di quelle il suol diletto
  Anela armi impugnar sterminatrici!...
  Come un segnale invoca impaziente
  Che lo conciti a insorgere furente!...
- 22 Come prostrato a piè dell' are sante Pensieri, affetti ognor vieppiù sublima, Fiducioso che sua voce precante Udrà quel Dio che li superbi adima!... In questo, pien ma non sazio di tante Spoglie involate alla Cittade opima, Nudar la vuole il rinnegato ancora Dell' armi enee dentr' essa accolte e fuora.

- Turba Alemanna pel cammino angusto
  Che di *Portoria* appellasi, trascina
  Ferrato carro di mortaio onusto,
  Mormorante la plebe alla rapina:
  Rammentando il miglior tempo vetusto,
  Già innalza un voto!... in quel, sotto rovina
  Il terreno dal gran pondo franato,
  Si che incedere al carro è divietato.
- A sollevarlo dalla rotta fossa,
  Dagli stranieri avvien pria si richieggia
  Ajutatrice questa, che più ingrossa,
  Dubbiosa men nel rifiutarsi ondeggia:
  Pretendon gli uni allor, ma più commossa
  L'altra e agitata, urlando li beffeggia;
  Per cui di rabbia accesi, in modo indegno
  Fan dessa inerme ad aspri colpi segno:
- 25 Solenne istante!... Dato il crollo è omai Dalla superna vindice potenza A doppie lance.... una reggente i lai Di Genova infelice, e la pazienza.... L'altra i ben giusti punitori guai Che tardi o tosto aspettan prepotenza.... Quella in ciel sale.... questa si sprofonda Del Ligustico mar sovra la sponda.
- Il da lungo compresso impete iroso
  Trabocca allor tremendo e violento,
  Sebben non sappia il popol furioso
  Con quali armi lanciarsi allo cimento:
  Ma Balilla, garzon caldo e sdegnoso,
  Gli porge repentino insegnamento....
  Alto grida... la rompo!... un sasso scaglia
  Segno di sfida, segno di battaglia. 19
- 27 Che al visto di lui moto, al cenno udito,
  Disfatto il ciottolato, all'improvviso
  Il Germanico stuolo va colpito
  Da tempesta di sassi al petto, al viso:
  Sbandasi ei pria sorpreso ed atterrito,
  Poi vergognoso d'apparir conquiso
  Da vil ciurma, indietreggia.... anco l'affronta...
  Ma per ritrarne nuovo danno ed onta.

- 23 Mentre, come assaltata lionessa
  Più terribil diventa e furibonda
  Se da ferita nel suo nato impressa
  Vede che il sangue largamente gronda,
  Così nella vulgar pugnante pressa
  Avvien che rabbia anco più atroce infonda
  Lo scorgere falun de' suoi trafitto,
  E più regge ostinata a lo conflitto.
- Oh come, oh quanto un popolo è tremendo Se lungo scosso alfin vile torpore, Levasi al par di fiamma, che strüggendo Quanto invade, si fa sempre maggiore! Ben conoscer fa allor che se d'orrendo Tirannamento vuol cessi il rigore, Non havvi polso atto a cozzar con esso, L'opprimitor forza è rimanga oppresso!
- 30 Gli Alemanni a fuggir sono costretti,
  Se tutti rimaner non vuonno estinti,
  E si ritraggon dall' orror protetti
  A frotte a frotte ai validi recinti:
  I vincitori allor, vanno ai ricetti
  Dei Governanti dal vantaggio spinti,
  Per chiedere quell'armi onde soltanto
  Può avvenir non sia gitto indarno il guanto.
- Il vil dinego riserbato ad essi?
  Coloro che ogni danno ed ogni affronto
  Distornare dovean che appena espressi....
  Coloro che tener doveano in conto
  Della patria l'onor.... coloro istessi
  Avversan pertinaci i generosi
  Omai decisi a gesti i più animosi!
- Che invece di conforto e incuoramento, Rimproveri ascoltati, e insin minacci, Vituperando ignobile sgomento, Giuran soli domar tutti gl' impacci: Tostano fatto magno adunamento, Armi dovunque traccian tanto avacci, Che il sole nell' uscir dall' onde fuora, Ligure armata di sua luce indora.

- Der cui mentre con questo anco i nemici
  Lasciano i lor ripari, fiduciosi
  Di sperder torma abbietta di mendici,
  Trovansi in faccia schiere di animosi
  Scaglianti contro lor di palle ultrici
  Esiziali nembi fragorosi,
  Mentre vien dai balconi giù piombando
  Di tutte masserizie infernal grando.
- Maniera di battaglia, a tutta lena
  Fuggono con la faccia spaventata
  In San Tommaso, ed in San Pier d'Arena:
  Ogni via contro lor va barricata
  Dal popol che novel giuro disfrena
  Di omai non più l'armi depor fintanto
  Della vittoria inter non abbia il vanto.
- Solerte allor ciascuno che alla mossa Fu eletto a statüir rettrice norma, La moltitudin che più sempre ingrossa In ordinati armigeri trasforma:
  A parti assalitrice, di riscossa, E di vigili data essenza e forma, Le munisce in misura tutte quante Di cavi ferri e polve fulminante.
- Mentre più certo a rendere il successo
  Di nobil sfida, e ne accertar l'onore,
  L'armamento richiesto e non concesso
  Già procacciossi il popolo in brevi ore:
  Con isforzar dell'Arsenal lo ingresso,
  Con torne il lieve e insieme il grave fuore,
  Quel tenuto per sè, questo a minaccia
  Appostato ai ripari ostili in faccia.
- To Dalle cui bocche con fragore orrendo
  Fuggon tra lampo insieme e fumo denso
  Ferree palle, che rapide fendendo
  L'aura fischiante, recan danno immenso
  Ai ripari onde alcun viene cadendo
  Con funesta rovina, o appare accenso,
  Più frattanto indurando il popol forte
  Disprezzatore di ferite e morte.

- E i già prescelti ad imperar, che fanno Nella cittade che periglia, intanto Che i nati ad obbedir, pugnando vanno Con valenza magnanima cotanto?... Nei vasti alberghi lor nascosi stanno.... Treman, spandendo ignominioso pianto.... Con orrida bestemmia, tutti quelli Che muojono per lor.... chiaman rubelli!...
- Ombre illustri dei Guarchi, Adorni, Poria, Imperiali, Fregosi, Lomellini, Che con tanti sudori a somma gloria Della patria estolleste li destini, Perchè in que giorni di eternal memoria Non appariste avanti alli meschini Degeneri nipoti, onde inflammarli Di generoso ardore, o ripudiarli?...
- 40 E il rinnegato duce Italiano,
  Che fa, fra tanto danno e tanto scorno?...
  Perduto il core, omai di mente insano,
  Di tregua implora almen concesso un giorno:
  Negato, insiste abbiettamente invano,
  Troppo avvisando ognun, che a sè d' intorno
  Vorrebbe intanto ragunar le schiere
  Che tiranne lasciò delle riviere.
- Al sorgere del quinto albor sul cielo
  Nasconde il riso suo nebbia che appare
  Distesa come luttuoso velo
  Sovra li monti, la cittade, il mare:
  Mutata quindi in pioggia mista a gelo
  Da repentino vento aquilonare,
  S'anco l'armato popolo molesta,
  Non suo guerresco ardor fredda od arresta.
- 42 Per cui si miran fra lo strepitoso
  Eco di tube, di timballi, e squille,
  Anelanti a successo glorioso,
  Affoltarsi li prodi a mille a mille:
  Si mirano ad assalto periglioso
  Lanciarsi con immobili pupille,
  Affin che indarno un sol colpo non esca,
  Ma giustamente al segno suo riesca.

- Oh qual solenne ed ammiranda scena
  Presenta allor la Ligure Cittade!...
  Pugnan qua i forti, a franger la catena
  Onde costretta ando lor libertade....
  La ognun d'inferma o troppo annosa lena
  In procession percorre le contrade,
  O prosternato degli altari a piede
  Iddio propizio a li fratelli chiede.
- 44 Fra i Ministri di Lui, quale si unisce
  Alli preganti, con pietoso ardore....
  Qual Croce impugna, e ferro insiem brandisce
  Nei combattenti a più incitar valore....
  Ogni tema la vergine bandisce....
  Fiamma ignota al fanciullo arde nel core....
  E quella e questo, entrambo audaci e fieri
  Sovventori si fan d'esca ai guerrieri.
- 45 Con arte opposta ad arte, e possa a possa, Incerta dura la mortal battaglia, Infin che avvien la schiera di riscossa Torre tenuta dai Germani assaglia: Tanto dal lungo fulminar va scossa, Che a poco a poco alfin tutta si smaglia, Per crollar con frastuon ch' alto rimbomba, Dando a quanti rinserra e morte e tomba.
- Che omai piena al diritto ha Dio concessa:
  Ogni Germano sorvivente ancora
  Di risponder con l'armi all'armi cessa:
  Dalli ripari omai ruinosi fuora
  Esce con fronte di terrore impressa,
  Tenta uno scampo nella fuga, ovvero
  Gitta l'armi e si arrende prigioniero.
- 47 Finalmente il fragor bellico tace,
  E suon di gioja armonioso echeggia:
  Chi spento in seno della gloria giace
  Non compiangesi no, ma si festeggia:...
  Sgombra in questo la nebbia, e di vivace
  Luce improvvisa il cielo folgoreggia,
  Si che sembra esso pur plaudire intenda
  Alla impresa magnanima, stupenda.—

- 48 Se di questa, o lettor, veniami tolto
  Porgerti immago viva ed evidente
  Dal pensiero che mai franco e disciolto
  Sbrigliar potei fuor dell' angusta mente,
  Deh! mi perdona.... E se agli Eroi che accolto
  Mostraro in seno patrio amor si ardente
  Non diedi il nome, basteranne un solo,
  Che dall' un vorrei noto all' altro polo.
- 49 Gianni Carbone, quadrilustre appena,
  Da cieca sorte messo nello stato
  . Che sol dall' uso assiduo della lena
  Può diurno ritrar pane onorato,
  Primo fra i primi fu che la catena
  Voller franta d'estranio abbominato,
  Primo fra i primi per senno e valore,
  Per vero e santo di sua patria amore.
- Quindi ovunque appariva il gran cimento Più periglioso, più tremendo e atroce, Concitator di altissimo ardimento Con l'esempio era desso, e con la voce: Si che ferito ancor, non un lamento Degnava sciorre, ma con tal feroce Intrepida costanza resistea, Che non mortal, ma divo ente parea.
- La nobile vittoria omai compiuta, Sgombrata la Città dagli Alemanni, Libertate onoranda a lei renduta, Vendicati i da lei patiti danni, Alli reggenti ch' hanno omai perduta La rimembranza dei codardi affanni, Orator egli eletto, queste sole In tranquilla maesta volge parole.
- Che docili, precipiti cedeste
  Appena il Duce estrano e la sua mostra
  Accanto ai muri comparir vedeste:
  Riedano pure nella guardia vostra,
  Ma siavi innanzi ognor, quali abbian queste
  Prezzo di sangue, e come fur da noi
  Recuperate, e quindi rese a voi! » 13

- Rampogna dura, ammonimento acerbo,
  Cui muto udir doveva ed avvilito
  Il Patriziato, omai troppo del nerbo
  De' suoi padri magnanimi sfornito!...
  E fu giusto castigo a quel superbo,
  Quanto inetto e codardo statuïto,
  Lo ricevesse del plebeo dal labbro
  Che fu di sua salute il maggior fabbro!
- Lo esempio della Ligure Cittade
  Che a sdegnoso ricatto alfin commeta
  Volle, e seppe tornare a libertade?...
  La catena che all' imo della ruota
  Vi tien da lungo, frangon sol le spade!...
  Branditele concordi ed animosi!...
  Ritornerete al sommo, gloriosi!...

Bologna, Giugno 1842.

#### NOTE.

4 Nell'ottobre 1741 moriva l'Imperatore Carlo VI lasciando unica prole Maria Teresa, già maritata a Francesco di Lorena, Gran Duca di Toscana. Sebbene ogni Potentato Europeo avesse giurata la osservanza di quella prammatica sansione, la quale garantiva alla Figlia la successione intera agli Stati del padre, pure, moriva egli appena. Francia, Spagna, Baviera, Prussia, Polonia e Sardegua si levavano in armi contro la erede (Murat., Ann d'It., tom. XII, pag. 2. — Botta, cont. al Guicc., lib. 43.)

Mavia Teresa, dall'impeto dell'armi di Francia e Baviera scacciata dalla Germania, rifuggì in Ungheria, ove presentossi a quella Dieta radunata, portando sulle braccia un tenero bambino, che fu poi Giuseppe II. Con si affettuose e confidenti parole raccomandò la profria halestrata fortuna, che n'ebbe in risposta quel nobile grido: "Moriamur pro rege nostro Maria Theresia!"
Nè fu vano quel giuramento, essendosi tutta levata in armi per lei quella generosa nazione.

<sup>8</sup> La narrazione della famosa guerra dei 7 anni, onde fu principale teatro l'Italia, e che ebbe fine per la pace di Acquisgrana seguata li 30 aprile 1748, trovasi esposta nei Libri 43, 44, 45 della citata Storia del Botta, in continuazione al Guicciardini.

Genova conservatasi strettamente neutrale fra le parti belligeranti, ebbe a vedersi spoglia del Marchesato di Finale, che anticamente aveva comperato dall' Impero per un millione e dugentomila pesze. Erasi questo voluto dare alla Sardegna col trattato di Worms segnato li 13 ottobre 1743, il quale stabiliva i patti di alleanza fra esso Stato, l'Austria e'l'Inghilterra. Dopo molti ed inutili tentativi per essere nei proprii diritti rimessa, il 1 maggio 1745 fu segnato in Aranjues un trattato fra la Repubblica e i Re di Francia , di Spagna e di Napoli, i quali si obbligavano a difenderla e farle rendere Finale, e le garantivano la integrità dello Stato.

<sup>5</sup> Risolulasi dagli Austriaci la impresa di Napoli, vollero, a facilitarla, conquistare innanzi Genova. Ricorse questa invano ai propri alleati per aiuto, ed in breve si vide minacciata da oste poderosissima.

6 Il Marchese Botta apparteneva ad un'antica famiglia di Genova, d'onde il padre era stato bandito nel 1698 per un attentato commesso nel territorio di Ovada. Nato in Pavia, intraprese la carriera militare, negli eserciti Austriaci. Salito al grado di Generale, comandava egli stesso la spedisione contro l'antica sna patria.

sua patria.

Il Doge e la Signoria di Genova, sens' ombra alcuna di resistenza, conseguarono al Botta le porte della Lanterna e di San Tommaso, rendendolo così pa-

drone assoluto della Città.

8 Prima di entrare in Genova, aveva Botta imposta una contribuzione di cinquantamila genovine pari a circa quattro millioni di franchi. Entrato appena, e raggiunto dal Commissario Cotek, ne impose una nuova e piu terribile di tre millioni di scudi, pari a venti millioni di franchi, da pagarsi in tre termini. Uno fra 48 ore, il secondo fra otto giorni, il terzo dopo quindici, minaceiando ferro, fuoco e saccheggio, se non si pagava. Il Senato oppresso da ferrea necessità, fu obbligato di por mano nel sacro deposito di San Giorgio, dovetrovavansi i capitali non già dello Stato, ma dei Cittadini.

9 Ai deputati della Signoria che recaronsi al Botta per pregario umilmente a desistere dalle enormi pretese, ed a protestare che i miseri Genovesi perivano sotto il peso di tanto aggravamento, rispose: che bene restavano loro gli occhi

per piangere.

10 Il popolo oppresso, ed in ogni guisa straziato dalla feroce soldatesca, anelava alla vendetta. Il giorno 5 dicembre 1746 trascinava quella per la via di Portoria uno dei pezzi delle artiglierie che pure andavansi involando. Sfondata la strada sotto il peso, restò incagliato il trasporto. Vollero i Tedeschi obbligare i popolani a sollevarlo, ma tutti abborrirono dall'empio ufficio. Vollero quelli usare la minaccia ed il bastone per forzarli, grida orribili di furore, s'innalzarono. Un fanciullo, nominato Balilla, incomincio la tempesta. Dato di piglio ad un sasso, gridò, oh ! la rempo! e lo scaglio ad uno dei prepotenti. Fu questo il primo segnale di una sollevazione, che sattasi tremenda e generale nel popolo,

in pochi giorni costrinse gli Austriaci a sgomberare intieramente la Città ed il territorio di Genova.

" Il diroccamento a cannonate della torre San Giovanni d'onde resisteva un corpo nemico, fu il seguale della geno-

vese vittoria.

49 Veggansi nell' Acinelli, e nei citati Muratori e Botta i dettagli delle cinque terribili giornate, di cui questa Leggenda non presenta che un abbozzato complesso. In quella del dì 5 dicembre ebbe luogo la prima insurrezione, nella quale il popolo respinse i Tedeschi a colpi di sasso. Nel 6 richiese armi alla Signoria, le quali furono negate. S'impadronì allora di quelle delle guardie alle porte, degli Uffici militari, e delle altre depositate nelle botteghe degli armaiuoli. Elesse un Commissario generale e dei luogotenenti', barricò le vie ec. Nel 7 s' impadroni delle artiglierie collocate nelle opere esterne della Città, e di una batteria detta di Santa Chiara. Nell' 8 assalì furiosamente i Tedeschi, il cui Comandante chiese di venire a patti, per avere una dilazione sufficiente all'arrivo di rinforzi. Riuscite vane le trattative, il giorno 9 ricominciarono le offese con vantaggio del popolo, il quale nel giorno 10 pote gridar vittoria e proclamare liberata la patria. Non un solo patrizio ebbe parte nella magnanima impresa.

43 Ecco le parole consacrate dal Botta a Giovanni Carbone. « Nato in povero stato, essendo servitore nella Osteria della Croce Bianca, e solo in età di 22 anni, tanto si adopero non solo con la mano, ma ancora con il senno, avvegnache ferito fosse, che nessuno fra i più celebri amatori della patria meritò più lode di lui. Questo coraggioso e dabben popolano, che tanto merita essere messo nella memoria degli uomini, avute in mano le chiavi della porta San Tommaso, da lui prese quando a forza ne cacciò gli Austriaci, si condusse a nome del popolo in palazzo, ov'erano i Collegi radunati, e al Doge presentandole, disse: « Signori, queste sono la chiavi che con tanta franchezza loro signori hanno date alli nostri nemici. Procurino in avvenire di meglio custodirle, perchè noi col nostro sangue recuperate le abbiamo. » Terribile ammonisione data da un umile garzone a tanti patrizii di antico e chiaro sangue! =

## LEGGENDA XXIV.

### EMANUELLO DE DEO.

[1794]

A GIOVANNI BATTISTA NICCOLINI

DA FIRENZE

DEGNO DI AVERE LA PATRIA COMUNE

CON GL'INCLITI CREATORI

DELLE ITALICHE LETTERE.

- 1 Ch' Itala voce alla fraterna gente
  Volga rampogna or rigida or beffarda,
  Onde alfin scuota lungo sonno algente,
  Onde alfin tutta ad un pensier riarda,
  Sia pure.... ma non gia che assiduamente
  Vituperarla ardisca la bugiarda
  Dello stranier, che rammentar dovrebbe
  Come da questa Italia un di tutto ebbe.
- Tutto, si tutto.... arti, commerci, studi, Industrie svariate, religione, E ricambiolla con rea spinta ai ludi Fatali di discordia e fazione: Con mutar sue franchigie in servitudi, E perfin con sopporre a pressione La più umiliante i debili signori Che sempre volle umili servidori.

- Sempre volle dall' Alpi ultime al Faro Vigilasser di e notte sospettosi, Presti a punir l'opre e i pensieri al paro Aspiranti a di nuovi gloriosi!...
  A perseguire ognun clamato chiaro Per alta mente, o sensi generosi!...
  A diffondere ignavia e povertade In queste infelicissime contrade!
- 4 Smetta l'arti maligne, e sin che il fato Gli consente del piè premere il collo Ad un popol che tanto ha inabissato, Quanto alto stette pria di fatal crollo; Fin che di tutto quanto il fa spogliato Va rendendosi pien, se non satollo, Vituperarlo non ardisca almeno, Ponga a menzogne oltraggiatrici freno!
- Della vendetta, forse in ciel già scritto, In cui per fido onnipotente ajuto, Per riscosso valor rieda a suo dritto; A tal di sangue amplissimo tributo Lui pur condanni.... si l'incalzi vitto, Che sia costretto ritornar mendico A rinserrarsi entro il confine antico!
- E che ascoso dei cuori Itali in fondo
  Tal germe sia che crescer può gigante,
  Ebbe Europa non sol, ma intero il mondo
  Appien palese quante volte e quante!...
  Deh! a viva brama sia il pensier secondo
  E una prova oggi ancor fra le cotante
  Qui recar tenterò, confermatrice
  Dolce speranza d'avvenir felice.—
- 7 Son sette e sette lustri omai passati
  Dacche in Francia suono tremenda voce
  Destatrice nel sen dei coronati
  Inassüeto battimento atroce:
  E forse nunzia di tempi onorati
  Al mondo si rendea, se men feroce
  Nel volgimento quella si mostrava,
  Ne salir tanto i Robespier lasciava.

- Pure i popoli ovunque esta scuotea
  Da lungo sonno, ed al lor guardo intanto
  Raggio si nuovo e fulgido splendea,
  Da parer quasi celestiale incanto:
  Mentre scoperto a ciaschedun facea
  Suo dritto antico od usurpato, o infranto,
  Facea desta in ciascun bramosa spene
  Di franger secolari aspre catene.
- 9 Inizio quindi avea tosto la lutta
  Fra quello e forza, soggettante a orrende
  Stragi vendicatrici Europa tutta,
  A ceppi ognor più duri, ad aspre ammende!...
  A cui soggetta andrà, finche raddutta
  A una legge concorde, le vicende
  Incontrar non dovra più di riscosse
  Tentate per tumulti, e per sommosse.
- Stenebratore d'ogni umana mente,
  Di Napoli sul trono assiso stava
  Re sibarita nel piacer torpente;
  Che tutte quante cure abbandonava
  Alla Consorte, dal fato dolente
  Della Suora commossa a tema e sdegno,
  Giurante contrastar la vita, il regno.
- Amplo fiume di sangue avvisa tosto,
  E a punir non chi sia, creda rubello;
  Di fiere un tribunal vuole composto:
  Per cui al padre, al figlio, a lo fratello,
  Alla sposa, all' amico, al servo è imposto
  Il pronto accusamento snaturato
  Di udito accento, o pensier penetrato. 1
- 12 E già agguatavan sgherri furibondi
  Uomini, donne, e fino giovinetti,
  Che seppelliano in carceri profondi
  O per supposti, o per incauti detti;
  O perche dei pensier novelli immondi
  Veste, o color diceali.... ovver sospetti
  A tigri ascose sotto umano viso
  Li rendevano un guardo, un moto, un riso.

- Mentiti ad ottener confessamenti,
  Se inette le minaccie, le paure
  A flaccar alme generose e ardenti:
  Già innalzavasi il palco... già la scure
  Pendea sul capo a ben mille innocenti,
  Quando natura con tremendo segno
  Far parea manifesto il proprio sdegno.
- Tutte quante avvolgea cose terrene,
  Senza apportar di requie lo dolciore
  A genti immerse in affannose pene:
  A genti in cui serbavano il terrore
  De' sgherri il calpestio, de le catene
  Il tristo suono per le vie sottane,
  E l'amara incertezza del dimane.
- All' improvviso alto fragor rimbomba
  Che il palpito raddoppia ad esse in petto....
  Grave, cupa, lunghissima una romba
  Esce dal monte a Napoli rimpetto:
  Minaccia quindi convertire in tomba
  Ogni sublime ed ogni umile tetto,
  Della terra un orribil scuotimento
  Suscitatore di mortal spavento.
- Fugge ciascuno il genial soggiorno,
  Ed all'aperto a ratto piè si tragge,
  Onde aspettar che del sole il ritorno
  Rischiari il danno delle tristi piagge:
  In questo agli astri, e della luna al corno
  Il fulgor pria, la immago indi sottragge
  Densa nube che sorge dal vulcano,
  E più ingrossa e si stende a mano a mano.
- Dura non sol, ma cresce il tenebrore
  Tre lunghi giorni: nella quarta sera
  Strepitoso così fassi il fragore,
  Che diaccia ogni alma, sia pur forte e fiera:...
  Ad ognun creder fa che il Gran Fattore
  Voglia disfatta omai la terrea sfera....
  Viva improvvisa rubea luce intanto
  Fa gli occhi sollevar molli di pianto.

- Oh! qual si affaccia spaventevol scena!...

  Dalla vorago spalancata il monte
  L'antica rabbia così omai disfrena,
  Che il cielo istesso par sfidi sua fronte:
  Ignea colonna di saette piena
  Erge assai gradi sopra l'orizzonte,
  Che fra lampi fra tuoni con possanza
  E scorie e massi scaglia a gran distanza.
- Alfin dal proprio grave pondo vinta
  Ed insieme da quel dell' atmosfera,
  Sovra sè cade, come suol la spinta
  Onda per tubo, nella sua riviera:
  Mutasi allora in duplice distinta
  Fiumana accesa, che della costiera
  Più minacciosa ognor scende la china
  Verso Torre del Greco, e ver' Resina.
- Zolle, piante, magioni intorno a questa E ver che sterminate ed arse vanno, Ma contro almen la sua cinta s' arresta Della infernale ampia riviera il danno: Ha l' altra invece sorte più funesta, E di amara membranza rimarranno Alli futuri sue rovine, e il suolo Nuova forma assumente in un di solo.
- Poi che sepolta in altra etate andava
  Di lei gran parte, ed in suo loco eretto
  Un colle avea la ragunata lava,
  Che fredda, porge di macigno aspetto;
  La vetta nuova, e suoi fianchi ingombrava
  Di vaghi ostelli quell' arcano affetto
  Al natal nido, che giammai non muore
  Per voler dell' Eterno in uman core.
- Quindi vieppiù ridente e poderosa
  Che non fu prima di crudel sciagura
  Veniva risorgendo, e popolosa
  Di gente volta a tutta industre cura:
  La un giorno alta sua parte e montüosa,
  Ora bassa appariva in fra le mura
  Che cingean la novella, torreggiante
  Sovra quell' erta che cennata ho innante.

- 25 Lo spaventoso fervido torrente
  Che rubee volge e dense e pigre l'onde,
  Simili a quelle che in fornace ardente
  Miransi, u'vetro, oppur metal si fonde;
  In suo cammin procede equabilmente,
  Facendo a sè d'arsioni e guasti sponde,
  Fin che perviene alla cinta murata
  Da cui sembra la sua possa domata.
- E inver, contro vi sosta, ma in gonfiezza Cresce frattanto il liquido infernale, Insino a che raggiuntane l'altezza La supera con impeto fatale: Tutto avvampa, conquassa, atterra, spezza, Piomba nell'ima parte, e sale, e sale A poco a poco sì, che alfin v'innalza Pari all'altra già surta orrida balza.
- Anco una volta dalla scossa terra,
  Dove ognor più tremenda furïare
  Degli elementi scorgesi la guerra:
  All'orribil frastuon querele amare
  Accoppiano i tapini in cui disserra
  Di angoscia disperata immensa piena
  L'aspetto della miseranda scena.
- Scoccar frattanto in Napoli si ascolta
  Più d'un' ora diurna, e non dirada
  Il tenebror, cotanto negra e folta
  Cinerea pioggia avvien sovr' essa cada:
  Moltitudine in sacco umile avvolta
  Percorre a processione ogni contrada
  A piè nudi, con croci, e con cilici,
  Onde placar l'ire celesti ultrici.
- Appo tre giorni ancora dolorosi
  Trascorsi fra le ambasce della morte,
  Si calmano i furori impetüosi
  Del monte il cui tuonar fassi men forte:
  Men fuori erutta globi vorticosi
  Di fumo, flamma, e cenere consorte,
  E più va intanto diradando il velo
  Che tanto a lungo intenebrava il cielo.

- 28 Ritorna in seno di ciascun la calma, Ciascun rindentra il tetto abbandonato, Ciascuna stanca esagitata salma Si abbandona a riposo sospirato.... Ahi !... di nuovo terrore ingombra ogni alma Il suol tremendamente anco squassato Fra lo scoppio di lungo immenso tuono Che di mille rovine adegua il suono.
- 29 Crollata, subissante la cittate
  Fra il più gelido orror ciascun deplora,
  Ma palese appien fa la veritate
  Il comparir di risplendente aurora:
  Entro se stesso ha il Vesevo ingojate
  Le vette si superbe infino allora,
  E si tranquillamente omai si tace,
  Che par prometta alla natura pace.
- Da dolori lontana e da spaventi
  Fuggia la coppia incoronata a Sessa,
  Acconsentito che fra i patimenti
  Restasse ogni civile opra intermessa:
  Quella soltanto dei castigamenti
  Contro i rubelli, a iniqui già commessa,
  Piaceva a questi proseguire atroce
  Senza curare la celeste voce. 3
- E usavano tranelli, e fin martiri
  Per dar essenza a larve di delitto,
  Me' tenendo sbramar gli alti desiri
  Di loro ond' ebber punitor diritto....
  Funesto esemplo che tant'altri Siri
  Al satellizio vollero prescritto,
  Allorquando un sol dubbio, un sol sospetto
  Fece ad essi tremare il cor nel petto.
- Fra cento e cento vittime infelici,
  Emanuel de Deo svelto venía
  Ai diletti congiunti ed agli amici
  Quando ancor quattro lustri non compía:
  Nell' età d' illusioni beatrici,
  Di Grecia e Roma pien la fantasia,
  Disserrava suo core a viva brama
  Di libertà, nobili gesta, e fama.

- Chiaro sangue e larghezza d'ogni bene
  Più cerco in questa terra e vagheggiato,
  Donava sorte al padra, che ogni spene
  Riposta aveva in esso unico nato;
  Che in certezza mutar doveva imene
  Da un amor cocentissimo parato
  Con donzella gentil leggiadra e pura....
  Quando era tratto in ima bolgia oscura:
- Dove terrore non abbatte od ange
  Lui, tetragono e fier de' sgherri in faccia,
  Al par di rupe contro cui si frange
  Dei marosi e dei venti la minaccia:
  E se talor secretamente piange,
  È quando a suo pensier trista si affaccia
  La immagine del padre, e de la bella
  Che non vedrà più mai cara donzella.
- E' quando udirne tien fra l'orror muto
  I teneri lamenti dolorosi....
  Quando pensa che a lor manca l'ajuto
  D'animo appresto a eventi luttuosi....
  Ma se indotta è natura ad un tributo
  Di sentimento, i nomi poderosi
  Di patria insieme e libertade invoca,
  E costanza incrollabile lo infoca.
- Non quindi allor che profferire ascolta
  Di acerba morte la sentenza ingiusta,
  Appar l'usata nobil calma tolta
  Alla sua fronte impavida e venusta!
  Non duol palesa, non superbia stolta
  In quel momento l'anima robusta,
  Ma dignitade imperturbata appieno,
  Che rabbia ed onta a'sgherri desta in seno.
- 57 La tosto sparta orribile novella È per troncare al genitor la vita, Ma serbarne in lui puote anco fiammella Pietà che pronta gli ministra aita: Pietà che in sen speranza gli rappella Nel primiero momento appien sparita, Che salvar sortiragli il caro figlio Se non dai ceppi, da mortal periglio.

- Ove cinta da turba adulatrice
  Tra delizie, tra feste la regina
  Il pianto obblia che alli soggetti elice:
  Si prostra a' piedi suoi.... la faccia inclina
  Di lacrime suffusa... all' infelice
  Giovinetto figliuol clemenza implora....
  O pari morte per se stesso ancora!
- Si disdegnosa di vendetta asseta....

  Ma tanto il vecchio insiste, e piange, e prega,
  Che mostrarsi alfin dee tocca da pièta....

  Vuol che il dannato di rubella lega
  Ogni complice sveli.... mansüeta
  Giuri l'alma e servil, poi da bipenne
  Grazia sovrana renderallo indenne.
- Nella sua gioja immensa il vecchio appena Scioglier può grata voce, e corre al loco Ove innocenza di delitto ha pena, Quando vuolsi giustizia iniquo giuoco: Affannoso ed omai privo di lena Entra la ferrea porta.... un lume fioco Gli mostra il figlio, con Ministro pio Tranquillo inteso a ragionar di Dio.
- 41 Sei salvo! grida, mentre si abbandona
  Fra le sue braccia prorompendo in pianto....
  Quindi palesa come gli perdona
  Colei che può sul fato suo cotanto....
  Con affetto ed impero gli ragiona
  Affin che il beneficio accolga intanto,
  A conforto di lui, dell' amorosa
  Che non dee vedovar prima che sposa.
- 42 Appena udita la regal proposta,
  Gela insieme ed avvampa Emanüello....
  Tace, mentre in pensier cerca risposta
  Che il salvi dal parer figlio rubello....
  Ahi!... quel silenzio non conserva ascosta
  Veritate, d'un padre al cor coltello!...
  Anzi che l'oda profferita, innante
  Gli si prostra, esclamando singhiozzante:

- 43 « Pietà.... pietà.... di me pietade, o figlio!...
  Deh!... ti mova mia doglia disperata,
  E quella di colei che il tuo periglio
  Ha omai vicino a morte trascinata!...
  Cedi.... deh! cedi!... andrem tutti in esiglio
  Fin che sia la crudel prova obliata!...
  Odi la voce che nel cor ti grida....
  Resistenza di te fa un parricida!... »
- Oh terribile istante!... oh fler cimento!...

  Quale forte alma non andrebbe scossa?...

  Chi d'un infame palco allo spavento,
  D'un amor cocentissimo alla possa,
  Alle dirotte lacrime, al lamento
  D'un padre, omai sull'orlo della fossa,
  A profferire non sarebbe indotto
  Il salvator tanto implorato motto?...
- Non Emanuel, che tutta accolta in seno Degli eroi più ammirandi la fortezza, Il piangente solleva dal terreno, Lo bacia e strigne al cor con tenerezza: Quindi in aspetto anche fra il duol sereno, E accennante incrollabile fermezza, Tranquillamente questi sensi esprime, Rivelatori d'anima sublime.
- 46 « Che è mai guaggiu priva d'onor la vita, Se non tormento assiduo lo più fero, Che giorno e notte a desiar concita La quiete mortal del cimitero?... Il patto reo che la Regina addita A consentirmi scampamento intero Mi toglie quello, e mille vite invece Spegne della concessa alla tua prece.
- Maladetti, sprezzati, fuggitivi,
  Coperti di vergogna, col rimorso
  Del sangue per noi sparso a larghi rivi,
  Di nostra vita qual sarebbe il corso?..
  Qual, di patria, parenti, amici privi....
  Privi d' interno valido soccorso?...
  Ah soffri, padre mio, soffri ch' i' muoja
  D' innocenza e di gloria in fra la gioja!...

- \*\* Siccome un di la nostra santa Fede
  Fra le vittime crebbe e gli olocausti,
  Pure olocausti e vittime richiede
  Libertate a raddur nuovi di fausti!...
  Avventurosi quelli a cui succede
  Cader primi per lei di sangue esausti!...
  Esemplo passeranno alli gagliardi,
  E rampogna perenne alli codardi!
- » Parenti, amici abbraccia, ed a colei Ch' esser compagna a me quaggiu dovea.... Che dopo Dio, la patria, e te, li miei Teneri e ardenti affetti possedea, Reca estremo saluto.... rendi a lei Sopportabil l'angescia con l'idea Ch' io vado in cielo ad aspettarla intanto, Ove un di mi verra per sempre accanto!
- In questo troppo orribile momento!...
  Su me la man protendi.... mi assicura
  Con benedirmi, di perdonamento,
  Se oggi prova a te impon cotanto dura,
  Padre diletto, il mio convincimento!...
  Con un amplesso dammi ultimo addio!...
  T' invola a questo orror.... mi lascia a Dio! »
- If a stupore e cordoglio disperato
  Indarno tenta la parola sciorre
  Il vegliardo, che il figlio prosternato
  Di sua benedizion muto soccorre....
  Muto lo stringe al petto angosciato,
  E solo nell' istante in cui per porre
  È il piede fuori del funesto loco,
  Profferir puote un addio rotto e fioco!...
- 52 Dell'eroico garzon la tronca testa
  Segno l'inizio a quegli eccidi atroci
  Onde avean fatta i regi sposi inchiesta
  Ad abbietti satelliti feroci....
  Quanta indi cadde chiara gente onesta!...
  Quante levarsi al ciel querule voci!...
  Quanta apprestossi mina di vendetta
  Che ancor la mano incenditrice aspetta!

Firenze, Gennaio 1850.

### NOTE.

4 Quando per i fatti della rivolusione di Francia incominciavano ad infiammarsi le menti Italiane, e il desiderio diffondevasi di politiche libertà, i diversi Potentati della penisola usarono ogni messo onde opporre forti argini al torrente della pubblica opinione. Fra questi il Re di Napoli Ferdinando IV spinto dagli eccitamenti della Consorte Carolina d'Austria, institui severissimo tribunale speciale sotto il titolo di Giunta di Stato, affinche ad modum belli, e ad horas giudicasse dei colpevoli e sospetti di nuove idee. Il Colletta nel libro III, § 15 della sua Storia del Reame di Napoli così di questo favella. « Era inquisitore nel processo lo scrivano; nel giudisio un Magistrato scelto fra i peggio, quale il Vanni, poi Fiore, Guidobaldo, Speciale. Sommavano i Giudici numero dispari per togliere il beneficio della parità. Le pene severissime, morte, ergastolo, esiglio : le sentense inappellabili , l'effetto immediato , la infamia sempre ingiunta, non mai patita. »

2 La terribile eruzione del Vesuvio incominciata nella notte del 12 giugno 1794, fu con vivi colori dipinta dal citato scrittore, lib. III, § 14.

5 In que'giorni di lutto universale, il Re con la casa, e col Generale Acton caro alla famiglia, andarono agli accampamenti di Sessa , lontani dal pericolo e dalla mestizia. I teatri, la curia e le magistrature si chiusero. Solamente in quel feriato di dolore la Giunta di Stato non sospese i crudeli offizii, essendosi trovati negli Archivii molti atti segnati di que' giorni. (Colletta, lib. III, § 15.) 4 Veggasi nel celebratissimo Istorico

citato al lib. III, § 16, la eroica virtù e la tragica morte del giovanetto Emanuele de Deo.

# LEGGENDA XXV.

### GAETANA BORDI.

[1805.]

ALL' AMATISSIMA
LACRIMATA MIA CONSORTE PRIMA
ANTONIETTA TREVISAN
CHE DI SUA PARTITA ACERBA
A CONFORTARMI
QUEST' OPERA
INSPIROMMI.

- Troppo venni fin qui da sdegno e amore Tratto ad aspre rampogne, alti lamenti, Nel confrontare al duplice valore Degli avi, quel delle moderne genti.... Troppo ad esempli di virtù, di onore Le accusai più ognor rese indifferenti Da civiltade il cui molle costume Ognor vieppiù le inclina a bastardume!...
- 2 Si.... vivo amore crebbe al dir misura, Esagerò fervido sdegno il vero, E m' imputando simile censura Intimo senso provo lusinghiero....
  Non è mutata l' Itala natura....
  Il magnanimo cor, l' alto pensiero Onde sursero gli avi un giorno eroi, Oh! quanti anch' oggi serrano fra noi!

- Quanti curan guardar solerti il seme Dell'invitto valor, del divo ingegno Che al suol delle memorie e della speme Largiva il Ciel di suo favore in pegno!... Pondo funesto è ver da lungo il preme, E al suo crescer gigante impon ritegno Di terror sospettoso e strania possa.... Ma invano.... il di verrà della riscossa!
- 4 E che in Italia duri ansia di gloria,
  Che alfin risurta da un ignobil fondo,
  Meritevol reddir possa di storia,
  Ben porse prova han pochi lustri al mondo;
  Quando per lo cammin della vittoria
  Segui colui che mai più avrà secondo
  Nella forza del braccio e del consiglio,
  Grande in campo, sul trono e nell' esiglio!
- Quando a sperato inizio di nuov' era
  Del ferreo serto il capo gli cingea,
  E d'ogni sparta insegna, e sparta schiera
  Imperante supremo lo estollea:
  Quando con esso rispiegando fiera
  La valenza de' padri, alfin tergea
  Di secolar trista nullezza l'onte,
  E rinnalzava ancor temuta fronte.
- Esecrazione al Mercadante infido
  Al par del vasto mobile elemento
  In cui tiranno regnar vuol, che il grido
  Erse provocator d'aspro cimento!...
  Che agognando sbramar sovra ogni lido
  Rea cupidigia, l'oro e il tradimento
  In aita evocò di quella possa
  Che rovinosa al nuovo imper diè scossa!...
- Favorita così da cieca sorte,
  Che l' Eroe delle pugne e della pace
  In erma piaggia trascinava a morte!...
  Esecrazione al perfido e rapace
  Che segue il mondo a minacciar, se forte
  Non insorge ogni popolo, e nol serra
  Nella natal sua nebulosa terra!...—

- Nell' età in cui s' udia fremere almeno Il bel nome d' Italia in ogni parte Congiunto a quello di colui che il freno Reggevane con senno, e cuore, ed arte, D' Etruria l' amenissimo terreno D' onde usciro e dovunque andaron sparte Le fonti vere dell' onor superno, Confidato d' Elisa era al governo.
- Questa, affin non andasse il Tirren lito Dal nemico Britanno unqua sorpreso, Commetteane la guardia a stuolo ardito Da caldo patrio amor vigile reso: Ogni castel volea pur rimunito Lungo esso un tempo eretto, affin che offeso Non andasse da genti barbaresche Di stragi e di rapine piratesche.²
- Tra Follonica e il lago di Scarlino
  Su quella trista solitaria sponda
  U' solo eccheggia il fremito marino
  Allor che a quel del vento uopo e risponda,
  A mezzo della via che da Piombino
  Di Grosseto conduce alla profonda
  Estensa valle in cui tosco s' ingozza,
  Sorge la Torre che appellata e mozza.
- Fornita allor di bronzi fulminanti
  E cavi ferri, guerrier fido e prode
  Con due soggetti militi ajutanti,
  Albergava qual vigile custode:
  Che impero avea su parte ancor dei tanti
  Esterni armati contro tutta frode
  Della perfida Albione, o violenza,
  E ognor procinti a salda resistenza.
- 12 Della rocca solinga al guardatore
  Allietava la vita amata sposa
  Che a dolce pegno del giurato amore
  Trina data gli avea prole vezzosa:
  Allietavanla pur due vaghe suore
  Omai giunte all' étade avventurosa
  Che ad irrequieto fervido desire
  Lusinghiero novel schiude avvenire.

- Quattro lustri complea Gaetana appena,
  Oltre il terzo Onorata era d'un sole;
  Della prima scorreva entro ogni vena
  Con il sangue l'ardor che render suole
  Forte l'alma, dagli occhi fuor balena,
  Agli atti si palesa, alle parole....
  Timidetta era l'altra, e lo dicea
  Il guardo che soavissimo movea.
- 14 Sciolte membra, virile alta statura,
  Chioma corvina, tinta bruna, a quella
  Impartir compiacevasi natura
  Che la creava fiera in uno e bella:
  A questa invece concedea figura
  Breve e gentil, quanto leggiadra e snella,
  Biondo crine, e il color bianco e vermiglio
  Che presentan congiunti e rosa e giglio.
- E nell' indole insieme e nell' aspetto,
  Erano uguali nel voler tesoro
  Di sincera virtu più sempre il petto:
  Pur, mentre ambe venian laudate a coro,
  Ognuno a poco a poco il cor soggetto
  Irresistibilmente ed il pensiero,
  Di Gaetana sentiva al pieno impero.
- Misterioso prova, che rivela
  Repente il vero alli più incerto o ignoto,
  Il consiglio miglior porge, o tutela:
  Genio si noma, e la donzella al voto
  Traea di abbandonar l'ago e la tela,
  Per superare alcun cimento strano
  Con l'opera del senno, o della mano.
- 17 Scôrto dessa avea già che il pro' Tebaldo,
  Un di loro a cui stanza era la rocca,
  L'amava dell'amor più vivo e calde,
  Sebben muta serbasse ognor la bocca:
  E mirandolo insiem gentile e baldo,
  L'alma sentia di tenerezza tocca;...
  Udendone i sospir rotti e frequenti,
  Palpiti in cor provava violenti.

- 18 Ma li premeva disdegnosa, e mai D'un atto o una parola incoraggiva Il giovinetto, che di mesti lai Suonar fea intanto la diserta riva: E se talvolta in lui figgendo i rai Pietosamente il proprio cuor tradiva, Tosto, siccome d'un error pentita, Qual rapido balen facea fuggita.
- 19 Guai, se di donna in cor pugnano insieme Affetto nato ed alterezza innata!...
  L' uno che ognor desia, confida, teme, Vuole sua flamma all' amator svelata....
  L' altra invece resiste, in cor la preme Ed apparir la fa gelida, ingrata....
  Frattanto i duo ch' esser potrian felici Van traendo i lor giorni fra supplici.
- Non qual dovea rimasto memorando,
  Di Follonica gir debbe al villaggio
  Bordi co' suoi per subito comando:
  Nel movere con essi a lo viaggio,
  I più teneri amplessi va iterando
  All' amata consorte, alle due suore,
  Agli oggetti del suo paterno amore.
- 24 Mostrasi pur tra li congedi mesto Tebaldo per arcan presentimento Di prossimo pericolo funesto, Che in esso move insolito sgomento: Par dica alla sua donna; Io teco resto Con il pensier, partendo ancor; — tormento Prova inquieto, e mentre alfin s'avvia, Superar debbe immensa ritrosia.
- 22 La donzella sdegnosa un pari moto Inusitato prova anco in sè stessa;... Comprende appien quanto abbia accetto il voto Che il gentile garzon chiude per essa.... Sentesi il cuore di pietà commoto, E mentalmente giura che dimessa Tutta fierezza ed alterigia/antica, Farassi alfine a lui consorte e amica.

- 23 Spinta da un' ansia figlia dell' affetto
  Onde oggimai si sente soggiogata,
  Per vagheggiar più a lungo il suo diletto
  Al sommo della torre è già volata:
  Palpitante, affannosa, al parapetto
  Con il sinistro cubito appoggiata,
  Scuotendo bianco lin con l' altra mano,
  Addio grida,... e non già solo al germano.
- Per la salita rapida del monte
  Mover con esso faticoso il piede,
  E sovente arrestarsi, onde la fronte
  Volgere indietro, il suo Tebaldo vede:
  Oh! come prega l'aure affin che pronte
  Gli adducano a conforto ed a mercede
  I sospiri ch'emette, insieme al giuro
  Di eterno amore sviscerato e puro!...
- Quando la svolta del sentier lo toglie
  Al suo cupido guardo, in un dirotto
  Amarissimo pianto si discioglie,
  E prega Iddio con mesto accento e rotto....
  Tali desta in lei pur subite doglie,
  Presentimento ch' ei sarà condotto
  A rischio fier dal suo valore, e insieme
  Da un affetto che tien privo di speme.
- Suo intenerito cor tanto commove
  Il pensier di vicino incerto danno,
  Che a vincerne il terror, correr vuol dove
  Con la lor madre i fanciulletti stanno:
  E in quella che dall' innocenza piove
  Dolcezza lenitrice ogni aspro affanno,
  Il più pronto invenir caro conforto
  Al turbamento che in se prova insorto.
- Anzi di scender, gli occhi al cielo estolie,
  Ne contempla la luce, in cui da Dio
  La propria immago all' uom porger si volle,
  E l'azzurro vapore onde il coprio:
  Chinali quindi alla pianura molle,
  E tutta la comprende un brividio,
  Nel mirarne l'ampiezza sterminata
  Così spesso sconvolta ed agitata.

- 28 Il primo guardo pensier desta in lei Della vita eternal che la ne aspetta.... Il secondo, dei tanti mali rei A cui va in terra umanità soggetta.... Sospiri di speranza, a tristi omei In quei momenti di alternar costretta, Obblia per poco il suo caro Tebaldo, Nè ferver sente l'amoroso caldo.
- 29 Repente in questo al di lei guardo appare
  Sull' ultimo orizzonte ombra crescente
  Che dalli scogli dell' Elbano mare
  Verso la torre incede prestamente:
  L' occhio acuto proteso, militare
  Nave Britanna avvisa immantinente,
  Che dietro a questo o a quello or si nasconde,
  Or discopresi intera in mezzo all' onde.
- Tutto ha compreso nell' istante.... appieno
  Ha misurato orribile periglio!...
  Con l'ardimento che le ferve in seno,
  Tosto ha concetto altissimo consiglio!...
  Contrastar vuole duramente almeno
  A quel rapace minaccioso artiglio
  Lo afferrare la sponda.... come lampo
  Precipite discende a comun scampo.
- Con imperante risoluta voce:....
  Fuggi a Vignale, e fa che schiera armata
  Verso la torre mova il pie veloce....
  Dall' odioso Britanno è minacciata,
  Ma indarno spera il predator feroce!...
  Meco resti la suora.... ambe Iddio regga....
  Ed alta prova forse fia si vegga.... »
- Di maraviglia e di terror compresa;
  Non pur risponde, ma obbedisce presta
  La donna, che a salvar la prole intesa,
  Ratta con essa indentra la foresta:
  Allor colei che ferma ha la difesa,
  Sbarra la porta.... in quella parte e in questa
  Bronzi dispone e fulminanti ferri,
  D' onde all' uopo sterminio si disserri.

- La timida Onorata, sblgottita
  Al fero annuncio, di pallor mortale
  Dipinta il viso, ai cenni dell'ardita
  Prestasi muta, ad un automa uguale:
  L'ardente miccia impugna che le addita....
  L'orme ne calca fida.... al loco sale
  Dove parate stan l'armi tremende,
  E la parola ordinatrice attende.
- 34 Ha in questo ogni sua vela omai raccolta La Britannica nave, e bordeggiando Si avvicina alla riva, a cui tien volta La parte che verrà prima tuonando: Urlo che intorno alto echeggiar s' ascolta Annuncia che fu già dato il comando Agli armati di scendere su quella....
  Ma li guarda la intrepida donzella.
- Da nui saluto i perfidi ladroni.... >
  Sfavillano duo lampi, e scosso il legno
  È dall' urto di due frementi tuoni:
  De' ferrei globi, l' un spezza lo ingegno
  Che regge il temo..... l' altro dei pennoni
  Abbatte il sommo, e le robuste sarte
  Scaglia nel mare lacerate e sparte.
- I salutati in sì dura maniera,
  Con diece e diece fulmini roventi
  Drizzati contro l'alta torre nera:
  Di cui taluno solca le lucenti
  Sabbie distese lungo la costiera,
  Altro piante urta, fracassa, sfrondeggia,
  Altro la incoglie, e il muro segna e scheggia.
- Della suora all'esemplo, ed al fragore
  Dal prossimo addoppiato eco del monte,
  Smesso Onorata il pristino timore,
  Sculta palesa intrepidezza in fronte:
  Ambe sorrette omai daliforte cuore,
  Rimuniscono i bronzi ardite e pronte,
  E si li drizzan, che il Duce Anglo freme
  Di rabbia, di vergogna e doglia insieme.

- Di taluno de' suoi fatto già manco,
  Di taluno de' suoi fatto già manco,
  Vede qua e là brutto di sangue il legno,
  Che perduta ha un'antenna, e rotto un fianco:
  Giura vendetta.... formane il disegno....
  Compone eletto stuol d' ogni più franco,
  Che vuol discenda tostamente in terra
  La torre ad assalir con doppia guerra.
- Agili schifi calinsi nell' onda,
  E fin che i battaglieri in questi scesi
  A toccar giugnan la vicina sponda:
  Sovra di cui li vede appena stesi,
  E procinti a battaglia furibonda,
  Riconduce la nave al primo loco
  Per aggiugnere il proprio al loro foco.
- 40 Mentre sospeso impongono il cimento
  Le qui accennate mosse, l' Eroina
  All' animato fiero portamento
  Non mortale, ma par cosa divina!...
  Tace.... ma il guardo con suo muto accento
  Par voglia dir, che Itàla Cittadina
  Oggi pur sa morir, anzi che vinta
  Di straniera catena ir debba avvinta.
- 41 Appieno conosciuta la novella
  Minaccia di più rea gemina pugna....
  Le bocche enee confida alla sorella
  Perchè la nave anco per esse aggiugna....
  La turba scesa ributtar vuol ella....
  Cento archibugi ad uno ad uno impugna....
  Ad uno ad uno come il vento ratta
  Gl' imposta nelle feritoie, e scatta.
  - Mentre fra lampi e strepitosi tuoni
    Fuori saettan micidiali palle
    Onde van colti e stramazzati proni
    Assai Britanni, che cruento il calle
    Mirando fatto dai miglior campioni,
    Disperan oggimai sortir vincenti
    Di supposta falange di valenti.

- Stupenda impresa!... Oh Italia mia!... tua gloria
  No, non è vero, non è ver sia morta!...
  Fin che tai gesta può notar l'istoria,
  Di nobile speranza ti conforta!...
  Sovra trofei vetusti di vittoria
  Giaci nel sonno mollemente assorta....
  Ma forse un di la tromba degli erol
  Te scuoterà da quello, e i figli tuoi!...
- A due lionesse nella tana oscura
  Assalite da turba cacciatrice,
  Che in quella voglion morte e sepoltura
  Pria di smetter difesa e salda e ultrice,
  In prova tanto perigliosa e dura
  L'alme donzelle pareggiar mi lice,
  La cui miranda impavida costanza
  Non invano sorregge una fidanza.
- 45 Per ogn' intorno si verra spandendo
  Il rimbombante suono strepitoso
  Del pertinace folgorar tremendo,
  E presto avranno ajuto poderoso....
  Ne lo aspettano invan, mentre correndo
  Già da ogni parte avanza minaccioso,
  Già sulle alture brillan tersi acciari,
  E delle varie assise i color vari.
- 46 Quei di Vignal, che la fuggita madre All' armi concitó, giungon da un lato; Vola dall' altro con accolte squadre Bordi, da atroce dubbio angosciato.... Sara fratello ancor, marito, padre?... Avra pargoli e donne Iddio salvato Da nemico implacabile feroce?... Terror lo gela, e immensa ira lo cuoce!
- 47 Commosse dal pulsar delle campane
  Che allarme accenna con il tocco spesso,
  Anco turbe di genti rusticane
  Si van facendo da ogn' intorno appresso:
  A tal vista i Britanni tengon vane
  Le speranze di prospero successo,
  E parte sugli schifi, parte a nuoto
  Lanciansi al mare con repente moto. 5

- Velocemente si, che quasi pare
  Ajutatrici tenga l'ali al piede,
  Viene in questo un guerriero accosto al mare:
  Poi che i ladroni tutti fuggir vede,
  Tali indirizza a lor parole amare:
  « Siavi palese almanco, o svergognati,
  Che v'hanno due fanciulle oggi domati!... »
- 49 Le comprendono quelli, e a sfogo estremo Di rabbia, per lo scherno e pel disegno Appien fallito, mentre danno al remo, Vuon lido e torre a nuovi colpi segno....

  Ma colei che spiegò l'ardir supremo Degli obliati eroici tempi degno, Lor non risponde più, che palpitante Immota stassi il lido risguardante.
- Nel guerrier precorrente ognuno ardito,
  Che concitato dal valor più caldo
  Sembra spingersi voglia in mar dal lito....
  Tuona in fuggire ahi! l'Anglico ribaldo!...
  Ahi! dall' ultimo colpo ei va ferito!...
  Vacillar prima, indi cader lo mira....
  Gridar vuole, ma il suon sui labbri spira!
- Come rapido turbo fuor si scaglia....
  Piangendo disperata ad esso corre
  Cui si fatal sortita è la battaglia....
  Già il tiene estinto.... già la vita abborre,
  Tanto il dolor l'immenso affetto agguaglia....
  Accosto a lui s'atterra.... stringe al cuore
  L'amato viso tinto di pallore.
- A nome il chiama.... del rigor passato
  Se rimproccia sclamando: « Ah! che la morte
  A cercare io ti spinsi!... io, sventurato,
  Con non farti sperar felice sorte!...
  Or la prometto.... si.... sarai beato!...
  E se in terra non più, m' avrai consorte
  Nel Cielo ov' è l' anima tua salita....
  Dove eterno è l' amor come la vita!... »

- A tai voci, ed al flato che gl'inspira La donzella nel sen, disserra gli occhi Il ferito garzone, e lei rimira A se accanto prostrata su i ginocchi.... Con ansia violenta egli sospira, E sembra omai soverchia gioja scocchi Colpo funesto a lui più assai di quello Che già partiva dal Britanno fello.
- Con debil voce ed interrotta esclama: ▼ Dove son?... dove sono?... il paradiso È forse questo a cui l'Eterno chiama Lo spirito dal fral spento diviso?... Cara fanciulla!... è paga ogni mia brama!... Lieto.... con te.... » qui l'impeto improvviso D' immenso affetto, di avverata spene Sostenere non può.... rimanca.... sviene !...
- Pietosa il regge la Donzella amante Che ne spalma, ne benda la ferita, Ed al suo fianco tenera vegliante In giorni brevi lo ridona a vita: Vita che dopo tante prove e tante D'amor, di fe, per sempre a quella unita Rimaneva di lei con nodo pio In terra benedetto, e in Ciel da Dio!
- Tanto animosa ed ammiranda impresa Fama dovungue cospandea festina. Sovra cui feral sindone ha distesa La indifferenza dell' età meschina.... Vendicasse mia voce ingiusta offesa!... La ripetesse un eco, u' l' Eroina Forse ancor vive, umil nella sua gloria, Lasciando a quei d'oltr' Alpe e vanto, e boria.

Bologna, Settembre 1840.

#### NOTE.

4 L'Italia, l'antico ordinamento della quale era stato mutato dai grandi straordinario che tutta Europa riveriva successi avveratisi fra lo aprirare dello scorso, ed il cominciare del secolo pre-

confidato il governo della Toscana alla propria sorella Elisa, dopo averla creata Sovrana di Piombino e di Lucca.

L'Inghilterra pertinace e fierissima nemica della potenza Napoleonica, manteneva viva una guerra d'insidie e di rapine contro tutti i paesi non consenzienti o collegati alla politica di lei. Elisa a sicurezza del littorale Toscano, aveva organissate cinque Compagnie di Guarde-coste, e resa immune dalla militare coscrizione tutta'la popolazione del littorale medesimo, la quale aveva obbligo di tutta insorgere in massa, ogni qual volta il nemico minacciasse un'aggressione. Aveva in pari tempo armate tutte le torri antiche, le quali circa 400 anni addietro erano state edificate lungo le rive del Mediterraneo per reprimere le improvvise incursioni dei Saraceni, e poscia quelle dei Barbareschi, occupanti le così dette Reggenze Affricane.

<sup>3</sup> Nel 28 maggio 1805 il Tenente Giovanni Bordi Castellano di Torre mozza, ne partiva con i suoi due attiglieri Aintanti, dietro ordine ricevuto da Piombino di recarsi a Follonica per prendervi munisioni. Non rimanevano quindi in essa che la moglie con tre te-

neri figli, e le due sorelle Gaetana di 20 ed Onorata di 16 anni.

4 Volle fortuna che Gaetana si accorgesse in tempo dell' avvicinarsi di un Brigantino Inglese, le cui mosse accennavano la intensione di tentare uno sbarco, fina sorpresa. Fermò tosto la più magnanima risoluzione, degna delle Greche e delle Romane eroine, e si dispose a difendere la torre minacciata, fino all'estremo, con il solo aiuto-della sorella.

5 L'invio della cognata e dei piccoli nipoti a Vignale, il cannonamento della torre, l'invitta resistenza a duplice assalto per mare e per terra, dove forte mano d'Inglesi operò uno sbarco, fino all'arrivo dei soccorsi da Vignale, da Follonica e dalle circonvicine campagne, sono fatti pienamente istorici, dei quali vivono ancora su i suoghi testimoni oculari.

<sup>6</sup> Giunto a notisia di Elisa e dal consorte di lei Felice Baciocchi il mirabile fatto, vollero vedere le due sorelle Bordi, alle quali regalarono la torre così eroicamente difesa, un pingue podere e vistosa somma di danaro.

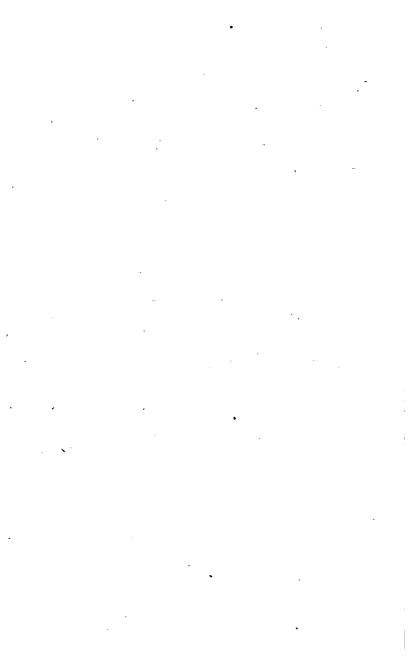

La stampa del presente libro determinavasi fra l'Autore e l'Editore nell'autunno 1858. In tal'epoca nulla al certo faceva presagire che le sorti tristissime d'Italia, omai duranti da secoli, sarebbero finalmente per volgere in liete; le passate sue vicende miserevoli sempre, per mutare in avventurose.

E quando nel principio del decorso marzo veniva quella intrapresa, se anche traluceva la possibilità di un novello avvenire, ben misterioso, ben incerto restava. Nessuno avrebbe osato lusingarsi che andrebbero precipitosamente compiuti ammirandi successi tali, per cui dubbiosa almeno anderebbe a risultare la opportunità di talune fra le politico-morali considerazioni alle quali fu indotto l'Autore di queste Leggende, nel confrontare al nostro passato il presente.

Frattanto i mentovati ammirandi successi che da giorno a giorno più facevano ingigantire le italiche speranze, richiamando esclusivamente le cure ed i pensieri della universalità, inducevano anche l'Editore ad interrompere il compito assunto.

Oggi lo ha condotto a fine: oggi offre al pubblico il libro. Come sarà questo accolto e giudicato nel solenne odierno periodo, in cui tante parti d'Italia con uno slancio maravigliosamente dignitoso e concorde intendono al conquisto della nazionale autonomia?... Sempre più le considerazioni accennate politico-morali si vorranno tenere contraddette dai nobilissimi fatti: si vorranno accusare di pessimismo eccedente.

E sia! A questo porgano pure la più completa smentita gl'Italiani con mostrarsi quindi poi degni discendenti di grandi antenati! Nessuno di ciò esulterà più dell'uomo che, se anche sdegnosamente trascese nel rimproverare la odiernità, non lo fece mai con intenzione maligna; ma con quella unica di eccitare i proprii fratelli ad accogliere e praticare con proposito incrollabile tutte quante le virtù, le quali sole possono fondare e mantenere la gloria e la felicità delle nazioni.

Firense, 10 ottobre 1859.

# INDICE.

| Due parole                      | 4   |
|---------------------------------|-----|
| Introduzione                    | 5   |
| Leggenda I. Manfredo di Dugnano | 5   |
| Note                            | 23  |
| II. Stamura                     | 25  |
| Note                            | 41  |
| III. Alessandro III             | 44  |
| Note                            | 54  |
| IV. Frate Giovanni da Vicenza.  | 55  |
| Note                            | 65  |
| V. Giovanni da Procida.         | 67  |
| Note                            | 84  |
| VI. Bercaldo de' Conti.         | 87  |
| Note                            | 98  |
| VII. Tebaldo Brusati.           | 101 |
| Note                            |     |
| VIII. Cola di Rienzo.           | ••• |
| Parte I. Elevazione             | 446 |
| II. Cadata                      |     |
| III. Morte,                     |     |
|                                 |     |
| Note                            |     |
| IX. Marzia degli Ubaldini       |     |
| Note                            | 181 |
| X. Frate Iacopo de' Bussolari.  |     |
| Parte I. Pevia trionfente       |     |
| II. Pavia soccombente           | 196 |
| Note                            |     |
| XI. Michele di Lando            |     |
| Note                            | 225 |
| XII. Vittore Pisani.            |     |
| Parte I. Chioggia perduta       | 228 |
| II. Chioggia riconquistata      |     |
| Note                            |     |
| XIII. Montanini e Salimbeni     | 257 |
| Note                            |     |
| XIV. Nanne Gozzadino            |     |
| Note,                           |     |
| XV. Amato VIII di Savoia.       |     |
|                                 | 000 |

480 INDICE.

| .eggenda | XVI.   | Girolamo Olgia  | ti      |       |      |    |    |    |    |    |       | Pa | g. | 303        |
|----------|--------|-----------------|---------|-------|------|----|----|----|----|----|-------|----|----|------------|
| 10890mm  |        | Note            |         |       |      |    |    |    |    |    |       |    | ٠. | 514        |
|          | XVII.  | Pier Capponi.   |         |       |      |    | ٠. |    |    |    |       |    |    | 317        |
|          |        | Note            |         |       |      |    |    |    |    |    |       |    |    | <b>324</b> |
| 3        | KVIII. | Frate Girolamo  | Savo    | naro  | la.  |    |    |    |    |    |       |    |    |            |
|          |        | Parte I. I      | trionfi |       |      |    |    |    |    | ٠. |       |    |    | 526        |
|          |        | n. n            | mart    | irio. |      |    |    |    |    |    |       |    |    | 536        |
|          |        | Note            |         |       |      |    |    |    |    |    |       |    |    | 347        |
|          | XIX.   | Gl' Ispani in C | arpi.   |       | ٠,   |    |    |    |    |    |       |    |    | 354        |
|          |        | Note            |         | ٠.    |      | ٠, | ٠. | ٠. |    |    |       |    |    | . 367      |
|          | XX.    | Francesco Ferr  | ruccio. |       |      |    |    |    |    |    |       |    |    | . 374      |
|          |        | Note            |         |       |      |    |    |    |    |    |       |    |    | , 385      |
|          | XXI.   | Francesco Barl  | amacc   | bi.   |      |    | ٠  |    | •  |    |       |    |    | . 388      |
|          |        | Note            |         |       |      |    |    |    |    |    |       |    |    | . 400      |
| •        | XXII.  | Masaniello.     |         |       |      |    |    |    |    |    |       |    | •  |            |
|          |        | Parte I. L      | a insu  | rrezi | one  |    |    |    |    |    |       |    |    | . 405      |
| '        |        | II. II          | trædi   | men   | to.  |    |    |    |    | •  |       | •  |    | . 417      |
|          |        | Note            |         |       |      |    | ٠. |    |    |    | ٠.    |    |    | , 455      |
|          | XXIII  | . La plebe di G | enova.  |       |      |    |    |    | •  |    |       | •  | •  | . 438      |
|          |        | Note            |         |       |      |    |    |    |    |    | <br>  |    |    | . 44       |
|          | XXIV.  | Emanuello de    | Deo.    | ٠.    |      |    |    |    | ٠. |    |       |    |    | . 451      |
|          |        | Note            |         | ٠.    |      |    |    |    |    |    |       | ٠  | •  | . 462      |
|          | XXV.   | Gaetana Bordi   |         |       | •~ • |    |    |    | •  |    |       |    |    | . 463      |
| •        |        | Note.           |         |       | •    |    |    |    |    | •  | <br>  |    | •  | . 474      |
| Nota ult | ima    |                 |         |       |      |    |    |    | •  |    | <br>• |    | ٠. | 477        |
|          |        |                 |         |       |      |    |    |    |    |    |       |    |    |            |

### Errata-Corrige.

| Pag.  | st.   | v.   |                    | . •                      |
|-------|-------|------|--------------------|--------------------------|
| 61    | 29    | 8    | θ                  | fe                       |
| 62    | 36    | 8    | Ch' abbia reso mai | Ch'abbia mai reso        |
| 102   | 6     | 8    | diritto            | dritto                   |
| 108   | 35    | 2    | l' infiamma        | gl' inflamma             |
| 163   | 6.    | 2    | languid o          | languendo                |
| 283   | 57    | 6    | veggia .           | deggia                   |
| 303   | 2     | 1    | Angusta            | Augusta                  |
| 325   | (note | 2)   | Gran Duca-Duca     | Gran-Duca                |
| 328   | `8    | 5    | stentardo          | stendardo                |
| 333   | 36    | 5    | concetto           | concetta                 |
| 337   | 6     | 2    | del Frate,         | del Frate                |
| 359   | 25    | 1    | Cara               | Dolce                    |
| 348   | (note | 9)   | quando mortalmente | quando cadde mortalmento |
| 372   | (not  | a 5) | apparlennero       | appartennero             |
| 382   | 39    | 6    | che in giù         | che giù                  |
| 408   |       | 8    |                    | violento                 |
| . 436 | (not  | a 13 | ) destra           | testa                    |

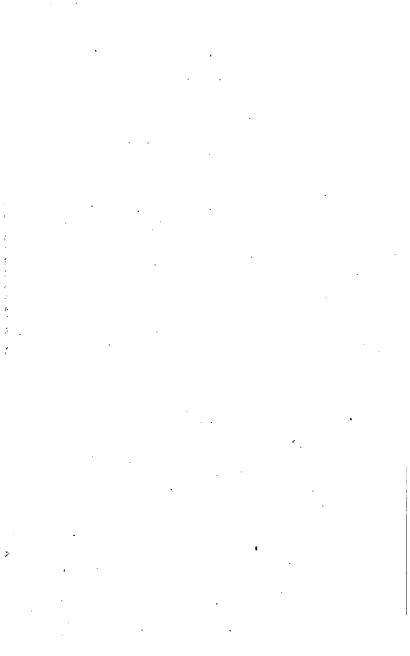

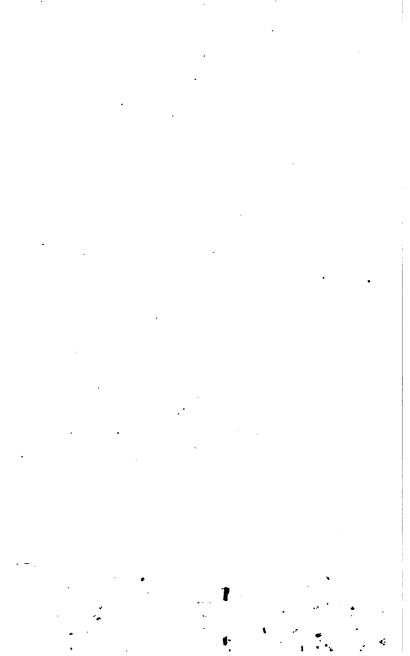

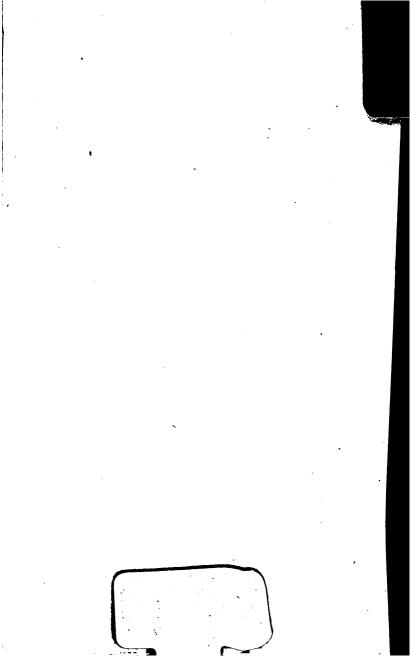

